

5. 4 799

10.1.177

and Comple



DEI

# P. ANTONIO BRESCIANI

DELLA COMPAGNIA DI GESÙ

-++ M3·

#### VOLUME IV.

DKI COSTUNI DELL'ISOLA DI SAEDEGNA COMPARATI COGLI ANTICHISSIMI POPOLI ORIENTALI

ROMA

Via del Gesti, 61.

TORINO BO DI G. MARIETTI TIP. I

MDCCCLXVI.

Former by Victoble



### OPERE

DEL

## P. ANTONIO BRESCIANI

D. C. D. G.

## **OPERE**

DEL

# P. ANTONIO BRESCIANI

DELLA COMPAGNIA DI GESÙ

#### VOLUME IV.

DEI COSTUMI DELL'ISOLA DI SARDEGNA COMPARATI COGLI ANTICHISSIMI POPOLI ORIENTALI

ROMA IPPICIO DELLA CIVILTÀ CATTOLICA

TORINO
TEO DI G. MARIETTI TIP. PONTIFICIO
PIARRA S. Maria degli Angeli

MDCCCLXVI.

Gli Editori intendono godere del dritto di proprietà secondo le vigenti leggi.

ROMA — Tipografia della Civiltà Cattolica.

#### RAGIONE DI QUESTO VOLUME

---

L'opera Dei costumi dell' Isola di Sardegna, comparati cogli antichissimi popoli orientali, contenuta nel presente volume, sì per cagione della materia più istruttiva che dilettevole, e sì per essere uscita in luce, quando l'Autore veniva stampando, a capitoli separati, il suo Ebreo di Verona. che attirava l'universale curiosità, non ha finora avuta altra edizione, se non quella abbondantissima del 1850, fatta in Napoli da Pasquale Androsio, che la pubblicò in due forme : l' una di due tomi in ottavo grande, e l'altra di un tomo unico del medesimo sesto, ma in caratteri minori; ed in ambedue queste forme ebbe spaccio assai largo. Non ostante questa fortuna, in apparenza men favorevole di quella, toccata agli altri lavori anche tenuissimi del P. Antonio Bresciani, riprodotti con le stampe le tante volte; cotesta è una delle più belle opere della sua penna: ed egli, parlandone famigliarmente, soleva antiporla a tutte le sue scritture.

Certo è che, per lingua fiorita, ella deve dirsene un giardino; tanto che uno de' più sottili filologi che abbia l'Italia moderna, avendone letto i fogli originali del primo capo, innanzi che passassero allo stampatore, atlestò per iscritto di non sapere che la lingua nostra possedesse co-

BRESCIANI Vol. IV.

sa più elegante e più fresca. Per merito poi di erudizione, fu giudicata grandemente stimabile anche da maestri di archeologia e di etnografia i più riputati : del che, fra le molte prove, abbiamo quella di una lettera del dottissimo Carlo Troya, il quale, per tal rispetto, ne fa sinceri elogi e prestanti.

Degl' intendimenti avuti nel dettare questo suo faticoso lavoro, del tempo spesovi intorno, delle difficoltà incontrate, del metodo seguito, dello stile e di simiglianti particolarità, l' Autore discorre egli stesso, quanto basta, nella Introduzione, a cui rimandiamo i lettori. Noi ci contenteremo di avvertirli, che in questa ristampa aggiungiamo a suo luogo la dedicatoria, con la quale egli, nel 1847, offerse il primo capo dell'opera, comprendente la descrizione dell'Isola, alla contessa Eleonora Solaro della Margarita, in occasione delle sue nozze col barone Giovanni Cantono; capo il quale dal Bresciani fu intitolato all' amicissimo suo Luigi Fornaciari di Lucca, come si vede nel bel libro di strenna nuziale, edito, per lo sposalizio suddetto, quell'anno in Torino coi tipi del Mussano: ed inoltre, che il nostro testo sarà accresciuto di qualche giunta, emendato e qui e colà riforbito, secondo il testo manoscritto dell'Autore, ed un catalogo di postille, che vi abbiamo trovato unito.

#### DEI COSTUMI

DELL'ISOLA

### DISARDEGNA

COMPARATI

COGLI ANTICHISSIMI POPOLI ORIENTALI

#### INTRODUZIONE

8. 1.

Insino dal mio primo giugnere nell'Isola di Sardegna mi percosse l'aspetto de'singolari costumi, che in que'popoli mi venne osservato, così in Cagliari come nelle ville, e poscia per tutto l' Isola da mezzodi fino alla punta settentrionale. Dapprima curiosità e vaghezza; indi avvertenze e rispetti maravigliosi, considerati in que'nuovi atti e modi che mi accadea continuo di vedere in pubblico ed in privato di quelle genti. E siccome, per naturale mio proprio e per diletto, inclinai l'animo dalla prima giovinezza a studiare nelle abitudini e costumanze delle antiche nazioni : mi valse quella riposta dottrina a conferire e riscontrare ne' costumi de' Sardi certe medesimezze con quelli dei primi popoli d'Asia, che non potrei dire quanto me ne sentissi riscosso e stunito. Ma come suol avvenire de' primi concetti, i quali balenano nella mente alcune chiarezze e luci e quasi lampeggiamenti, che la percuotono e dileguansi; così, a quella prima levata, non v'attesi più che tanto, pago di gittarne sol qualche motto ai letterati dell' Isola che, per singolare cortesia e grazia loro, usavan meco fagliarmente.

Queste cose m'avveniano la prima volta ch'io passai nell'Isola, che fu nel mille ottocento quarantatre. Rinavigatovi l'anno appresso e cavalcando per tutto la Tregenta insino all'Oleastra; e poscia, il vegnente quarantacinque, messomi pel Capo soprano sino al cuore della Barbagia, e così la quara volta del quarantasei per le piagge litorali di verso il mare di Spagua; in quelle quattro andate corsì il regno per tanti latti, che mi parve averne scorto quanto bastasse all'uopo. Non già di proveder l'Isola a palmo a palmo, e notare a minuto tutte le diverse costumanze de villaggi, ma d'attingerne tale conoscimento, che facesse pieno il mio desiderio di compararle con quelle delle antichissime genti del mondo, colle quali vidi manifestamente avere tanta rassomiglianza. Feci di molte note, memorie e indicazioni ne' miei giornaletti. da ripescarle quando mestieri me ne facesse: e intanto attraversando per quelle solitudini a cavalto, o navigando per quei mari, me le riordinava meco stesso facitamente nell'animo, ponendole a fronte colle proprietà degli antichi costumi, correndone le cagioni, investigandone le nature, speculando gl'intendimenti, rinfrescando gli scolorati concetti della memoria per avvicinarli, specchiarli o riscontrarli sottilmente e adequatamente con ciò che mi proposi. Perocchè avendo io nell'Isola a trattar negozii d'altra ragione, non m'era dato miglior agio e destro d'intertenermi in questi pensieri, che appunto l'ozio del viaggiare; nel quale, ond'altri tanto increscimento e noia colgono il più delle volte, a me sapea buono di profittare per l'onesto sollazzo degli studii.

Com'ebi riveduta, appresso il quarto viaggio di Sardegua, novenene l'Italia, mi venne ordine di condumi a Roma; perchè incontanente trascorso da Genova a Torino a prender commiato dal benignissimo re Carlo Alberto, mossi per la via di Firenze nel Maggio del mille ottocento quarantasei, a regere in questo collegio di Propaganda gli alunni di tutte le nazioni del mondo. E quivi, ancorachè ravvolto fra tante cure che seco porta il governare sì gran casa, pure raccatlando i minuzzoli d'ora che qui el la cadeano di mezzo ai negozii, massimamente nella dolcissima villa di Frascati, misi subito mano a incarnare ciò che m'era concetto e poco men che adombrato nella mente.

Ma rea stagione corse agli studii; ove noi la speravamo in que cambio amica e serena più che ogni altra, che da lunga pezza innanzi fosse mai sorta sopra d'Ilalia. Conciossiachè posto in sulla suprema sedia della Chiesa romana quel nobile e gentile spirito di Papa Pio IX, da prima gli spassi de'lunghi festeggiamenti (i quali sogliono di soverchio spargere e scialacquare la mente, per lo discorrere de sensi esteriori nelle allegrezze e tripudii popolari) recarono non lieve impedimento
agli studii. Appresso le inquieteze e i sospetti delle civili agitazioni d'Italia spartiron l'animo fra mille speranze e timori,
e sofficarono in esso ogni virtù dell'ingegno, il quale, quando
è assorto e violentemente rapito dalla foga degli avvenimenti,
si stracca o vien menato vagabondo in pensieri senza intelletto, o ingrossa e grava in torpore, spenta ogni nobile speculazione. Onde rimansi dall'operare come vinto ch' egit è dall'affanno, nè proseguita le cose incominciate, lasciandole talvolta
in sul più bello del terminarle; di che riescono abortive o
monche e deformi.

Se questo mio libro ritragga di cotali passioni che battagliarono il mio povero ingegno, massimamente da mezzo il quarantasette innanzi, tu, lettore mio buono, potrai giudicarne. Tra si fatte batoste condussi i dialoghi a tutto il Dicembre di quell'anno, insino a' tru litimi delle costumanze funerali des Sardi. Indi sopravvennero, nel Gennaio del quarantotto, le tempeste che, rotto il legno e fracassalo dall'impeto de marosi, oggionarono il naufragio della Compagnia in Italia. Balzato anch' io lontano da' miei cari alunni di Propaganda, mi riparai qui in Roma in una cameretta in san Girolamo della Carilà, ove da un anno vivomi solitario e romito, senz' altro conforto che di Dio e degli studii. Onde posso dire anch'io coll'Ariosto:

> La novità del loco è stata tanta, Che ho fatto come augel che muta gabbia, Che molti giorni resta che non canta 1.

E contultocbè non intralasciassi mai di pensare alla mia diletta Sardegna, pur nulla ostante appena potei condurre a riva que'tre ultimi dialoghi, vogando e arrancando contr'acqua con sì fatta saldezza e ostinazione di cuore, che il di sedici Novembre fui colto serivendo dal rimbombo delle archibugia-

1 Sat. IV.

te de'ribelli al palazzo del Papa. Pensa poi se dopo la dipartita del Pontefice fuvvi agio e voglia di comporre, fra tanta innondazione di mali che riversossi sopra la misera Roma!

Aggiungi ai furori civili la poverth, anzi l'inopia, anzi l'assoluta privazione di libri, pane necessariissimo a sosientare la vita di questi studii. Il crederesti, lettor mio bello 7 lo che nella biblioteca di Propaganda avea tanta copia di libri e tesori preziosissimi di monumenti, pieni delle mie indicazioni e segni e richiami, sui quali ponea francamente la mano sempre che me ne cadeva il bisogno; cacciato di là come un cane, me ne fu sempre chiusa la porta. Se non che le porte della umana volontà non si chiudono con serrame o sprangano con isbarre: chè ella è donna di sè, reina de suoi desiderii, e traforasi e vola liberissima ove il talento la sprona; più le si costringon le brame, e più le riaccende; e dispregiando e ridendo sdegnosa le meschine cattività, all'alto e nobile suo intendimento irrascorre.

T'intrattengo di queste particolarità non perchè lu dica pietosamente: — Alroci! che insino i mali dell'esilio radtopplarono addosso ai proscritti, vietando loro pure il conforto dei libri: ma le li apro per isdebitarmi colla tua gentilezza di due avvertenze; l'una che riguarda i tre ultimi dialoghi del mio libro, l'altra che può aver rispetto a 'tuoi pensieri.

Pel primo adunque non mi ti scuserò se in quelli maggiore dovizia d'erudizione non trovì, conforme forse al tuo desiderio; perocchè non avendo a mano libri da ciò, mi convenne usare soltanto de' miei specchietti e annotazioni, che leggendo ne l'ibri mi leneva in pronto ad ogni uopo. Nè perch'io non l'alleghi un mondo di cilazioni a piè di pagina, dei gravariene; ch'io son parco di coteste imbandigioni anche negli altri argomenti, abborrendo dall'infacriere le pagine di tanti nomi d'autori, i quali fan calca più che bella mostra d'ordinata rassegna. Anzi se, leggendo questo libro, porrai mente, vedrai che sono usato di arreare ri lestimonio quasi di solo i monumenti, i quali servono alle comparazioni degli usi dei Sardi, principalmente nelle fogge del vestire e in altri oggetti d'arte e di masserizie e arnesi manuali, ch'è forza di pro-

durli, notandone i luoghi da poterli riscontrare, chi n'abbia voglia o bisogno.

Ma di ciò che s'attiene alla dottrina ovvero alla storia, alle conjetture delle prische migrazioni, e delle mescolanze dei popoli, e rivoluzioni de' tempi, annunzio la mia sentenza accomodata alle opinioni de' più ripulati scrittori, o senza punto allegarli, o memorandoli a rincalzo de' miei giudizii, senza però notarne così per minuto le pagine e i capi onde le tolsi; il che non tornerebbe a niun giovamento di coloro che in queste dottrine non hanno avviamento. Laddove i pochi letterati, che si commettono a queste investigazioni degli oscurissimi tempi della prima culla delle genti, attendono ad alcune verità e cagioni necessarie e ferme, e in esse presso che tutti convengono; di quelle poi che non si possono assodare, se altra ragione o chiarezza non si mostri, ognuno s'appiglia a quella sentenza che più gli finisce di gradire, secondo il suo modo di ragionare le cose. E in ciò milita a pieno quel principio del Vico, intorno all' incertezza storica de' rimotissimi tempi, ove dice: Onde noi in tutto ciò siamo entrati come in cose dette NULLIUS, delle quali è quella regola di ragione, che occupanti conceduntur. Che se ad altri non garbi talvolta la nostra opinione, produca la sua, da che egli corre un paese che non ha per anco padrone proprio e assoluto.

Con tutto ciò le opinioni non si deono scagliare alla sprovveduta; ed io per me so come mi governo, e in quante invesitgazioni mi metto, e a quali sorgenti di vena pura e sincera attingo, prima d'avventurare il mio sentimento in quistioni raghe, oscure o recondite, che possono porgere diversi lati da considerarte, e varie prese da afferrarte. Che se, invece d'avanzare la scienza de' costumi delle antichissime genti, altri giudichi ch' io la disavanzi, porterommelo in pace; e a non fia la prima volta che all' uomo incontri, dopo avere strafatto per giugnere a un fine, l'accorgersi d'aver gittato il tempo, e fattosi compatire alla genle.

Ancora è da avvertire che, quantunque io m'avvolga si di frequente nelle oscurità de' primi secoli dell' umano incivilimento, io non fo professione d'antiquario, nè non mi metto nella minima competenza co' dotti di coteste materie, chè questo onore non s'addice alla tenuità mia, e il pure presumerlo mercherebbemi il nome d'albagioso e ignorante a buona ragione.

— E a che dunque ti dai a fare un mestiere che non è il luccost. Così, per vaghezza, per amore de Sardi, per innocente trastullo, per onorato esercizio. Non fosse altro per addirizzare i torti intendimenti di quei letterati, che abusano si stranamente le recondite dottrine de' culti orientali, per impurane i libri santi dell'antico testamento, e persino i celesti misteri e li sovrani precetti che Gesù Cristo degnò recare agli uomini dal seno eterno del Padre, creatore e signore del ciclo e della terra.

Intanio sappi che ne' conferimenti de' costumi sardi con quelli delle antiche genti, lasciato da parte tutte le vecchie e nuove erudizioni, io m'appigliai a due soli libri, i più antichi del mondo; ciò sono la sacra Bibbia ed Omero. Con essi alla mano procedo con pie france e gagliardo; ed ove la comparazione s'assesta, si la pongo a rincontro, e l'una si specchia nell'altra con tanta disciplina e magistero di somiglianza, ch' egli non è mestieri essere antiquario, o etnografo, o filologo per dire: — È tutta dessa. Cotesta de' riscontri è sì argomentosa e stringente dialettica, che costituisce gli occiti estimonii contesti del fatto, e non temono concorrenza di sillogismi; poichè la luce investendo di posta colla chiartà sua l'intelletto, quessto non le può negar fede, e si dà vinto.

Or noi mi dire, lettor mio: — Perchè dunque ti lagni di non aver libri, se ti tieni contento a pur due soli? Perchè dicesti dinanzi che t'è convenuto svolgerne tanti? Ed io risponderotti, che se avrai pazienza di leggere questo mio libro, potrai vederlo da te; chè ti verrà incontrato in diversi punti, per dilucidare i quali occorre aver sott'occhio di molti libri e monumenti, e praticaril con sicurezza a conseguire l'intento. Questi studii intorno a' primi popoli ebbero, incremento maraviglioso da poc'oltre a trent'anni in qua, per le investigazioni de' viaggiatori, e per l'amore che vi posero uomini scienzialissimi che li vantaggiarono con infiniti studii di lingue, di leggi, di religioni, di simboli, d'usanze, d'iscrizioni, di vasi, di bronzi e di mille altri indizii e segni, su'quali speculando acutissimamente, pervennero a chiarire origini e congiunzioni di popoli di quasi quaranta secoli addietro. Scienza nuova e tutta di questo secolo; se non ne' generali principii (i quali furono pienamente e attissimamente da' critici antichi cerchi e considerati), almeno nelle applicazioni e negli svolgimenti e ordini, a cui si dirizzarono i detti principii ad iscoprire le attenenze e colleganze secrete e sin ora ascose o smarrite delle genti prime in fra loro, e co' popoli susseguenti, e lontani di tempo e di luozo.

Per la qual cosa è di necessità a chi si mette per sì fatte ricerche gittarsi in quella gran piena di sistemi, di tentativi, d'ipotesi, d'analogie, di simiglianze, di deduzioni, nelle quali discorrono non solo i singolari autori, ma le Accademie e le Società scientifiche e letterarie d'Europa, d'America e d'Asia. E sono i più, libri di gran mole e di gran valuta e rari e difficili ad avere alla mano, cose da ricchi signori, ovvero da nobili biblioteche. Ond'io ringrazio cordialmente la mia buona ventura d'avermi posto nel collegio di Propaganda, ch'è sì dovizioso di questa classe di libri, raccolti dal Cardinal Borgia, e a par ecchie migliaia accresciuti da quel grande animo di Gregorio XVI: il quale dilettandosi mirabilmente di cotali studii, ne' quindici anni del suo pontificato, i più ragguardevoli scrittori lo presentarono delle nuove opere loro, ed ei ne fe dono alla biblioteca di Propaganda. Aggiugni il museo borgiano, del quale io era altresì custode: accolta sovrana d'antichissime gemme incise, babilonesi, assire, egiziane, etrusche, greche e fenicie, con mille altre rarità di codici, di medaglie, di bronzi rinomatissimi. M'era aperto dalla gentilezza del P. Marchi il museo kirkeriano, sì chiaro pe' bronzi etruschi e per le più vetuste arti italiche e forestiere. Di vantaggio ebbi sott'occhio il museo etrusco del Vaticano, oltre ai cospicui disegni che ne fece condurre da' più valenti incisori Gregorio XVI; ed io n'avea il proprio esemplare del Papa. Di mezzo a tanta abbondanza caddi subitamente in estrema povertà d'ogni cosa, cacciato e sbandeggiato come nimico d'Italia. E tu vedi s'io, tuffato in questi innocentissimi e nobilissimi studii, m'intrametteva ne' conventicoli de' parricidi della patria. Io sforzavami d'onorarla secondo mia possa; ed ho pregato e pregherò sempre Iddio che la renda chiara e felice; e perdoni a chi m' ha fatto tanto male, e copertomi coi miei fratelli di tanta fellonia.

Ed eccomi, lettore cortese, alla seconda cagione, la quale può avere riguardo a' tuoi pensieri. Io sono entrato, nel cominciamento di questo proemio, a dirti di molte coserelle intorno al tempo ch' io posi mano a quest'opera de' costumi sardi, narrandoti che fu da mezzo il mille ottocento guarantasei a tutto il quarantasette, sino a' tre ultimi dialoghi delle usanze funerali. E di certo tu avrai pensato a buon diritto: - Che inezie e che baie son queste? Che fa egli a me che sia piuttosto un anno che un altro? Che vanità è questa? Hassi a giudicare delle opere altrui dalle lune? O crede costui a' giorni e agli anni nefasti, ch'ei ci va menando pel suo quarantasette a processione? Escan' egli, e c'intrattenga di cose sode e di polpa, e non d'ombre e di bagattelle.

Io n'uscirò: e più a vantaggio de' Sardi che mio; e per certo con piacere di te, o lettore che, per virtù e altezza di cuore, ami la verità e ti compiaci ch'ella ti sia presentata innanzi ad ogni occasione. Or sappi adunque che leggendo i primi capi del mio libro, ov'io ragiono dell'indole de' Sardi. e de' modi e delle consuetudini loro, e in ispeciale maniera della bontà dell'animo di quelle genti; potrai vedere ch'io ne dico di gran bene e vantaggiato; e parlo di loro pietà a Dio, fede al re, amore e cortesia a' forestieri, e d'altre loro virtù singolari. Ma nella stessa ora mi ti pare sentir combattere coi tuoi pensieri. - Come! dir tanto bene della Sardegna? Oh, non è quella terra che contro a' tuoi fratelli scagliossi in atti così atroci e bestiali? Che gittò bombe nelle cave a seppellire co' religiosi tanti cari e innocenti giovinetti, che s'allevavano in convitto, fiore e speranza d'illustri e cittadine famiglie? Che tempestò di sassi muri e finestre: incendiò porte, sgangherò imposte, rubò sacristie, di fango e sterco imbrattò le persone, d'obbrobrii, di calunnie, di vituperii ne coperse il nome, ferì e insanguinò la fama; perseguilò e incatenò i fuggiaschi, scorò gli ascosi, e per ullimo sterminò lutti dall'Isola? Et udi gente commettitrice di tanti eccessi, non riccuta, non commossa a pietà e vergogna, tu ne scrivi con tanta lode? La chiami leale, amica, fedele, onesta? O sei bonario, o sei goffo, o aduli e menti

Nè mento, nè non adulo persona. Dai Sardi non ho nulla a sperare, nè a temer nulla. Se mi vuoi bonario, abbimi a tuo grado; ma jo non cancello o rimuto verbo di quanto ho scritto nel più alto e fermo convincimento del mio animo. Egli non è mai a giudicare de'popoli nelle grandi turbazioni, che suscitate da pochi scompigliano l'universale. In quegli accidenti paurosi ogni membro di quel gran corpo, che per lo innanzi era sano, ben assettato, colorito, grazioso e composto con decoro e dignità, divien convulso, dislogato, livido e gonfio. Gli umori s'attossicano, le fibre s'irritano, i nervi guizzano: infistoliscon le polpe, dinoccan l'ossa, ogni cosa è in tumulto, dà in frenesia, e per ultimo s'accascia e languisce in un deliquio mortale. Or chi conobbe l'uomo sano di mente e di persona, e giudicollo dirittamente per savio, buono e discreto, dee egli per avventura mutar sentenza, perchè nel bollimento della febbre l'udi straparlare e videlo strafare e dar in farnetico? Il simigliante è de' popoli ne' gravi accessi de' maligni umori, che loro si sollevano in corpo a certe condizioni d'aere velenoso che li gitta in delirio.

La Sardegna non potette cansare da sè o stornare la malatia, che s'appigliò a tutto il continente d' Italia: e siccome l'indole de Sardi è più gagliarda che mai, così più fiera e turbinosa dovea pur esser la febbre che la sconvolse. Ma egli è vero altresì che, in virtiù della generosa sua complessione, risanata che sia, rifiorirà più bella o vivace, traendo robusteza dal recesso della febbrile accensione, che la fece trascorrere a sì brutte disorbitanze. Ed io son certo che verrà dì, e forse non è lontano, che ripensando all'iniquo procedere d'alcuni suoi, volgerà il mal talento di que' pochi in uno amore più caldo e universale verso que's acerdoti che, per solo suo bene, si fur tanto adoperati, e che, dimentichi per Gesù Cristo di

ogni affronto, s'adoprerebbono alacremente anco in avvenire a'suoi spirituali vantaggi.

#### §. II.

Or facendomi novamente al tema, dico, che in vero, se mi fosse stato conceduto il comodo de'libri, ne'quali segnato avea miei appunti e riscontri, avrei potuto aggiugnere agli altri costumi de' Sardi parecchi argomenti, siccome in fra i più rilevanti quello della danza, della musica e del canto, comparando questi lieti esercizii con quelli delle antichissime genti; che certo ne sarebbero riuscite di notabili osservazioni. non pure circa la natura e l'indole di coteste arti, ma sì, e con assai maggiore utilità, per determinare e viemeglio chiarire le origini delle colonie navigate in Sardegna. Imperocchè noi sappiamo, che massimamente i Fenicii e i Pelasgi aveano, in fra l'altre, le danze rappresentative de fatti degl' Iddii e degli eroi, e sì le componeano in guisa, che soltanto con certe norme e movenze di piè e di mano, aggiunte le passioni degli occhi. i cenni, i sembianti e i colori de' visi, gli atti e i contegni della persona, industriosamente poneano sott'occhio de'riguardanti la favola religiosa, o lo storico avvenimento che intendeano di ricordare in quella sacra o popolar festa. I balli pirrici nella Troade, de' Cureti in Creta, dei Coribanti in Frigia, dei Dattili in Bitinia, dei Salii nel Lazio, che si faceano a suono di tibie, di crotali e di sistri, aveano rispetto il più delle volte alle rimembranze, le quali porsero cagione alla solennità, che celebravasi nel tempio, ovvero di Cibele, ovvero d'Astarte, di Milita, di Derceto e d'altri Iddii; e in Omero hassi alcune danze, che s'atteggiavano a figurare i fatti degli Eroi : chè non è a credere altramente del ballo.

> Che ad Arianna dalle belle trecco Nell'ampia Creta Dedalo compose,

come si ha nella descrizione dello scudo d'Achille in fine al decimottavo dell'Iliade. Or anco i Sardi, oltre alle carole ristrette e alle danze gagliarde, che si fanno in casa o sulle piazze, nelle quali altro inteadimento non si vede, che quello di sallare a misura per gioia e festività giovanile, hanno l'antichissimo ballo, in cui con pienezze di fatto rappresentano una istoria viva, ch' essi oggi più non ricordano di certo. Pure le particolarità di cotal danza mi finiscono di persuadere, che tutti gli atti e gesti ch'io descriverò, si risolvano nel rito delle feste di Adone, che avea gran cullo e solenne, come vedremo, in Sardegna.

L'occasione fu questa. Visitando io la tenuta di Geremeas, luogo solitario ed ermo in sul mare, ivi convennero da ogni banda pastori e vaccari di que' monti colà intorno, e agricoltori di Pirris e di Ouartu. A'quali avendo io fatto festa d'una cena, e godutoli un pezzo veder mangiare e bere secondo lor modi paesani, come la giocondità del vino diè lor baldanza e caldezza di spiriti, si fur rizzati da sedere, e presisi per mano alla mescolata giovani e vecchi, misero una lor danza a suono della lionedda. Il cerchio era grande; e il sonatore delle tibie impose una cadenza, che li fe dare in certi passetti brevi e presti, i quali faceanli roteare quasi a rimbalzi. Tremavan tutti della persona (ed anco in ciò scernesi l'origine orientale), e il tremollo or era lieve a guisa di ribrezzo, e talvolta gagliardo e rotto da un certo come fremere. I volti eran serii e scuri, gli occhi a terra, il capo quando levato, e quando chino e col mento in seno: segni di tristezza chiusa in fondo del cuore. E intanto la lionedda sonava un gemito rauco e lamentoso, e talora sì fievole, che parea spento; sinchè a mano a mano iva sollevandosi in uno strepito intronato e fondo, come di vento nella foresta. Allora fu il girare più avvivato, che passò ben presto a concitazione: ed ecco un giovinetto scagliarsi improvviso nel mezzo del cerchio, ed ivi contendersi, divincolarsi, balenare e cader tutto lungo in terra: e i danzatori battere il suolo rinforzati, e tragittar le braccia, e percuotersi colle proprie e colle mani de'compagni in fronte; attorno al caduto s'inginocchiano, s'accerchiano, s'ingroppano, fan viluppo; indi si sbaragliano, s'attraversano, si confondono con simulata baruffa a legge, accomodatamente e colla maggior grazia che mai, dando mostra d'un cruccio disperatissimo. In questo mezzo la lionedda spicca un suono allegro e spiritoso, e il morto giovinetto guizza in piè, batte le mani, leva e trincia una caprioletta leggera, mentre tutta la brigata, dato giù quel furore, ricompone il passo, assesta il cerchio, e rapidissima galoppa, e scambietta, e si diguazza in un tripudio fiorito. Poi rimetton la carola a tondo, e diveltisi dalla corona a due a tre, danzano in atto carezzevole innanzi al risorto donzello, il quale ballonzola e porge le mani a questo e a quell'altro. E così i primi, dato un salto indietro, si ricongiungono cogli accerchiati, ed altri movono a misura nel mezzo a questo rinchinare e riverire il giovine ravvivato. Per ultimo si ristringono a que'passi di contegno, e tutti tremolosi rigirano con saltetti minuti, picchiando spesso il terreno nell'atto del contrapasso, e volgendo il capo lietamente in qua e in là insino a che l'un mezzo cerchio s'avvicina all'altro in due ale distese, e fatta una cotal riverenza, e dato un rimbalzo, sciolgon la danza.

Questo ballo mi percosse altamente di maraviglia, e non sapea da prima ove volesse riuscire; ma colla malita iva notando in un foglietto tutt' i particolari, poichè mi dicea l'animo adombrarsi in quegl' intrecciamenti alcun significato ascoso a quei semplici montanai, che lo si danzano senz'altro avviso, che di trastullarsi. Chi ha mano nelle dottrine orientali. scorgevi leggermente il corrotto delle feste adonie, con tutto lo smaniare delle donne di Bibli e di Berito sopra il giovine Adone, ucciso dal cignale, e poscia ricondotto a vita pel grazioso dono di Proserpina: onde quel pianto rivolto in letizia. e la letizia in gioia, e la gioia in tripudio, e il tripudio in baccano. Nè i Sardi hanno sol cotesto ballo, che ritrae dagli antichissimi culti cananci, ma sì altri, che mi gioverebbe conferire coi riti isiaci, mitriaci e berecinzii: e n'avrei monumenti espressi nei vasi etruscopelasghi. Ma e' vi abbisogna di molti libri e. colla biblioteca chiusami in faccia, non si può venirne a capo.

Degli stromenti musici de'Sardi non accade distendersi a dire se risalgano all'antichissimo secolo, quando noi veggiamo usate in Sardegna oggidì le tibie dispari, non altrimenti fatte, che le si facessero i primi popoli dell'oriente e in occidente i Pelasgi tirreni. I Sardi domandano coteste pive la lionedda, ed è composta di tre calami, uno più grosso e più lungo dell'altro, e pongonseli a bocca serrando le tre pive fra le labbra, e sostenendole delle due mani col dito grosso di sotto. e cogli altri giocando sopra i fori che variano i suoni. Alla sinistra è la cannetta esile e corta, che dà il soprano; in mezzo è il tenore, a man ritta il basso. Vi soffian dentro maestrevolmente, gonfiando le gote, che servon loro come l'otre alla cornamusa; e a cagione che il suono sia sempre disteso ed unito. s'avvezzano a respirare col naso: ma di tal guisa, che durano una danza intera senza alenare o sospendere d'un attimo il filo della melodia, che fluisce continuo come dalle canne dell'organo. E sì maraviglioso è in essi l'abito di cotesto imboccare il fiato a dilungo, che appena è mai ch'esca a singhiozzi od anco a minimi intervalli di mezza croma; nè per ciò che ispirino colle narici, mozzan l'uscita dell'aria dalle pive, la quale esce come da un serbatojo perenne. Il che come si faccian egli non è agevole a pensare : ove nei nostri sonatori di chiarina, di flauto, di zuffolo e di cornetta veggiamo intervenir sempre, a tante battute, la rimessa del fiato. Parrebbe anco a sì fatta continuità di soffio, che i tibicini sardi avessero a gonfiare gli occhi, tendere le narici, tingere in violetto le gote, e arieggiar tutto il sembiante d'una passione eccessiva a quel lungo durare in tanto sforzo d'alito senza remissione. Tant'è: nulla apparisce di soverchia alterazione in que'visi; con tale un'agiatezza e naturalezza d'arte lo si fanno.

La foggia poi dei calami è ancora quale ce la porgono i monumenti più lontani delle gemme assire e persepolitane; ma supremamente in fra tutli 'i vasi etruscopelasspii, che n'hanno una dovizia; e scernesi aperto che ne Sardi fu mantenula soda e ferma l'usanza d'avvivare col suono di questo stromento utti gli atti religiosi e civili. Imperocche in Sardegna l'armonia della lionedda occorre in tutte le sacre delle ville, e spezialmente nelle processioni, nelle rogazioni, nelle rappresenlazzo dei misteri, al battesimo dei bambini e nell'esequie del

BARSCIANI Vol. IV.

morti. Oltre a ciò le sponsalizie, l'andata del fornimento della fidanzata a casa il marito, le nozze hauno sempre in capo la festa delle tibie: così in sulle danze, in sulle giocondità de' conviti, della vindemmia, del purgare il grano, del tosare le agnelle, dello sfioccare la lana. In somma, voi non leggete nella Bibbia e in Omero contingenza niuna, in cui s'accenni al suono delle tibie, che voi non la veggiate in Sardegna ancora in presente. Ed è a notare, che di spesso van di conserto co' timpani, co' cimbali, co' sistri e coi tintinni, che vi parrebbe d'essere in tutto a trenta secoli addietro; ed ora in sul Tigri e sull' Eufrate, ora sul Giordano e sull' Oronte, in fra i Babilonesi, gli Assiri, i Fenici, gli Aramei e quant'altri popoli abitaron primi quell'oriente. Nelle contrade occidentali le antichissime figuline volsce del museo borgiano hanno il sonatore delle tibie, che rallegra il simposio. Il gabinetto dell' Hamilton, il museo del Gori, le dipinture etrusche del Passeri, il museo chiusino, il museo gregoriano, i vasi di Canino, hanno pinte per tutto le tibie sarde alle cene funerali, alle danze, alle nozze, ai sacrifizii; e per ogni dove nelle bacchiche, nelle berccinzie, nelle mitriache vedete gli stessi crotali, gli stessi cimbali, e tamburelli, e sistri, ed oricalchi, che toccano sì destramente anche oggi i Sardi.

Che se cotanta è la simiglianze degli stromenti, io mi reco volentieri a pensare, che simile eziandio all'antica voglia essere la natura della musica, serbataci da cotesti isolani. Noi sappiamo dalle vecchie memorie quant'ella fosse semplice e sovrana, desta e gagliarda, commovitrico di tutte le alte e nobili affezioni degli animi delle prische genti: per sì fatto modo, che la musica aveasi per divina, e la voce degl' Iddii per altra guisa non veniva agli umani orcechi, che per melodia di concento, splendore e grazia di note, ordine, misura, soavità e copia di spiriti musicali. Perch' io vorrei che sottilmente e realmente s' investigasse da' maestri, quali rispetti possa avere la musica presente de Sardi con quella, che dagli antichissimi popoli s'accomodava al suono delle tibie, ch'erano in tutto a piva, come la lionedada, e doveano intona-ra a metri fra sè differentissimi, con effetti anoc talvolta con-

trarii in fra loro. Conciossiachè, a usare i nomi greci, gli antichi nel suono frigio sollevavano l'armonia delle tibie alla sublimità reverenda e terrifica de' sacri misteri, che s'operavano nei templi degl' Iddii; con che animavano i conserti di tanta grandezza e profondità e maestà di sentimento, che rapian seco i cuori nelle regioni celesti, ed ivi immobilmente estatici ratteneanli sopiti in una religiosa insensatezza. Nel suono lidio invece era così possente lo scorso dell'armonla che, dato in certe note acute, rapide, risentite ed accese, penetravano i petti degli uditori con tanto impeto, che traripavali in furori e smanie crudelissime. Nè con altro argomento. che pure il tuono lidio, gittavano nelle Bacche e nei Cori-banti le furiosità e gl'impeti, che li facean dare in quegli eccessi da spiritati. Per contrario il tuono dorio colle sue cadenze gravi, parche, lente e riposate, occupava gli animi di tanta temperanza, e li piantava in tanta sodezza di pensieri, e mitezza d'affetti, che li rendea piani, sobrii e composti notabilmente. In quella vece l'ionico era così flebile e dolce. scorrea sì soave, condiva le note di sì bella grazia, fioriva le voci a sì vaghi colori ed illustri, scendea così lene e mellifluo nelle ultime cellette del cuore, che tutto lo serenava. molceva e mettea in un mare di latte. Indi l'intonatrice Lesbia imponeva alle tibie i voluttuosi concenti, ch' erano fomite alle lascivie degli amori, de' geniali conviti, delle molli danze, dei dilicati riposi, dell'asiatica effeminatezza e delle greche giocondità.

E tutil questi effetti venivan cagionati da un artifizio di note semplici, con modulazioni distese, con trapassi, saite, abbassamenti schietti, con acutezzo di sottilissimi e affilatissimi suoni, mescolate a tempo; con intonature occupate, velate, rauche e profonde; le quali assortite e divisate con una certa anima, giugneano a ingenerare nelle umane affezioni quelle maraviglie e quegli stupori, ignoti alle armonie de' nostri contrappunti, rafinati d'ogni eccellenza. Onde che, ovvero l'immaginazione e il sentimento degli uomini antichi erano d'una tempera più calda, risentita ed armonica della mostra, ovvero la musica loro era d'altra condizione della moderna. lo crederei che, bene esaminando l'armonia della lionedda sarda, forse di facile si potria pervenire a carpir l'indole della musica antica; però che forse niun popolo ci rimane, che abbia conservate intatte le tibie dispari, colle misure de' calami, cogl' intonamenti delle pive, e le distanze e il numero de' fori come in Sardegna.

Ma di non picciol rilievo sa rebbe altresì il ragionare largamente del canto sardo, e avvisarne la natura e l'ingegno suo singolare, pel quale esce dalla norma de' canti eletti, ed anco de' popolari d'Italia e forse di tutta Europa. Nè in ciò sarei punto restio di credere, che i Sardi ci avessero guardata, quasi inviolatamente, la maniera de' cori in sulle accordanze dei popoli primi dell'Asia, avendo potuto in Propaganda fare di viva voce assai riscontri, così nel metro, come ne' conserti, e delle guise de' tuoni, delle fughe e dei richiami, rispondentisi in tutto con quelli dell'Asia centrale ed anteriore. Imperocchè feci cantare da giovani paesani i cori di Persia, del Curdistan, della Mesopotamia, dell'Armenia, della Siria, del Libano, della Palestina, e tutti s'attemperano alla natura del canto sardo, così ne' tuoni, come nello spandere delle voci a distesa, senza gorgheggi, trilli e cavatine di contrassalto: ma toccan note lunghe, recate in uno sulla scala degli accordi. le quali tengono le proporzioni degli ordini acuti, o gravi, o semituoni; e secondo gli spartiti con ogni convenevolezza son divisate in soprani, contralti, tenori e bassi, tutti a una chiave : onde avviene che da quei cori ne risulta un'armonia semplice, naturale e d'una voce in varii suoni, con elazioni e abbassamenti continuati e soluti, senza pausa a molte battute, come allora che nelle ricercate dell'organo si tiene aperto lo spiraglio delle canne, e il suono esce perenne. Nel coro dei Sardi il basso dà la bocca a un rombo unisono, cupo, fondo, ch'è il regolatore di tutto il conserto, e allenta e rinfranca siccome porta o l'arresto o lo scorrimento delle note: onde gli agguagli delle voci producono una melodia varia e vivace sì, ma intenta sempre è contratta intorno all' intonazione del basso, e però non formata di più compositi, come le sinfonie moderne. Ancora, secondo che vidi usare agli orientali, i Sardi spiccano più le voci di testa, che di petto, di che risultano in un poco di nasale, con una certa grazia tuttavia che appaga l'udito e l'accarezza dolcemente con un tale non so che di soave mestizia, la quale è creata da un tremollo che fan tutte le voci; e questo tremolare trincia la prolissità dello stesso tuono, ond' è organizzata la musica vocale de 'Sardi. Gl'Italiani che vanno in Sardegna, udendo quei cori a voce tremolante, dicono che ivi si canta come gli Ebrei nelle sinagoghe; ma potrebbon dire similmente, che i Sardi cantano come i Siri, i Curdi, gli Arabi, i Persiani e gli Orientali tutti, nei quali perciò è chiaro esser durata la natura e l'indole dell'antichissimo canto.

Or tu vedi, lettor mio, che di soli questi tre articoli del ballo, della musica e del canto de' Sardi, egli s'apre si gran campo da ragionare coi conforimenti e agguagliamenti delle antiche memorie scritte, o dipinte, o scolpite ed incise, che potrebbe uscirne un trattato copioso e piene di singolari avvertenze, ove anche messo in mostra così ignudamente, desta

pure non lieve attenzione.

Così eziandio aveva in animo di favellare de' giuochi pubblici de' Sardi, che sotto molte guise s'assomigliano agli omerici; e segnatamente volca dir delle corse de' cavalli, della nuova foggia de' freni, del montare in sella, del modo del cavalcare, gittandosi colla vita indietro sì fattamente, che con tutto il capo pendono sulle groppe; il che vedesi costumato anco dai Tirreni, per molte dipinture vetustissime dei sepolcreti etruschi. Aggiugni delle cacce e dell'istituto di partire la cacciagione, sortendola a occhi bendati; ma prima di sortirla fra i cacciatori ne fanno presente dei miglior pezzi ai forastieri della brigata: gentilezza antica! E poi delle cacce, fatte in onor de' principi e dei baroni ; e quelle pei predicatori quadragesimali, e le cacce dei banditi. Oltre a ciò volea parlare di certi antichissimi riti orientali frammessi a diverse lor divozioni, rassegnandoli sotto un certo ordine co' monumenti; e sarebbe vastissimo tema e da produrre chiarezze storiche maravigliose nel bujo de' tempi: e ve n'ha tanti, che piglierebbero essi da sè un libro di non picciol volume.

Anco dei banditi era mio proposito discorrere a lungo, e delle cagioni che li conducono a misfare; chè le più son vendette circa punti d'onore, siccome avveniva nelle prime genti, gelose in questo fatto oltre ogni credere: descriverne la vita errante e salvatica, e le collegazioni in fra loro, e gli avvisi in su' quali stanno per non essere incolti dalla giustizia; e i partiti che pigliano per difendersi, e le audacie, e le destrezze, e gli stratagemmi, di che son famosi. Pur non voglio intralasciare un tratto, ch'è indizio sì aperto di lor freddo animo e risoluto, con una certa grandezza, che ha de' tempi eroici. Imperocchè, ove un bandilo sia sorpreso nella foresta alla sprovveduta da qualche carabiniere, che ne va in cerca, il carabiniere gli grida incontro: - Abarra; su Rei - (ferma; il Re) ciòè, in nome del Re. Il bandito a quell'augusto nome, ch'ei riverisce altamente, si ferma, si toglie il berretto di capo, gitta le trecce in sulle spalle in segno d'osservanza, e risponde - Deu respecto su Rei. Sa conca tua a su Rei. - (lo rispetto il Re. La tua testa al Re) cioè, consacro al Re. È detto." e gittatosi dietro un albero, e sparato il suo archibugio, e ucciso il carabiniere, è tutt'uno. Che laconismo! e che fiera altezza di cuore! Molti incauti carabinieri vi lasciarono la vita; e però ammaestrati a lor costo procacciano di non dilungarsi mai dalla brigata, quando vanno ormando i banditi: nè, se non per tradimento di nimici, raro è mai che gli attrannino al covo senza guardia.

Volca dire per ultimo degli odii di parte, che sono come una fiamma che brucia sovente e conduca a nulla non poche casate de villaggi, la quale, quando s'appiglia a quegli animi già caldi e risentiti per sè medesimi, non è altro argomento che la spenga, se non la religione, che all'igna ampiamente ed è radicata in profondo in quo' generosi petti e costanti. Onde nelle missioni che, in molti luoghi dell' Isola, dettero i Padri della Compagnia di Gesù, si videro, questi anni, esempii mirabilissimi. Imperocchè grossi villaggi interi, parteggiando in gare mortali già da parecchie generazioni, mossi alle grandi verità eterne, gittato l'odio e aperto l'animo a carità, fermaron le paci in chiesa al cospetto di Cristo crocifisso, impalmandosi,

baciandosi, abbracciandosi gli uni gli altri, con grida e lagrime di compunzione, da intenerire i più crudi e spietati ingegni.

Abbine un saggio, o lettore. Mentre l'anno 1840 alcuni Padri predicavano la missione in un popoloso villaggio, fu loro significato, che fra il così vivo fervore di pietà ivi destato dalla santa parola, non potea di certo esser pieno, nè durevole il frutto di tante loro fatiche, se non avesser condotto un cotal maggiorente della terra a perdonare a un suo sfidato nimico. Era questi un vecchione, al quale, alcuni anni a dietro, era stato ucciso per gelosia l'unico figliuolo, speranza e sostenimento della sua casa e del parentado: di che i congiunti e consorti delle due famiglie, fatta parte, viveano in sull'arme e in sulle vendette. Assai pacieri s'erano intromessi per placar l'ira del padre, nel cui feroce animo non albergava altro pensiero nè s'accoglieva altra consolazione, che il pur isperare di vedersi morto dinanzi agli occhi l'uccisore del figliuol suo, prima di scendere al sepolcro. I missionarii, udito di questo odio lungo e crudele, vollero veder modo di medicarlo; e in questo pio intendimento si condussero alla casa di lui, e trovaronlo seduto al focolare in un seggiolone a bracciuoli. Il vecchio gli ebbe accolti tanto cortesemente, che non si potrebbe dire, e fatto recare malvagia e confetti, e detto loro: qual suo merito di sl onoranda visita? non si saziava di ringraziarneli e baciar loro la mano. Ma come il Superiore di quei sacerdoti si fe dolcemente ad avviare il ragionamento del cristiano perdono, il vecchio fattosi in viso di foco, e balzato in piè, e presosi ad ambe le mani il ventre: - Qui, qui, il sangue di queste viscere, gridò, fu versato e beuto dalla terra. Il sangue mio fuma ancora e chiama vendetta.

I missionarii, veggendo quell' alroce atto, e l'uomo alteratissimo, placatolo con dolci parole, riputaron saviezza il non provocarlo di vantaggio, e si furono partiti e raccoltisi in casa a pregare Iddio, che togliesse sopra di sè l'arduo negozio d'ammollirlo. Intanto il vecchio, come tutti gli altri terrazzani, andava alle prediche della missione, e non falliva mai di, ch'egli non fosse a suo luogo ben accerchiato e difeso da' suoi

\_2

consorti; e così da un altro lato la fazione avversaria tenea ben guardato il micidiale e suoi congiunti. Si venne da'missionarii alla meditazione del Figliuol prodigo, e come nostro Signor Gesù Cristo volesse immaginare in essa parabola la paterna e infinita misericordia di Dio verso i peccatori. Di che contriti gli uditori piangevano e, picchiandosi i petti, chiedeano mercè e pietà al Signore de' loro peccati, pure confidando di perdono. Allora il missionario , veduto la compunzione universale, fece stendere in terra a piè del palco Gesù crocifisso, e disse con impeto di fervore: - Chiunque abbia perdonato al suo nemico venga e baci la piaga del costato di Cristo, e speri perdonanza di ogni suo fallo anche gravissimo. Ma chi non perdona, non sia oso di accostarsi al benigno Signore, che morl in quella croce pe'suoi nemici. Quel divin Sangue è Sangue d'amore; ma a chi non ama e non perdona, è Sangue di tremenda giustizia.

In popoli di quella gran fede, che sono i Sardi, queste parole e la vista del Crocifisso furono sprone acutissimo di desiderio di baciarne quelle piaghe divine, e versar tutta l'anima in esse. Onde che coloro, che o non aveano odio a persona, o l' avean isvestito di tutto l' animo, s' accalcarono intorno al Crocifisso, e gittati a' suoi sacri piedi non rifiniano di baciarli e bagnarli di lacrime. In quel mezzo Giovanni, così avea nome il vecchio, visto il Crocifisso, se gli diede sì grande stretta al cuore, che rimase come uomo smarrito, e tanta brama il comprese di pure abbandonarsi sopra il costato del Signore . che tutto si scosse. Ed or girava l'occhio inverso Gavino, l'uccisore del figliuol suo, ed ora alla croce: sospirava, gemeva, contorceasi tutto in sè medesimo; nè più potendo capire in petto l' odio e la pietà che battagliavan dentro, fu sì grande la percossa della grazia nel cuor suo, che serrò le pugna, e messo un rugghio, gridò alto: - Gavino, vieni a me. Il giovane a quel grido si scompigliò e cominciò a tremare e impallidire: ma pure il vecchio, continuando di chiamarlo, ai conforti de'suoi congiunti si mosse e venne a Giovanni. Allora il venerando vegliardo aperte le braccia, con respiro affollato, gliele gittò al collo e serrosselo al petto, sclamando con un impeto di cuore: — lo ti perdono. A quella voce fu sì grande la piena del doloro nel giovine, che gli cadde tramortilo nel seno. A tal vista si alzò un mormorio e un pianto nel popolo, e un gridare fra' singhiozzi: — Perdono, perdono; e le parti nimiche corrersi incontro, e spalancare le braccia, e stringersi, e baciarsi, e mescolare insieme lacrime e voci, e un escalamare: — Gente, fate misericordia a me; a me che v'ho offeso: perdonami, fratello — SI, sì, dammi la mano, dammi il bacio di inace.

Il missionario dal palco e gli altri sacerdoti da basso, stupefatti a quella santa turbazione e allegri di sommo gaudio, procacciavano con atti e visi (chè a parole non valea in quel frastuono) di pur temperare la gente; e massimamente le donne che, veduti i loro uomini rappacificarsi, eran tutte in dirottissimi pianti, e baciamenti, e affetti d'inestimabile amore in fra esse, che prima si nimicavano sì crudelmente da tanti anni in su. E poscia che fu calmato alquanto quel fervore, fattisi a uno a uno al costato di Gesù Crocifisso, e baciatolo e bagnatolo di pianto, giuravano bando agli odii, alle ingiurie e alle vendette: e Giovanni il primo, il quale tenendo Gavino per la mano, voltosi a'popolani, disse: - Ecco, egli sarammi in luogo d'Antioco figliuol mio, e sposerà l' unica mia figliuola. Di che il pianto crebbe. Nè furono soltanto parole, perocchè i missionarii innanzi che si partissero dal villaggio, videro fermata la pace nei vincoli della carità. Per queste cagioni, che fruttavano ad ogni missione così fatti accidenti, più volte il re Carlo Alberto m'ebbe a dire: - Valer più in Sardegna una dozzina di missionarii, che dieci reggimenti di soldati. E diceva supjentemente. Imperocchè s' io scrivessi la storia delle missioni, che da vent' anni si fecero in tante parti dell' Isola, riconoscerebbe il lettore da quelle tanto gran bene, quanto, da chi non è informato a pieno della fede e della generosità dei Sardi, non si potrebbe stimare.

Questa fede e questa generosità, eziandio negli atti domestici e civili, è si grande in quegli animi, che a scriverne se ne doveria dir cose, che altri penerebbe a pur credere a mezzo; tanto sopraggiungono allezzà e nobiltà a quei cuori rustici e ignari delle finezze del viver civile. Imperocchè, per tacere di molti altri fatti, in che si rendono cospicui i Sardi, quello dell'ospitalità, eziandio verso i nemici, s'attiene così strettamente ai modi de' tempi eroici, che mal suo grado il mondo presente si rimane vinto, e uditone parlare da me, terrammi per ispacciatore di sogni.

La religione dell'ospitalità ne Sardi, ha la sua radice nell'istituzione degli asili, quando i primi padri, reggendosi il mondo a legge di famiglia, accoglicano al domestico focolare i fuggiti dall'ira de'giganti, cioè dei forti prepotenti, che rapinavano, a guisa di affamati leoni, quanto si parava loro dinanzi. Era principio elerno presso le prime genti, che i forestieri e i supplici fossero inviati da Dio alle soglie ospitali di un capo di famiglia. La giovinetta Nausica, figlinola del re dei Feaci, alle vergini sue compagne, le quali, sbigottite alla vista d'Ulisse, fuggiano a nascondersi,

> Olà, disse, fermatevi. In qual parte Fuggite voi, perchè v'apparse un uomo? Gli stranieri, vedete, ed i mendichi Vengon da Giove tutti 1.

Ed accolto poscia l'ospite Ulisse dal re Antinoo, il fece sorgere d'in su il focolare, ov'erasi posto a sedere, dopo abbracciate le ginocchia della reina Arete sua moglie, e voltosi a Pontonoo, gli disse:

> Licore infondi nelle tazze, e in giro Recalo a tutti, onde al gran Giove ancora, Che del fulmine gode, e s'accompagna Co' venerandi supplici libiamo 2.

Un supplice straniero ad uom, che punto Scorga diritto, è di fratello invece 3.

<sup>1</sup> Odiss. 1. VI.

<sup>2</sup> lb. l. VII. 3 lb. l. VIII.

<sup>. ....</sup> 

Da questi divini principii della tutela ospitale agli stranieri, at supplici e rifuggiti, ne veniva che il limitare della porta era 'sacro, e come tale aveasi per inviolabile, e giuravasi per la sua deità, come presso Omero fece Teoclimeno, dicendo:

> Primo tra i Numi in testimonio Giove, E la mensa ospital chiamo, ed il sacro Del grande Ulisse limitar, cui venni 1.

Ora i Sardi ritennero viva e sfolgorante questa sovrana idea dell'inviolabilità ospitale, e si lascerebbero morir mille vole, piutlosto che venir meno a chi si rifuggisse entro la soglia de' loro abituri. Nè accade che il rifugiato sia parente, o amico, o borghese; venga di presso o di lontano; sia perseguiato da' ladroni, o da' nimiet, o dai famigli della giustizia; purchè locchi appena egli del piede o della mano l'uscio del Sardo, ed egli è in una rocca e, quasi direi, nella veneranda immunità dell'altare.

Che se, come incontra talora, non v'è uomo in casa, la donna accoglie il supplicante; si fa sull'uscio, e lo scampa mostrandosì ai perseguenti, e dicendo loro: — Rispettate la casa di mio marito. E ciò basta, perchè dieno indietro. Pur, se per avventura alcuno fosse osato d'incalzare il fuggitivo entro i penetrali dell'asilo, a baldanza della femminil timidez-za, nell'atto ch'egli afferra il nemico, può sentirsi piantar dalla donna il pugnale nel petto; ovvero se n'esce senza impaccio, si tenga pur morto; perocchò il marito della donna non riputerà mai di poter lavare la macchia della violata ospitalità sua, che col sangue del violatore.

È intervenuto non di rado che cercandosi a morte due sfidati nemici, l'un di loro, perseguito da altri avversarii, rifuggisse a salvamento nella capanna dell'altro. Costui che, trovatolo oltre la siepe del cortile l'avrebbe morto, ora non pure gli dà ricetto ospitale, ma, a costo della propria vita, il protegge e difende: nè sinchè nol vegga fuor di pericolo l'accom-

1 Odiss, L-XVII.

miata, trattenendoselo talora in casa parecchi giorni, e dividendo con lui il pane dell'ospitalità. E acciocchè secrere si possa qual grado tenga nelle menti de' Sardi questa maguanima costumanza de' prischi padri dell'umana famiglia, io stimo di recare in mezzo un atto tanto mirabilissimo, che da sol questo possa l'uomo conghietturare, con quanta rigidezza guardino il diritto di franchigia al domestico rifugio.

Imperocchè narrommi in Cagliari un giudice della reale Udienza, essere avvenuto, pochi anni or sono, che, per non so quale querela un pastore uccise di moschetto un altro ricco e potente pastore della contrada. Il fratello dell'ucciso ne giurò crudele vendetta, e poesesi per assai giorni in aguato coi suoi servi a pur coglierto alla posta: ma il micidiale, gittatosi per bandito alla foresta, cessossi dal pericolo de' congiunti e della corte, la quale avea già pubblicato il mandato di cattura, con bando di grossa taglia a chi posto l'avesse nelle mani della giustizia. Or incontrò, che lo shandito essendo alla caccia a far carne, s'abbattè in un capriolo, il quale saltando di macchia in macchia e di balzo in balzo, tanto l'ebbe seco tratto alla pesta, che si fa inoltrato entro un bosco, ove per avventura tre carabinieri, che batteano i monti alta ronda, smontai de' lor cavalli, si stavano rinfrescando a una fontana.

Come lo sbandito s'avvide agli annitriti, che gente d'arme era ivi, messosi per la selva si diede a fuggire gagliardamente: so non che i carabinieri, sospettando ciò ch'esser poteva, saliti in fretta a cavallo, gli tenner dietro a sproni serrati. Ma il bosco era si fotto e i rami si bassi e intralciati, che spesso impediano di correre, chè altrimenti l'avrebbero aggiunto in breviora. Il meschino s'andava ravviluppando per mile andirivnin, ma i soldati pigliate le volte, scovandolo per tutto, e agli stretti varchi cercandolo di cacciare per torgli ogni uscita; datosi alla fine per disperato, seagliossi giù da un dirupo, e valicato un torrepolello, ivi rapopiatossi dietro un gran sasso.

Fu però tutto indarno: perocchè i carabinieri usciron dalle prode del bosco, e già venivano alla sua volta: perchè rizzatosi sbigottito, tanto corse, che si vide innanzi un madao od ovile di pastori, verso il quale, come il terrore spingealo, senz' altro avviso andò dirittamente. E cacciatosi dentro, gittossi alle ginocchia del pastore, dicendo: - Salvami, che ho tocco il tuo limitare. Ma che! Il pastore era appunto il fratello di colui, ch'egli avea ammazzato, e che niquitosamente cercato avealo sì gran tempo, ad averne vendetta piena. Al primo vedersi alle ginocchia il suo nemico, gli corse un impeto al cuore, che tutto il fe tremare e impallidire di fierissimo sdegno; ma raccolta ogni virtù dell'animo e strettala in sè, gli porse la mano ospitale e gli disse: - Sta qui, e niun toccheratti. E detto ciò, e chiamati i pastori, e armatisi usciron fuori del palancato incontro ai carabinieri, gridando: - Fermate, il luogo è franco, e non siate arditi d'accostarvi d'un passo. I soldati, veduto la frotta dei montanari coll'archibugio in resta, stetter cheti e ripararono in un certo ridotto da tenere in rispetto l'ovile. Di che avvedutosi il pastore, mise fuori della chiudenda un uomo alla vedetta.

Infanto fu spedito in diligenza a recare l'avviso alla stazione; si tenne consiglio da' giudici, che fosse egli a fare per avere quel famoso bandito nel potere della corte. Il pastore, ch'aveva accolto ad asilo quel taglieggiato, aveva due suoi figliuoli, sosteguti in carecre per malefizio atroce commesso l'anno innanzi, e già era in termine il processo, ed erano ambedue dannati ad essere impiccati per la gola. Il Presidente del regio tribunale inviò secretamente un messo al pastore, dicendo: — Se tu ci dai nelle mani quel micidiale, scamperai i tuoi figliuoli dalle forcharpari i tuoi figliuoli d

Inorridi à quella proposta l'uomo leale, e rispose: — Ne vada anco la vita mia, purchè viva in me la fede, nè sia mai detto: Carlo violò l'ospizio. Rientrò nell'ovile, e non disse verbo al rifuggito di quanto gli occorse. Passati alcuni giorni to significato al misero padre la cruda morte del primo figliuolo, e offertogli novamente la vita dell'altro, ove lasciasse catturare il bandito ch'egli ospitava. Quel magnanimo alzò gli occhi al cielo, gli cadde una grossa lagrima per le gote, si afferrò i panni del petto, e riprese: — Di' al giudice, che il safrono li kientrò nella ca-

panna e tacque all'ospite l'agonia del paterno animo: ed ecco la crudelissima nuova della morte dell'altro figliuolo; nè il padre la sostenne, ma vinto dal dolore, cadde fuori de' sentimenti.

Giammai sopra cuore umano non fu tanta nobilib e fierezza; nè mì condurrei a stimare, che in pelto di padre potesse al-bergare si alto sentimento di fede che, per guardarla intera, si venisse a così duro partito, quand'io non avessi letto in un autore francese, che in Corsica al tempo che De Paoli combattea la guerra dell'indipendenza, fu già un padre che uccise di sua mano l'unico figliuolo di sedici anni, perchè rifuggitosi nella capanna sua uno sbandito, il giovinetto, alla lusinga d'un presentuccio del brigadiere, indicò l'ospite, che così fu preso. Navalso l'angoscia delle viscere materne, nè il dolorosissimo piano to che levarono le altre donne, nè le suppliche de' famigliari, nè il gittarsi attraverso la soglia d'una sua figliuolina di tredici anni; chè l'inesorabile Corso irratiolo alla selva, e fattogli dir sue orazioni in commendazione dell'anima (spietalo del sangue suo per amore di leallà), vii il traisse e esppelli.

Questi fatti c' inducono a ricordare di qual indole fosser nelle prime genti del mondo i concetti della legge naturale, quando nelle sacre monarchie delle famiglie, sotto il governo de' padri, la divina provvidenza seminò nelle menti e nei cuori degli uomini i principii eterni della giustizia e della fede. Tutte le tradizioni eroiche ci mostrano, come nel primo svolgersi dell'umana comunanza negli ordini civili, quelle prime genti di fervidissima immaginazione e di vigorosissimi affetti erano eccessivi, come ai fanciulli suol avvenire, nelle applicazioni degli atti virtuosi, spingendoli sovente oltre i limiti della moderazione. Perchè ogni qual volta noi leggiamo queste esorbitanze di virtù, come nella sentenza di Bruto e di Manlio contro a' figliuoli, sogliamo più ammirarle che commendarle, e diciamole con voce comune atti eroici ed eroi nominiamo chi le operava. E i Sardi, che tanto ritennero delle condizioni del secolo antico, danno di leggeri in somiglianti esagerazioni, riputandole diritto, dovere e stretta osservanza della ragione delle genti.

Ecco adunque parte delle aggiunte, ch' io divisava di fare ai costumi de' popoli della Sardegna, le quali tutte richieggon dovizia di tempo, di libri e di monumenti. E se a questi di ho avuto d'avanzo il primo, fraudandomi della biblioteca, mi si tolsero gli altri, che sono i materiali a comporre, come a chi vuol edificare una casa, sarien le pietre, la rena, la calce, il legname e li ferramenti; ond' io dovetti spiccarmi a mal in cuore da si faticoso, ma piacevol lavoro. M'è tuttavia dolce a pensare, che i dotti dell'Isola, avranno scorto da solo il cenno di sì chiari ed incliti argomenti, ch'io m' era proposto di trattare, quanto bella e sontuosa occasione si porge loro di svolgerli con tutte quelle erudizioni, che dieno sicuro riscontro alla disamina de' patrii costumi : disputando degli altissimi e secretissimi misteri dell'umana natura, svelati sotto certe note, e segni delle domestiche e civili usanze de' prischi popoli del mondo; commentando e comparando, sopra il fondamento di salda e verace scienza de' tempi e delle cose, que' particolari modi di alcuni villaggi, che fuggono spesso alla vista degli occhi comunali, e pur sono di gran momento a penetrare le sorgenti, onde i primi coloni dell'Isola derivarono.

#### §. III.

E poichè de' primi coloni ho toccato, parmi esser giunto a quel segno, che m'indica appunto di dover parlare delle genti, venute da principio a popolar la Sardegna, o, a dir meglio, esporre di quali prove io armi le mie opinioni, da quali indizi pigli le mie conghieture e da quali sentenze io colga lume in così dubbia materia. Se non che innanzi di porsi a ragionare di questo fatto, è di necessità di far antecedere alcune avvertenze, per non ire a tentone.

La prima cosa, per lo più coloro i quali entrano a ragionare delle fondazioni de' popoli in alcuna regione, s' avviano da quelle mosse che ne danno i Greci, i quali non avendo la scorta della verità, che traluce dal divin libro di Mosè, inforno alla dispersione delle genti, ovvero fanno pullulare gli uomini dalle colle della terra e dalle rupi de' monti, sotto il nome di autoctoni e di giganti, ovvero si riferiscono alla tardiva stagione delle migrazioni egiziane, fenicie, ioniche e dorie, quando la civillà era grandemente avanzata con tutto il corredo delle leggi, delle arti e de'costumi. Ma noi che, come ogni dovere e diritta ragione richiede, crediamo nella divinità della Bibbia, abbiamo maggiori e più sicuri argomenti, sopra i quali appoggiare le nostre investigazioni.

La prima fede inconcussa è l'unità dell'origine umana da Adamo insino a Noè, e da Noè, dopo il diluvio, pe' suoi tre figliuoli Sem, Cam e Lafet; conciossiaché ab his disseminatum est omne genus hominum super universam terram 1. Quell'onne genus abbraccia tutte le schiatte de bianchi, dei negri, degli olivigni e de' rossastri, con tutte le alterazioni e diversità insorte dai climi, dalle mescolanze de sangui e da tutte le altre misteriose cagioni, che sono ascose, e saranno sempre, all'intemperata curiosità dell'uomo. Onde ecco gli autottoni de Greci, e gli aborigeni de Latini, iti in dileguo e si faltamente appellati dalla ignoranza degli antichi, perchè non ne sapeano per appunto le prime derivazioni: ma che per uno o per altro modo giunero nelle parti occidentali dal centro dell'Asia, ove fu la prima culla delle genti.

Qui sorge il grave dubbio, come al sopravvenire le nuove colonie delle genti culle, trovarono colesti delti autoctoni o aborigari cos salvatichi el aspri, che appena più avaca dell' umano. Varie, a mio credere, ne sono le cagioni, la prima delle quali può essere l'isolamento in che si trovarono apprese, dimenticati per poco da quei popoli, i quali formando coi commerci l' aurea catena della socialità degli uni cogli altri, si comunicavano a vicenda leggi, culti, arti e gentili costumanze, com'erano appunto coloro che rimasero a popolare il gran continente asiatico e le propinque terre d'Egitto. Io non credo perciò essere contrario alla seara Scrittura il supporre, che eziandio prima della generale dispersione delle genti dal campo di Sennaar, quando erat terra labii unius, et unus popular la gia cunti si spiccassero dal gran corpo delle famiglie e si

<sup>1</sup> Gen. IX, 19. 2 lb, 1 e 6.

tragitlassero altrove. Siccome veggiamo appunto, che quantunque si dica a buon diritto, che gl'Irlandesi, i Belgi e i Germani presenti stan fermi e fissi nelle loro regioni natali, nulladimeno assai famiglie di coteste tre nazioni trasmigrano nell'America settentrionale. Cost, per somiglianza, può essere accaduto in que' primi uomini avanti la universale dispersione. E ci
può condurre a pensarlo il vedere che già s'eran mossi dalla
prima stanza, leggendosì chiaro in Mosè: Cumque profeiscerentur de Oriente, invenerunt campum in terra Sennaar 1.
Oltre a ciò non è incredibile, che fra quelli primi uomini così
attivi, solleciti, arrischiati, d'acutissimo intelletto e di poderosissime forze, ne fossero alcuni che, impazienti d' ozio o di
riposo si spingessero insino al mare, ed ivi, composte zattere o
barche, si mettessero in balla de' venti ad esser trasportati sovra liti od i sole solitarie e lontane.

Noi veggiamo innanzi tratto che le tradizioni antidiluviane eran vive e fresche in que' primi figliuoli de' figliuoli di Noè: perocchè possedean già le arti più difficili avanti che si separassero d'infra loro, e n'abbiamo luculentissimo testimonio la novella città che s'accinsero a fabbricare: Venite, faciamus lateres, et coquamus eos igni; Venite, faciamus nobis civitatem et turrim, cuius culmen pertingat ad caelum 2. Per edificare una città con torre sì portentosa, non è a creder che vi si accingessero se, prima di giungere alla pianura di Sennaar, non si avessero già fabbricate le loro dimore, ciascuna famiglia le sue. Il formare una città importa il conoscimento d'infiniti ingegni e il corredo di varie ed amplissime scienze, come ognuno può discernere a prim'occhio. Ora che maraviglia, se anco la formazion de' vascelli fu tra i primi pensieri di quegli uomini cotanto industriosi? Lo stimolo d'uscire a popolare l'ampia selva del mondo volea essere acuto e forte in quegli uomini, cui il Signore Iddio avea detto: Crescite et multiplicamini, et replete terram. Onde che egli non può essere fuori

<sup>1</sup> Gen. XI. 2. 2 Ibid. 4. BRESCIANI Vol. IV.

del vero, che cotesti primieri navigatori fossero approdati lungo le costiere d'Africa, dell'Asia minore, della Grecia, d'Italia e dell'Isole, o condottivisi costeggiando marina marina, o gitativi ner fortuna di vento.

E siccome innanzi alla universale dispersione delle genti corse ben oltre a un secolo, così può stimarsi che coloro, i quali avcano valico il mare da circa cenì anni a dietro, avessoro di già fatta gente assai. Di qui avvenne che li sopravvenuti, spezialmente se tardi, trovarono quelle terre di già abitate da uomini sitvestri e sunartii per le foreste, o accozzati insieme a famiglie rusticane, e grosse per gl'ingegni insalvatichiti dall'abitare su pe' halzi e ne' boschi colle bestie montane. Nè sapendo immaginare le novelle colonie come si fatti uomini zolici e alpestri fosser ivi potuti capitare, per tagliar riciso le cagioni, li disser giganti od ivi geniti, e autoctoni o terrazzani, e dabriguni o gliquoli della terra

Ciò che dissi di coloro, che s' eran forse prima degli altri dipartiti dal seno de padri noetici in cerca di lontane dimore, milita più gagliardamente per quelli che, appresso la confusione delle lingue, mossero a popolare regioni ignote: Unusquisue secundum linquam suam, et familias suas in nationibus suis 1; e, come dice più abbasso la Genesi de figliuoli di Cam, in cognationibus et linguis, et generationibus, terrisque et genitus suis 2. Ed i Sem: Secundum copnationes, et linguas, et regiones in gentibus suis 3. Imperocchè io lengo soda opinione, che i primi a loccare lo terre occidentali sieno stali per avventura non quelli che ci venner per terra, ma sì coloro che si commisero al mare; chè non puossi altrimenti spiegar. a maravigliosa rapidità, onde si tragittarono alle ultime falde orientali dell' India e della Cina, e per couverso a quelle d'occidente.

Conciossiachè egli non è a pensare che potesser le genti, nelle prime migrazioni, inoltrarsi e distendersi così agevolmen-

<sup>1</sup> Gen. X, 5.

<sup>2</sup> lb. 20. 3 lb. 31.

<sup>0 1</sup>D. VI.

te, per attraverso le folte e grandi foreste che ingombravano il mondo, il cui minor incomodo eran i viluppi de'rovi, de' bronchi e delle bestie feroci, a petto de' paduli, de' pantani. delle fitte glutinose e profonde, in che doveano abbattersi ad ogni tratto. Indi i larghissimi fiumi senza ripe che ne infrenassero il corso, ma traboccati nelle piene con ruina di sassi, d'alberi e di ghiare e mote e sfondi e voragini paurose. Di che convenia fare lunghissime volte per mettersi oltre quelle acque senza ponti od altri argomenti da valicarle. E le immense giogaie de' monti alpestri, nevosi e pieni d'altissimi abissi; e gl'interminabili stagni delle valli doveano arrestare sovente il passaggio di quelle turbe sprovvedute di stromenti da diboscare, spianare e asciugare i maresi e i guadi che occupavano le pianure. Ed oltre a ciò i deserti di sabbion morto, per attraversare i quali anche al tempo d'oggi stentano tanto le carovane, tuttochè rechin seco ogni agio d'acqua, di vettovaglia e di fornimento per trabacche, padiglioni e coltrici da dormire; ove in que' primi tempi dopo il diluvio i miseri viandanti avean seco donne, vecchi e fanciulli, e dovean recarsi le masserizie in ispalla.

Ma ciò che più sgomenta a pensare si è le somme difficoltà di provveder tante genti sopra terreni incolti e salvatici, ove nè biade nè frutti domestici si porgeano, a sopperire alle urgenze della fame. Ci fa paura il leggere in Tacito gli smarrimenti delle legioni romane in mezzo alle scure foreste e le larghe paludi delle regioni germaniche; ancorchè non venisse lor meno la vettovaglia e avesser di continuo l'opera degli ingegneri, de' pontonai e de' guastatori a sgomberare i passi, assodare le melme e rialzare i fondacci. Pensa che impedimenti dovettero involgere quelle prime colonie, e in che necessità intervenia loro di trovarsi; quando noi sappiamo, che gli Europei pelle vastissime boscaglie americane c'ebbero a consumare di molti anni prima che le traforassero in ogni lato: e parecchie sono ancora, dopo tre secoli, impenetrabili all'avidità nostra che, in cerca d'oro e d'argento, si gitterebbe in mezzo al fuoco.

Le prime genti, come che sospinte da cupidissime brame di giugnere a popolare la terra vuola d'abitatori, pur tuttavia dovetter badare anni ed anni, avanti di prolungarsi pei continenti dal centro dell'Asia. Il solo viver di caccia e di pesca era per sè medesimo tardo all'avanzare le brigate; e prima d'ire oltre dovettero di certo disfrattare e disselvare i terreni sia pei pascoli, sia per governarile seminar le biade, e piantar frutti, e arginar fumi, e scolar acque morte che guastavano i seminati: piochè altrimenti non è a supporre che con tante e sì gravi difficoltà polessero spacciare il cammino, e traslatarsi entro un breve giro d'anni insino a queste nostre contrade. Nè se non spinte e incalzate da nuove colonie sopravegnenti, abbandonavano le prime stanze, per condursi in luoghi più remoti ed incolti.

Coteste esorbitanti fatiche doveano impacciaro l'andata mirabilmente; là dove coloro, che sulle navi travalicarono i mari, attinsero leggermente le piagge esperte, e vi si moltiplicarono. E perocchè le maremme erano il più paludose e di aria inferma e umidastra, si rivolsero ai monti, e sugli alli gioghi crebbero e moltiplicarono intanto, che di balzo in balzo pervennero a coprire tutt' i dossi dell'Apennino, vivendo in quelle boscaglie vita agreste ed aspra, ovvero cacciando, ovvero pascendo gli armenti delle pecore e delle vacche. E come dico di Grecia e d'Italia, così dico della Sardegna e delle altre isole del Mediterraneo.

Venuti poscia nelle seconde migrazioni i Pelasgi in Grecia e in Italia, e i Fenicii alle costiere d'Africa e nella Sardegna, que primissimi abilatori, i vi trovati da loro, bhiamarono autoctoni ed aborigeni, non perchè germinati fossero come le querce e gii olmi dalle zolle, secondo che fallacemente riputavano; ma perchè, venutici in tempi fuori d'ogni memoria degli uomini, trovaronii su pe'monti condur vita sitivestre. Costoro, siccome semplici e villani, al veder nuova gente, armata di usberghi, d'elmi e di spade, giugnere alle loro borgate, doveano acocoglieri con maraviglia: presso a poco a quella guisa che gli Americani accolsero gli Spagnuoli, nel primo approdar che fecero a quegl'imcogniti liti. Le quali colonie, venute di no-

vello e già piene della civiltà orientale, a poco a poco praticando con quelli montanari, li condussero a più politi costumi e insegnaron loro l'agricoltura, le arti e la religione.

Qui occorre appunto di notare un abbaglio gravissimo, che pare prendesse un chiaro Italiano intorno agli Aborigeni, mosso per avventura da un ingannevole amor di patria. Lascio dall' un lato che tutto il suo dire mostra d'avere gli Aborigeni in conto d'uomini, non mai d'altronde entro i valloni di Apennino venuti: il che ad uomo cattolico di quel senno torna ingiurioso al sommo. Io non posso però passare senza avvertenza ciò ch'egli si sforza a tutt'uomo di sostenere, che cioè gli Aborigeni non acquistarono civiltà dalle nuove colonie orientali, giunte in tempi posteriori in Italia, ma sì crearonsela tutto da sè. E qui con lungo discorso ragionando degli Oschi od Opici, ch' ei vuole affatto essere gli Aborigeni, li fa in varie tribù distinti e con diversi nomi appellati d'Umbri, di Sabini, d'Ausonii, d'Enotrii, di Raseni o Tirseni e molt'altri. E di questi Raseni vuol surti gli Etruschi, e in sè e di sè, senz'altro esterno aiuto dirozzati, addottrinati e inciviliti. Il che, come possa esser vero, io lascio pensare a tutti coloro, che leggono le istorie de' primi scopritori di genti, imbarbarite a cagion della rimozione da ogni commercio colle genti culte: essendo che caddero a mano a mano dalla prima civiltà che seco aveano condotta dalle regioni dond'eran navigate, e s'arrozziron tanto coll'andare dei tempi, che perdettero ogni traccia del primiero istituto, insalvatichendo sino a rendersi mezzo bestiali.

Venendo poi a Raseni o Tirseni o Etruschi dell' Autore summentovato, per lasciar da parte lunghi trattati, io m'appiglio soltanto al fermo testimonio de' patrii monumenti. Or mi dica: è egii etrusco il vaso del Canino, in cui si rappresenta il Bacco pelasgico, nomo vecchio in capelli, barba e veste orientale, navigare in Italia, seduto in un vascelletto, alla cui antenna s'attortiglia la vite, siccome simbolo della coltivazion delle viti recata dall'oriente in Italia? Sono altresì etruschi gl' infiniti vasi vulcenti, tarquinii, volterrani, chiusini, cortonesi, vicipti e ceretti, nei quali sono rappresentati gl' Iddii e gli eroi pelasgi, e in fra loro dipinti gli Aborigeni sempre ignudi, rustici e silvestri, in atto di salarae scompostamente o di sonare le tibie? Puossi egli avere indizio più luminoso che genti di fuori vennero a dirozzar gli Aborigeni, quando per segnalarii fra la nazione sovrana li pipingono ignudi, colla coda e cogli orecchi lunghi a guisa di pente bestiale?

Se gli Aborigeni di propria e intrinseca virtù fossero saliti all'alto grado di civilla, in che sappiamo esser giunti gli Efruschi, arrebbero posto sè medesimi in quella mostra? Questa è prova, a mio credere, che vince tutt' i sillogismi de'filologi. Così fecero appunto gli Spagnuoli, allorchè rappresentavano in dipintura alcun tratto particolare dello scoprimento d'America; chè si veggono gli Spagnuoli signorilmente e maestosamente vestiti, e i selvasggi in atti ammirativi, ignudi, tinti di colori, e con zone e cimieri di penne d'uccelli pellegrini. Così negl'ipogei d'Egitto i Faraoni e i principi egiziani sono in ricchissime vestimenta, in carri d'ebano, d'oro e di argento, con cavalli splendidamente bardati, e le tribù africane a torme ignude, souallide e d'aria gravesa e villana.

Così e non altrimenti significavano all' occhio de' riguardanti le distinzioni delle schiatte; e gli Etruschi non ommettono ad ogni occorrenza de'fatti civili, militari o religiosi d'inframmettervi gli Aborigeni in quella stolida condizione detta dianzi. E ciò ne' vasi più arcaici, quando ritraean tanto delle pratiche babilonesi e persepolitane, il che pure vedesi osservato ne' vasi d'ultimo tempo, allorchè le dipinture accogliean le fogge lidie ed elleniche, così nei riti come nelle vesti e nei fatti delle guerre troiane, delle gigantomachie e delle altre favole grecopelasghe. Dalle quali mutazioni ne' vasi, nelle vesti e ne riti egli appare che i Pelasgi capitarono in Italia in varii tempi e riprese, e in varie e differenti stirpi di gente, le quali tutte però concorsero a costumare e incivilire gli Aborigeni: il che mi conduce a toccare delle diverse migrazioni. che intervennero dalle contrade orientali alle nostre d'Italia, per vie meglio chiarire le mie opinioni intorno alle colonie di Sardegna.

Considerando io soventi volte i monumenti de'vasi tirreni e de'sepolcri e de' muri, e veggendone alcune diversità di non picciol momento, venui in certi sospetti che le genti, dette pelasghe da'Greci, non venissero in Italia ne tutte ad un tempo. nè d'uno stesso lignaggio. Un grave argomento me ne por-sero le mura dette ciclopiche di stile diverso; da poi che 1.º le mura fiesolane, e generalmente le etrusche, sono formate di gran petroni quadrilunghi, ben tirati a misura e murati a strati orizzontali. 2.º La maggior parte poi delle mura di Ferentino e di Formio (Mola di Gaeta) son pure di sassi a scarpello, ma or quadrilunghi or quadri con certe intaccature qui e là ch'entrano quasi ad incastro nelle altre pietre, sebbene presso che sempre tenendo il girone orizzontale, tolte le piccole incertezze delle commettiture, chè altre calano ed altre rialzano un po' poco, e rendono il muro alquanto varieggiato, senza toglier però nulla alla rettezza de suoli. 3.º Ma i muri delle Acropoli d'Arpino e di Montecasino, in luogo d'allungare le fronti a' petroni, le inquadrano, e ne riesce l'opera quasi a bozzi pel rodimento de'secoli, ond'hanno alquanto delle mura di Tirinto: e se le cortine tondeggiassero a baluardo, terrebbero la vista d'alcuni nuraghe di Sardegna. 4.º Finalmente le mura di Fondi, la rocca d'Alatri, parte del secondo girone della rocca di Ferentino, e la porta sanguinaria colle sue fiancate sono maravigliosamente condotte a massi poligoni, così ben commessi, addentellati e immorsati gli uni negli altri, che sembrano un gran sasso a varie filamenta venato e reticolato.

Or eccoci quattro modi di murare a secco e di gran assai a starpello: modi che si diversificano abbastanza per formare stili divariati tanto, ch' e' vi si scorge altr' ordine di simme-tria, di scuola e d'artifizio; massime tra i parallelepipedi orizontali dell' Eruria e i poligioni dell' Ernico e della Campania. Inoltre vi si divisano le differenze dei tempi. Le mura poligone o propriamento ciclopiche e gigantee, io le giudico (conta l'opinione del Micali) le più antiche, non solo per la disorbitanza de' sassi (chè non direbbe); ma perchè, ove s'accrebbero o ristorarono li muri, i poligioni sono sempre si

feriori agli strati orizzontali, nè giammai viceversa; e poi perchè egli non pare che conoscessero que' primi Pelagi il sesto dell'arco, quando veggiamo le due porte dell'accipoli d'Alatri, e la porta o sbocco della reliquia poligona della seconda muraglia di quella di Ferentino, formate di due stipiti cavalcati da uno enorme architrave.

Invece nelle mura dell'acropoli d'Arpino avean di già dato un po' di curvatura ai sassi della porta, ed essa volge dotcemente in un vertice acuto: finalmente nelle mura a quadri-lunghi orizzontali l'arco perfettamente tondeggia, come quello della porta di Volterra e l'arco della Cloaca Massima nel ve-labro di Roma, girato dagli Etruschi sotto il regno di Tarquinio. Che più? Le mura poligone di Ferentino, come ho accennato dianzi, hanno la porta ad architrave, laddove le altre mura della stessa città co'sassi quadrilunghi, sebbene a incastri, hanno la roco perfetto.

Ciò non puossi giudicare in vero dalle sue porte; poichè si conosce aperto, che gli archi furon condotti dai Romani nei ristauri; ma il colto e gentii giovane Alfonso Giorgi mi diè campo di fare questa notabile scoperta. Nel mezzo del suo giardino corre un gran lato della seconda cerchia dell'Acropadi, la quale dovea congiungersi col tratto poligono, discorso qui sopra, che ha lo sbocco o porta ad architrave. Questa muraglia, come pur le altre che girano la città insino a porta sanguinaria, è formata di pietre quadrilunghe.

Ör nell'atto appunto che si fabbricava quel maraviglioso muro, venne a morire qualche Lurte e qualche Lucumone tirrenio, e furon loro formati due sepoleri nel muro medesimo rasente le fondamenta. Per dare adito alle stanze mortuario, si linearono due archi bellissimi a bozze; sovra i quali continuossi di fabbricare; e gli strati delle pietre vanno così a seconda di tutto il resante, che ben si vedono volti gli archi a mano a mano che si murava quella cortina.

S'io dovessi esporre la mia opinione, direi che i due sepoleri sentono di quel tempo, in cui gli Etruschi o Tirreni, rotti gli Umbri, gli Oschi, i Sabini, gli Enotri e gli Ernici cogli altri popoli di qua e di là dal Liri, conquistarono il Lazio e la Campania, ove fondarono citià nuove e ristorarono le mura di quelle, che forse negli assedii erano in parte già rovinate. Io lo desumo dal vedere questi due sepolcri della medesima foggia di quelli di Cere, di Tarquinia e di Vulci, ch'ò a dire, con un vestibuletto incavato in quadro nel sasso, o più addentro la cella sepolcrale, a cui mette una porticella posta di fronte agli archi, i quali vennero poscia turati e rimasero così insino al giorno d'oggi, che il giovane Giorgi gia aperse e vi trovò dentro gran cocci di stoviglie, e patere, e vasi, cho mi fo' vedere, e sono tutti oggetti somiglianti a quelli de' sepolcreti del centro dell'Etrurai csitiberina.

Mi condusse poi a pensare, che le colonie pelasgiche capitassero in Italia in varii tempi, e di vario lignaggio la fazion de sepoleri, che altri sono terragni, formati d'una fossa lastricata di scaglie di pietra colle pareti interne similmento vesitie di pietre, e sopravi lastroni a coveretho, dentro la cui fossa rectinavasi il cadavere, posandogli il capo sopra un riallo di pietra con un po' d'incavo a guisa d'origliere. Altri sono stanzette a tumulo, ed anco celle quadre, scavate nel vivo sasso. Altri finalmente bruciavano i corpi e ne riponeano le coneri in archette figuline o marmoree, ovvero eziandio in vasi cinerarii, fatti a foggia di un Canopo e d'altre variatissime forme.

lo tengo i sepoleri terragni gli antichissimi, poichè s'affanno capello vo' sepoleri de' giganti di Sardegna, delle Balea ri, della Bretagna minore, d'Inghilterra, d'Irlanda e di quelli del Baltico recentemente illustrati dal signor d'Esdorf, che dovean essere d'una razza primigenia d'uomin poderosi e audacissimi, traboccati d'oriente ne' nostri mari, e spinitsi oltre lo stretto Gaditano nel mare oceano. Ominacci immani, che ci rimembrano i campi flegrei, i miti d'Encelado, d'Etialte, di Briarco e di Gerione. Li sepoleri a cella sono di popoli antichi sì, ma, secondo ch'io avviso, più recenti de' primi; e mi risolvo a porre per ultimo que' Pelasgi che bruciavano i cadaveri, come veggiamo fare in Omero non solo dagli Elleni, ma dai Pelasgi gracte i troiani. Il terzo argomento che m'indusse a riputare i Pelasgi italici diversi di tempi e di schiatte, furono le dipinture de' vasi
colle varietà de' riti, de' culti e delle vestimenta. De' primi saria lunghissimo a dire, dovendo entrare in molti misteri del
panteismo, del dualismo, del culto degli astri, degli emblemi
e dei simboli, che apertamente si scorgono appartenere ai culti
dell'Asia centrale e dell' Asia anteriore, e furono illustrati in
ispezial modo nei Monumenti inediti del Micali. E questi sono
i vasi più antichi. Ne più recenti si vede che, ritenuti gran
parte dei segni de' culti babilonesi, assiri, fenicii el egiziani,
vi si veggono innestate le religioni della Samotracia, e i riti
cabirici, e persino i mitriaci.

Ma toccando più singolarmente delle vesti, è a vedere ne' vasi arcaici che succedono ai primi (ne' quali non sono figure umane) istoriati numi ed eroi in vesti semplici e grossiere, a guisa di molte che noi veggiamo ancora portare alle donne d'Atina, di Sonnino e alle brigate d'intorno al Liri. Onde vi si veggon dipinti panni stretti alla vita, corti, rigidi: agli uomini tonachette, corsaletti, paliotti, e piè ignudi o con suole avvilicchiate alle gambe. Le donne poi con in capo mantelline lisce, o al più gheronate di fasciuole d'un colore o due : il petto in serrine collo sparato dinanzi o da lato, e suvvi poche fregiature di tinte crude e ricise : gonnelle di meschinissimo garbo, d'ordito ruvido, schiette, e per gran vezzo una balza da piè d'un colore sbiadato: altre, in luogo di cotta, aggiran due pezze alla vita incavalciate in sul fianco, senz' altra cucitura ch'uno scheggialetto che le sostenga sotto al seno. E di questa guisa sono addobbate le magne Iddee celesti e lo nobili donne pelasghe; come puoi vedere per tutti nel solennissimo vaso chiusino, detto di Francois, scoperto e inciso di recente, ove ti parrebbe assistere a una lunga processione dell'erniche villanelle d'oggidì nelle città saturnie.

Per ultimo ne' vasi del lerzo stile le dipinture figurano uomini edonne, largamente e riccamente vestite in sul magnifico andare de' costumi asiatici, con paludamenti, e pepli, e veli situosi e variamente e finamente panneggiati. In capo corone, diademe e mitre; e gran dorerie al collo, alle braccia, al petto: in piè calzaretti, pianellette, usattini e sandalucci pieni di vaghezza e attillatura; e sopravvesti a varii colori e splendidi, con ricchezze di fregi, di trinci, di groppi e svolazzi : le sottane talari, larghe, molli, pompose, a crespe e guernimenti da basso con regal fasto e ingemmature preziose e lucenti. Onde che, come ne' primi abbiamo sott'occhio il vestir naturale di gente semplice e di severi costumi, così nelle dappoi scernesi di leggeri la mollezza lidia, e il fasto e le delicature d'una civiltà studiata e piena di squisitezze : ciò ch'è caffermato dai simposii, dalle cene, dalle musiche, dalle carole, dalle voluttuose profumerie e morbidezze d'ogni ragione. Laonde io mi giudicai poter credere che più schiatte pelasghe e in varie stagioni approdassero in Italia in lontanissimi tempi. le quali poi mescolatesi dopo varie fortune, rimanessero nondimeno distinte in due grandi popoli, ciò sono tirreni od etruschi in sulla ripa destra del Tevere, e in sulla sinistra oschi, umbri, sabini, volsci, equi, marsi e sanniti con tutte le loro suddivisioni. Appunto come sarieno state le tribù tartare, che tanto paese d'Asia conquistarono sotto la condotta di Gengiscan e, alcuni secoli appresso, sotto il Tamerlano, e per ultimo sotto i Musulmani, chè altri sono Tartari mongolli, altri mandsciuri, altri turchi ed altri di varia sobole, con leggi, culti e costumanze in parte simiglianti e in parte diverse, postochè Tartari tutti.

Questi erano i miei concetti, quando mi venne il Tentomen Hermeneuticum Etruscum et Oscum di Cataldo Iannelli, pubblicato in Napoli el 1840 e 1841, il quale confermommi grandemente nella mia sentenza, come ch' io non aderisca a tutte le particolari sue opinioni. Ei dice: Ubi tu per Gentilia critera dispescis et tribuis, ubi per Tribules characteres ordinas et disponis, genuinas Pelasgorum et origines et distinctiones arripis et tenes, veteremque Historiam mira luce auges et collustras 1. E reso in volgare segue così:

« 1. Primi sono i Pelasgi Arcadi, i quali ponno dirsi a ragione i genuini e protopelasgi; ciò sono i Pelasgi Licaonii, il

<sup>1</sup> Cap. I.

cui Panteone si è spezialmente Pane, il Giove Liceo e il Mercurio Atlantico: il proselenismo Mitico, il dituto Nictimo, Callisto e lo Orse, le quali cose non conobbero le altre tribi pelasgiche. In essi la profession pastorale, il reggimento patriarcale, i conviti tribunizii, il biotropismo per borgate e casali.

- « 2. L'altra stirpe pelasga fu l'Attica, l'Egialea, la Sicionia, surta dal Ketim Iavanide, de'quali fu il diluvio d'Ogige ecc., e i tipi divini massimi furono il Vulcano Demiurgo, la Minerva e il Nettuno centrale. Ebbero stanza ferma, vita agricola, lerografia propria e proprii ra
- « 3. La lerza schiatta dee aversi per Argiva, Argolica, Inachia, i cui tipi divini e mitici sono Inaco fiume, Io vacca, Epafo toro, Perseo Semideo e le Danaidi: la vita bellica, nautica, vaga, millitare, tumultuosa, errante.
- « É. Il quarto ceppo pelasgico è dei Tirreni, o meglio Tirseni, i quali riferivano miticamente l'origine loro a Nettuno e alla Ninfa Larissa, cui è proprio il Panteon Cabrirco e Samotracio: e tutta loro l'architettura Ciclopica, la scienza nautica e musica colle altre arti civili : e la vita ovvero urbana, ovvero piratica, militare, inquieli a. »

Va poscia discorrendo, a posta a posta, intorno a coteste sue enumerazioni di si fatto modo, che gli argomenti in contrario d'altri scrittori delle cose pelasgiche non vagliono a divolgermi dall'idea fondamentale da me, in virtù delle proprie osservazioni, preconcetta circa la varietà delle prime colonie pelasghe in Italia. Tanto più che Carlo Troya, il dottissimo delle cose italiche, entra nello stesso avviso e conduce in Italia diferenti colonie pelasgiche, svolgendo questo intricatissimo tema con tanta precisione, severità, copia, sottigliezza e chiarezza di concetti, che supera quanti hanno scritto sin ora e forse scriveranno in appresso 1.

Ciò che de Pelasgi opinai, mi risolvo a credere delle prime colonie fenicie, che navigarono in Sardegna. E siccome il nome di Pelasgi non è proprio di niun popolo, ma significa

1 Storia d'Italia del Medio Evo, libro I.

dispersi, così anche il nome di Fenicii non s'attiene a un popolo particolare, ma significa erranti o Inggiuschi: laonde altri vegliono i Pelasgi iapettici da Tarsis 1, figliuolo di Iavan, da cui reputano discesi i Tarseni, Tirseni o Tirreni: altri da Phaleg, figliuolo di Heber Semita, e si chiamassero da prima Phalegi o dispersi (poichè Phaleg nacque al tempo della dispersione alla torre di Babel, e però così fu chiamato dal parte a ricordanza della division delle lingue e delle genti 2), e i Greci per inversione li nomassero Pelagi, da cui ne risultasse poscia Pelasgi: altri gli accertano Camitidi, venuti da Philstiim o Filisteli 3, popolo egiziano, tragittatosi in Arabia e lungo le coste marittime, cui diede il nome Palestina.

Da coleste varie sentenze puossi arguire, che i Pelasgi, venuti alle prode italiche in diversi tempi, movessero da varie regioni d'Asia e fossero quando iapelici, quando semilici e quando camiti, quali erano appunto i Filistei che, fatta lunga stanza in Creta, recarono poscia nel Lazio il Giove cretico, figliuolo di Saturno e di Rea, e i Cureti sabini da cui vennero i Quiriti, che così fur detti i Romani, perchè s' assembravano armati d'asta nelle assemblee.

Se queste cose si accolsero de 'Pelasgi ausonii, non sono a rifutare in vero pe' Fenicii, che primi popolarono le spiaggo dell'isola Cadossene od Icnusa, detta per ullimo Sardegna. Nel secondo capo del mio libro, ove parlo de 'primi coloni sardi, allego le varie opinioni degli antichie de 'moderni; e quantunque si accennino di molte colonie pelasghe ed elleniche, tuttavia io m'attengo in generale alle fenicie, siccome principali popolatrici dell' Isola. E parlando delle primissime o protofenicie, non è a pensare che voglia significarsi de 'soli Petoici cananei, ma e de' Cananei, e de' Giapetidi, e de' Semiti, poichò in quelle prime famiglie erranti, chi approdava dall' un lato e vi fermava la sua dimora; e chi i un altro e vi fermava la sua dimora; e chi i un altro e vi piantava i suoi padiglioni; indi correano di grandi intervalli

<sup>1</sup> Gen. X. 4.

<sup>2</sup> lbid. 23.

<sup>3</sup> Ibid. 44.

di tempo, avanti che nuove genti, più prossime alle memorie storiche, vi giugnessero a porre stanza ferma.

Coloro che assegnano la prima entrata nell' Isola a' tempi di Giosuè, non pongono mente che Sidone in sul mare fu fabbricata da Sidon, figliuolo di Canaan nato di Cam, e però fu la prima scala sì del commercio, come delle migrazioni de'popoli. Di già a' tempi d'Abramo altresì la Cananea d'entro terra avea città grandi e munite, e agricoltura, ed arti, e traffichi, e moneta, e re, e stati potenti; e i Filistei già occupavano la Palestina da un lungo correr d'anni; e intorno ad essi erano Amorrei, Gergesei, Iebusei, Etei, Amatei ed altri popoli guerrieri e contendentisi la terra l'uno con l'altro; onde i vinti si riversavano sonra altre regioni per non cadere in servitù, odiatissima sempre, ma a que' dì insopportabile per le aspre leggi di guerra e di conquista. La sacra Scrittura ci narra di frequente coleste fortune e rovesciamenti e schiantamenti di regni, che di tratto scompariano per dar luogo ai vincitori, i quali, come gonfio torrente, traboccavan la piena di lor genti nelle città de' vinti e le abitavan signori, mutandovi nome o facendo mancipii li pochi avanzi degli antichi cittadini.

Or questi popoli che si dileguavano dalle avite contrade, si metteano in cerca d'altre terre, ove potesser riavere stanza, rivivere ne' lor culti, leggi e usanze, rifare il nome delle perdute città e munizioni. E perocchè avean propinquo il mare, si commettevano intrepidi e audaci a quello, approdando a'liti occidentali: onde popolaron le isole e le costiere del Mediterraneo, mescolandosi co' primi abitatori, o vintili di battaglia li rincacciavano a'monti e nelle interne contrade. Inoltre un gran tramestio di popoli, e grandi rivolture, e fughe, e travasamenti, e trabalzamenti, e fortune di terra e di mare dovettero sperperare le genti e li stati della Cananitide, anche al sopraggiugnere d'Israello, vegnente d' Egitto alla conquista di quel bello e ricco paese promessogli da Dio, e nel suo braccio forte condottovi sì mirabilmente. La Sardegna dovette averne la sua buona porzione a mano a mano che, sgominati e vinti que' re, si rivolgeano al mare ne' porti di Gaza, d'Ascalona. d'Accaron, di Ioppel, di Dor, e nei golfi sotto il Carmelo e

sulle spiagge di Tiro e di Sidone, di Bibli e di Berito: e forse egli è da apporre a queste diverse colonie i varii culti cananci o fenicii, de' quali troviamo si luminosi indizii in Sardegna; poichè ne' lempi più remoti (come, secondo Erodoto, occorse a tutte le primissim e genti) anch' ella forse adorava Iddio serza nome e serza simboli e foqure.

lo chiamo tutti questi popoli fenicii o cananei impropriamente; mercecchè i Fenicii della storia pigliavan breve paese, e i Cananei si sogliono in occidente accomunare coi Fenicii, appunto per quel sovranome generale che diessi dagli storici alle colonie venute dall'Asia anteriore, cioè dalla Mesopotamia al Golfo arabico, e dalla Palestina al seno issico, nel quale spazio erano popoli iapezii, semitici e camiti, senza noverare i cananei e i fenicii sidonii; di tutte le quali genti capitaron colonie lungo le costiere d'Africa, di Spagna e delle isole del Mediterrance, e però anco in Sardegna.

Che se altri mi chiedesse sopra quali documenti poss'io costituire la mia asserzione, risponderò : sopra il saldo appoggio delle dottrine religiose, che son tutte di que' varii popoli, e sopra i monumenti rimastici ancora nell'Isola, dopo il decorso di tanti secoli. E per cominciare da' monumenti, e' ci si mostrano i più incliti e sovrani ch' avesser le prische genti, e sono le sepolture de' loro defonti. La Sardegna ci serba i sepolcri trogloditi o a spelonca, tali in tutto quali veggiamli nella Cananitide. I Nuraghes s'attengono anch'essi, per quanto si ritrae dalla Bibbia, a' popoli mesopotamii, aramei e fenicii. Le arche terragne coverchiate di lastroni, e ricinte di pilastrelli acherontici e fallici, come nelle contrade cananee: i Bethel ovvero i titoli di gugliette sacre e di schegge memoriali, ritte in piè a ricordanza, e talvolta colle due pietre minori da lato significanti la Trimurti orientale, e i Dioscuri del culto cabirico, con tutti gli altri segni e simboli della religion degli astri; spezialmente i ceppi conici, ne' quali idolatravano le divinità loro, quando ancora non figuravansi sotto le sembianze umane, nè sotto i musi e grifi d'animali.

Che se rivolgiamo gli occhi ai monumenti di bronzo negli idoletti che decorano il reale museo di Cagliari, troviamo in

quella mirabile varietà gl' Iddii e i simboli del culto con che s'adoravano; il perchè tutta la religione arcana de' popoli di quel primo Oriente vedesi trapiantata in Sardegna. Ivi il demiurgo col panteismo fenicio: ivi il dualismo adombrato nei scettri biforcuti: ivi la Triade solare, e i Tritopatores cabirici: ivi la Pentateide lunare, ovvero le sue quattro fasi congiunte colla stella caniculare: ivi nell'ovo d'Astarte l'anima del mondo : ivi nel fallo il principio attivo dell'universo: nell'androginismo il sole e la luna, o l'azione fecondatrice e la produttrice di tutte le cose: l'Adone in tutte le sue passioni e i suoi risorgimenti: le stagioni, i mesi, le settimane, i giorni con tutt' i loro simboli, emblemi e geroglifici. Tutti questi sono i culti della Fenicia, della Siria, della Cananea, dell'Assiria, parte de' quali, ma sotto altre espressioni, s'attengono anche a' Pelasgi primitivi: i più però son propriamente culti e riti dell'Asia anteriore, che noi diciamo, con termini comuni, fenicii o cananei. Imperocchè noi abbiamo i Bel, i Baal, i Beelphegor, i Belzebub, i Chamos, i Dagon, i Moloc, gli Adon, gli Astarot figurati negl' idoletti sardi, laonde è da inferire che anch'essi servierunt Diis Suriae ac Sidonis, et Moab. et filiorum Ammon, et Philisthiim 1.

Or queste religioni non poteano esser portate in Sardegna che dai Sirii, dai Sidonii, dai Moabiti, dagli Ammoniti e dai Filistei, venuti in varii tempi ad abitaria; poich'io non posso acconciarmi al giudizio del Micali \*, il quale, voltendo gli Etruschi autoctoni, vuole altresi che la religione nascesse in essi d'un pari colla civillà, in che, secondo lui, sursero da sè medesimi. E siccome trova in Etruria tanti monumenti delle religioni astatiche, così stabilisco che, allargando i Tirreni il loro commercio sulle costiere d'Egitto e dell'Asia anteriore, portassero in sulle cavi e culti vio seservati e appresi da qualche sacerdote egiziano o fenicio. Ciò mi pare un legger poco a dentro nell'indole de' prischi popoli, il supporre che s'arre-cassero in sui legni le religioni, come le mercatanzie; poichè

<sup>1</sup> Iud. X. 6, 2 Storia degli ant, pop. Ital. vol. II, c. 22,

le prime genti eran si fieramente tenaci delle loro credenze, che l'innestarne di nuove riusciva appena alle colonie vincitrici sopra i vinti terrazzani, a forza di tempo, d'industrie e spesso d'accanitissime guerre, violenze ed oppressioni.

La gloria di recare sulle navi la religione a genti lontane e diverse è propria ed unica della Fede cristiana, per l'infinita virtù della parola di Cristo, che disse agli Apostoli, e per essi a' lor successori: - Ite, docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, Spirito onnipotente, che fecondando nelle menti e negli animi degl' idolatri il seme del verbo salutare, fece mirabilmente germogliare la fede nelle nazioni, e maturare in esse i frutti di vita eterna. Ma nelle false religioni degli antichissimi popoli non fu e non potea esser così; mercecchè essendo que' culti radicati e naturati incredibilmente in quegli animi superstiziosi, era impossibile che, in virtù d'umane persuasioni, fossero in niun conto alterati. E però io rimango saldo nel mio concetto, che veggendosi in Sardegna tante e sì chiare vestigie de' culti, riti, ceremonie, usanze e simboli fenicii, fossonvi in antichissimi tempi dalle colonie di quelle contrade tranjantati. E il medesimo intendo delle altre rimanenze, che oggi pur durano in Sardegna, d'antica impronta pelasga e di non poche pratiche elleniche e puniche, le quali, più che le sentenze di Dionigi d'Alicarnasso e di Pausania, ci annunziano la stanza dei Peni, degli Achei e de' Pelasgi tirreni, nell'Isola in tempi e siti diversi approdati.

#### 8. IV.

Vorrei pure così in ultimo toccare alcuna cosa del metodo che mi parve di tenere nel compor questo libro; indi altresi dello stile che vi usai, per non mandarlo altorno senza un po di veste, se non ricca e ornata, chè non è da me, almeno in qualche orrevol modo, ch'egti non paia tanghero e malcreato innanzi alle nobili brigate, che l'accolgono in casa. E quanto al metodo m' attenni, per la prima parte dell'opera, a' ragio-Basscum 761. IV.

namenti distesi e intitolati per capi, ne' quali discorro sopra alcuni articoli a maniera d'apparecchio, che lumeggi meglio le materie de' confronti particolari della seconda parte. Sicchè dopo aver parlato in iscorcio della corografia dell'Isola e della storia de' Sardi, entro a svolgere alcuni miei intendimenti circa l'indole di que' popoli; e ad esporre le cagioni che li mantennero così saldi nelle antichissime costumanzo loro; essendo egli miracolo si nuovo, magno e stupendo, che supera ogni credenza; e però appunto da risolversi alquanto largamente, prima d'entrane re' peculiari confronti, come ho procurato di faro. Chiudono la prima parte due lunghi capi, l'uno de' quali favella de' sepoleri de' primi popoli d'Asia, che veggonsi ancora in Sardegna, l'altro disputa de' Nuraghes, considerandoli sotto li varii aspetti, in che si porgono alle inquisirioni degli uomini eriuditi.

La seconda parte dell'opera entrando ne' costumi particolari dell'Isola, e comparandoli di continuo con quelli delle antichissime genti, tolse per sè il dialogo siccome più spacciato e franco nel discorrero le dottrine, più largo nello materie, più rapido nelle riprese, più riciso nelle quistioni. Egli, rimosso da sò ogni impedimento, che ritarda le svolgimento de' soggetti (onde alcuna volta il dire suole tornar fastidioso, freddo, secco e annodato), brilla e guitza leggero, e va e viene, e interroga e risponde, e fa intramesse, e si ripiglia tutlo a sè, ravviando l'argomento piacevolmente. Ancora, uscendo dal cipiglio filosofico, assume fattezza più gaie; e sebbeno filosofeggi sottimente e s' avvolga talvolta fra le dottrine più recondito della scienza, pure ha l'aria semplico e schietta, e non fa sembianti d'esser dottore, ma sì dimestico, conversevole e alla mano.

Di che forse coloro, che i ragionamenti filosofici amerebbon sempre aggrottati e severi, col robone a strascico e a passo lento e posato, me ne vorranno forse non poco a vedore i dialoghi sì snelli, piacevolozzi e in farsetto; e terranno ch'io abbia messa in piazza la filologia, la quale, massimamente in Alemagna, si fa ire in contegni e tanto ravvolte a avviluppata della persona, ch'è un misterio a vederla, se pur vedere hassi a dire: imperocchè i veli ond'è cinta, e la nebbia in ch'è affogata, le dà aria di fantasima più che di matrona in carne el osas. E trascendon si allo per le regioni panleistiche, e pel Buddismo indico, e per quelle loro triadi, e incarnazioni, e resurrezioni che, aggiuntovi uno stile astralto come gl'infinitesimi, la filologia riesce non di rado un logogrifo.

Che se io, così ne' dialoghi come ne' trattati, l' ho fatta vedere alle genti in una vesticciuola lina, candida e naturale, non me ne doverian prendere animo addosso, come s'io avessi divulgati i misteri di Cerere; ch'ella non ha poi a vergoguarsi d'apparire una scienza grave s le maestosa, ma in un leggiadra e bella, e piena di garbo e di buona condizione: nè dee essere mal vaga d'intrattenersi a crocchio cogli amici, i quali aman poco di favellarle dietro la cortina, come la pitonessa degli oracoli. Perchè voglio dire, ch'io non credo avenla profanata, ma si condottata a passeggiare per la via comune, e aggirarsi fra le onorate e colte adunanze de' gentili uomio discreti, a viso aperto, paga di usa granulezza e dignità naturale, che non abbisogna di lante bende che le acciechino il vago sembiante, e di tante nebbic che le adombrino la chiarità, che le ir trazgia l'augusta persona.

lo li prego altresi di non rfigliarmi, se, in luogo di porro a dialogizzare il Champollion, i Creuzier, i Niebour, i Rochette, i Guigniaut, tolsi quattro miei confratelli, facendo con essi a piena sicurtà, siccome ricerca la buona amicizia; pie s' io meto loro in bocca per avventura alcuna proposizione sperficata, la non si recano per ciò ad onta, in virti di loro benigna e famigliare indulgenza verso l'amico. Laddove s' io avessi intromesso a faveliare ne' dialoghi que' dottissimi personaggi, avrei a giusta ragione mercatami taccia di prosunzione e di iatlanza.

Mi tornò eziandio gradito di fingere a luogo delle nostre conversazioni l'antice castello di Montalto in sul territorio di Chieri; nel quale villeggiavano gli alunni del reale Collegio de' Nobili di Torino. Quei deliziosissimi colli mi porgeano piacevol materia a nostri dolci intertenimenti; nè dovea credero nel quarantasette, ch'io ne scriveva, tanto crudele il quarantotto che ci cacciasse di là sì niquitosamente, come ri-baldi annidati in quella rocca a rubare, shranare, sperdere e annichilire la civiltà italiana. Or l'averlo io descritto varrà almeno a cara ricordanza de bie giorni, che vi passarono fra innocenti sollazzi tanti nobili giovinetti, i quali, di mezzo a tante e sì fiere agitazioni civili, sospireranno la pace e il ri-poso di quell'amica e gioconda dimora.

Che dire per ultimo della lingua in che ho dettato questo mio libro? Potrei dire per avventura che ho procacciato di scriverla il meglio che per me si potesse, in ispezie per la proprietà e chiarezza che le si avviene, secondo l'indole e virtù sua genitale. Ma poi con isperanza d'appagare ogni gusto? Oh sarei ben buono a pur volerlomi persuadere! Nel fatto della lingua, mi ricorda, appresso tant'altri, quel notabile passo di Giacomo Leopardi, che nella prefazioncella, posta innanzi alle annotazioni delle sue Canzoni, dice: « Vedi, caro lettore, che oggi in Italia, per quello che spetta alla lingua, pochissimi sanno scrivere, e moltissimi non lasciano che si scriva; nè fra gli antichi o i moderni fu mai lingua nessuna. civile nè barbara, così tribolata a un medesimo tempo dalla rarità di quelli che sanno, e dalla moltitudine e petulanza di quelli che, non sapendo niente, vogliono che la favella non si possa stendere più là di quel niente ». E se il Leopardi non dice una verità d'oro, non sia; ch'egli è oggimai impossibile agli scrittori l'uscirne a buon partito. Nè saprei in vero come sovvenire ai desiderii ovvero ai capricci di tutt'i lettori, i quali alcuna volta inarcan le ciglia all'uso d'un verbo, cui essi non poser mai mente, e diconlo pellegrino e squisito ed eziandio affettato, dov'egli è il più naturale che sia: colpa del travolto ovvero barbaro senso in che l'adoperano oggidì assai scrittori, ignari delle proprietà della lingua, o di gusto offeso e strano, che non patisce il dolce della natia grazia di quel concetto, in che deesi usare o puossi usare per vezzo cotal verbo.

E ciò sia detto anco delle particelle e de' loro svariatissimi rispetti al nome o al verbo, che sono maravigliosi e danno

avvenenza, rapidità e giro più franco e riciso alla sentenza. Nè il giocarle così alla famigliare è da tutte le penne : che s'egli v'è difficoltà nel volgar nostro; ell'è dessa appunto: conciossiachè ricercano studio lungo e sottile di sopra i classici, e un'avvedutezza da coglierle ov' elle dicon bene alla frase, il che riesce malagevole più che non paia. Onde voi troverete sovente scrittori cospicui per una certa scelta di buone ed eleganti parole, i quali non sanno maneggiar punto le particelle: di che lo stile torna increscevole e sconnesso, siccome il colorire una tela di bel disegno a bolte di varii colori interi e spiccati, senz'ordine di sfumature e d'appicchi, che li metta in soave armonia fra loro, e colle diverse parti della figura. Se cotesti ignari s'avvengano in particelle rette da casi non consueti a certo scrivere da dozzina, s'arruffan di subito e gridano all'affettazione, e i più li reputano errori di stampa, e pigliansela in beffe od anco in ira col tipografo.

Un altro scogliò a chi scrive spezialmente d'oggetti materiali, che dee dipingere a parole, si è l'usare le voci tecniche o proprie di tale ot al altro oggetto d'arte, o d'arnese, o di vestimento, o di macchina e ingegno; perocchè in ogni lingua ciascuno oggetto ha il suo nome proprio, nalio, vivo e significante. Or hassi egli a por su un nome che non sia il legittimo patrio, o servirsi di circonlocuzioni, appunto a cagione che pochì l'intendono? Io ditoc che no; l'apparin eglimo e lascino usare agli scrittori il vocabolo naturale e tecnico, come richiede la cossa.

Se dovesse valere il lamento di chi non intendo il denominativo d'un oggetto, egli si converria scrivere un bastardume di lingua che, in luogo di render chiara e aperta la cosa ivi descritta, le torrebbe ogni luce e precisione: qual sarebbe, a maniera d'esempio, se, parlando di reti da pescare, gittassi nelle scritture i nomi che s'usano dai Veronesi sul lago di Garda, dai Comaschi sul lago di Eucine, dai Mantovani sul loro, dai Bolseni sul loro, dai Pallanzesi sul lago Maggiore, dai Marsi sul lago di Fucine, dai Mantovani sul loro, dai Bolseni sul loro, dai Perugini sul loro. Lascio pensare al discreto lettore, che imbratto da appuzzar le carle ne uscirebbe egli mai. Ma dov' lo assumessi le voci tecniche del-

la lingua pura de 'classici, quand'anco non intendessi che sorta di rete è la sciabica, il giacchio, la evangaiudo, il bertovello, la nassa, la rezza, il bucine, se voglia mi prenda di saperlo, apro il vocabolario, e lo m' insegna. Dillo un po'in 
lombardo, in marsico, in veneto, in piemontese, se l' uno lo 
intenda, l'altro non ne coglio il senso per nulla, e però abbialevi pazienza, e lasciatemelo dire del suo proprio nome 
toscano.

Come all'occasione delle nozze della figlinola del conte della descrizione dell' Isola di Sardegna, aleuni Sardi si rammaricaron meco del non intendere aleune voci tecniche di strumenti rurali, e d'altri di marina e d'arti diverse. Me ne duole assai; ma dovea porvi per avventura i nomi sardi? — Oh tu dovevi far come gli altri scrittori, non parlarno punto per non 
infardar le pagine di vocaboli, che non s'intendono da molti 
lettori. E come avrei fatto, a mo d'esempio, ne due lunghi 
capi del vestire muliebre e virile di quelle genti? Dovea pur 
favellare di falde, di gheroni, d'imbusti, di serrine e di corsaletti: parlar di brache, di braconcelli e di brachine, parlar di fibbie, d'artighioni, di ghangherelli, di fermagli, di 
bocole, d'aggrafi, e somiglianti coso da stringere, impuntare, 
appiccare e resgere le vesti sulla persona.

— Ma tu hai usato vocaboli di vestimenti antichi, che non porta più l'uso e la foggia moderna di nominare, e tu gli accenni pe loro vocaboli teoric che ritraggo ntavolta dal greco, dal latino e da' vecchiumi di Dante. Fale dunque, graziosi lettori, ch'io tolga le appellazioni al figurino di Milano: me vorram buono le sartrici e le crestale; ma non in vero gli Italiani; mercecchò nel figurino son tutti nomi francesi (t di che francesel) o ghirribizzi scagliati all'impazzata, come di il capriccio ai bellimbusti di Parigi, che a diletto li spaccia ne giornaletti delle dame. No, no, dalevi pace, chè il corred delle spoes arde non è scondo le foggo diramontane; e i fi lologi s'avvolgon volentieri fra le anticaglie, nè si recano fatica l'aprire alcuna fatas il vocabolario, ove abbiam mestier di chiarirsi d'alcuna voce studiata oggidi. ch' bi o tengo non es

sere così scarsi coloro che, dal continuo avvolgersi fra i classici, riescon peritissimi nel conoscimento del valore e significato delle voci proprie di molti oggetti naturali, e d'arle, e di uso domestico e civile.

Dette così brevemente le quali cose, io ti commetto volentieri, benigno lettore, questo mio libro, fidato nella gentilezza, cortesia e discrezione del generoso animo tuo, il quale vorrà dar buona venia e compatire alla pochezza mia, considerando principalmente il buon volere che mi mosse a dettarlo; le gravi difficoltà che mi son convenute di superare, le tristizie de' tempi, in che m'accadde d' incorrere, la vastità del soggetto, la lunghezza delle ricerche, il buio degli antichi secoli, le mescolanze delle prime genti, i misteri della scienza recondita delle religioni orientali, le incertezze della ierografia sacerdotale, del significato de'simboli, delle allusioni de'riti, dell'ombre delle figure, e de'miti alterati e travolti nei passaggi alle contrade d'occidente. Tuttociò, io penso, mi scuserà ai dotti e agli onesti, e non mi priverà della benevolenza, specialmente dei Sardi, per amore de quali tanta e sì lunga fatica giovommi di sostenere, senz'altro fine che di dar gloria a Dio ottimo e massimo, Signor nostro, e accrescere e dilatare in Italia la scienza de' ragguagli a nobile e virtuoso esercizio della gioventù, a incremento della religione, a decoro della patria.

#### ALLA CONTESSA

# ELEONORA SOLARO DELLA MARGARITA

NELLE SUE NOZZE

COL BARONE

#### GIOVANNI CANTONO DEI MARCHESI DI CEVA

--->

SIGNOBA MIA,

La buona novella del faustissimo vostro matrimonio col mio caro e gentile Cantono, ch' ebbi sempre in conto di figliuolo e d'amico, potete pur credere, Eleonora, se mi riuscl lleta e consolata fuor d'ogni termine. Me ne brillò il cuore, e dissi di presente: — Egli mi corre obbligo strettissimo di congratularmi con sì buona damigella della preziosa ventura che Dio le pose in mano, inviandole sì valorose e dabben gentiluomo, e ornato di tanti e sì rari doni di mente e di cuore.

Ma perchè non suol esser modo cortese il venire innanzi alle spose colle mani vuote, si vorrebbe pur ch'io vi recassi alcun presente, secondo l'usanza. Buona Eleonora, e di che potrei io presentarvi, che son poveretto oltre ogni dire? Porgervi di gravi e santi ammonimonti pel novello vostro stalo non è cosa da forestiere, quando il Signore Iddio vi privilegiò in casa di tal padre e madre, che voi beata se imiterete i loro esempii, e praticherete sollecita e fedele i salutari documenti, che diedero alla contessa di Castelmagno, sorella vestra maggiore, in occasione delle sue nozze. E poi chi sa quante nobili de alte cose scriveranno di voi e de vostri le più valenti penne di Piemonte, che tante e si splendide e d'ogni dottrina ed eleganza ricchissime ne vanta a' di nostri la feconda terra subalpina?

Laonde siate contenta nella vostra gentilezza, ch' io v' offera parte d'uno scrilterello che sto dettando fra mille impacci, che mi chiudono ogni via e modo agli studii. Vorrei, se lddio me ne fa grazia, terminare un libro sopra i Costumi presenti del Isola di Sardepna, ragouagliati coi costumi delle gesti primitive. E poi che il viaggio è lungo e mi convien ire assai lentamente, ove non vi dispiaccia, pubblicherei sotto il nome vostro, a cagione d'ossequio e di sincera gratulazione, il primo capo di questo mio libro, il quale descrive a botte rapide in ischizzo la bella Isola di Sardegna. Vedrete s'ella è uberto-sa e ferace, e se può stare a concorrenza colle più amene e ricche contrade d'Italia, mentre tanti, che non la conoscono, la reputano terra malizna e salvatica.

E questa descrizione appunto m' è paruto dover collocare innanzi ad ogni altro capo, che parti de suoi primi abilatori, e dell'indole, virtù, assuetudini e usanze de moderni, a ciò che i lettori, veggendo qual nobile terra e quanto ricca e ornata sia la Sardegna, dispongano l'animo ad accoglier con amore quanto verrò scrivendo delle genti, che l'abitarono in antico e oggidì vivono in essa.

Questa lettura v'intratterrà dolcemente, pensando che il glorioso vostro avo, marchese di san Saturnino, e la virtuosa contessa d'Itiri, matrona di tanta pietà e cortesta, vivono in quella terra; ne tanto mare che li tramezza scema pur d'una dramma il caldissimo affetto che nutron per voi, e il vivo desiderio
di vederri felice. Vi godrà l'animo nel pensare, che in quell'Isola avete tanti parenti ed amici, quanti sono i primi signori e baroni dell'uno e l'altro capo, e in essi alberga tanta gentilezza e valore.

lo per me conto una delle più amiche e prospere avventure della mia vita, l'aver navigato ben quattro volte a quell'Isola ospitale, ove tante carezze e sì urbani, dolci e graziosi tratti m'incontrò, benchè sì meschino, di cogliere da quei sigmori e popolani delle citile de delle ville. El ora anche lontano io mi dimoro con essi il più ch'io mi possa, deserivendo i loro costumi, e conferendoli di continuo colla remotissima civiltà dei Fencii, de'Pelasgi, degli Etruschi e d'altri popoli vetusti, i quali tante vestige impressero di sè e di loro prodezza e nobilià in quella terra tenace, che mai, per volger di tempi e mutar di condizioni, non le volle da sè cancellare. Fermezza invitta! che la mutabilità de'moderni non è atta a prezzar pienamente, e più l'ammira e la stupisce, che le plauda e la imiti.

Voi, buona Eleonora, leggete intanto questa descrizioncella a vostro bell'agio; fate le mie riverenze ai degnissimi vostri genitori; dite da mia parte un milion di saluti all'ottimo Cantono, e vivete felice.

Roma, dal pontificio Collegio Urbano DE PROPAGANDA FIDE li 23 di Maggio 1847.

> Vostro devotissimo servitore ANTONIO BRESCIANI D. C. D. G.

## PARTE PRIMA

#### CAPO I.

### Descrizione dell'Isola di Sardegna.

Il golfo di Cagliari, il quale spiccandosi dal capo di sant' Elia gira a largo cerchio all'estrema punta di Pula, volge dalla parte di borea per seni e ridotti e piagge sabbiose insino alla lunga lista d'arena, che dallo stagno lo ricide, e con esso poscia per varii canali si ricongiunge e l'insala; sinchè, declinando per scirocco, dalle costiere di capo di terra s'inarca e movre dolcemente per Nissa insino ad Orri.

Orri è una villa bellissima de signori di Villaermosa, dal marchese Stefano, ai tempi che Carlo Felice di Savoia era vicerè di Sardegna, magnificamente formata in sulla piaggia che prospetta la città, il castello e il porto di Cagliari; e appresso la morte di don Stefano, dal marchese Carlo suo figliuolo accresciuta ed accarezzata con ogni amore. In essa villa è accolto quanto di vago, d'ameno, d'ubertoso e di pellegrino hanno i giardini, i campi, i prati di fiori, di frutti, di vigne, di pascoli e di delizie campestri d'ogni maniera. Imperocchè essa aggira piani e collinette e poggi a molte miglia; la bagna il mare, la cerchia il monte, la delizia lo stagno, la inverdiscono i boschi, la ingemman le fonti, l'avvivan le greggi. Le mandre delle cavalle l'arricchiscono, le rimesse delle vacche la nutrono, le stalle de giovenchi la fecondano; le fere silvestri vi porgono i piaceri della caccia, il mare quelli della pe-

sca, i giardini l'olezzo dell'aere, la festa delle mense, la ricreazione dell'occhio, l'armonia degli uccelli, l'ombra de' viali, i recessi do'boschetti, il riposo della mente.

Le cavalle pasturano le praterie, i salti e le pascione di Nissa lungo lo stagno, ed hanno ricoveri, presepii, ed ombre per meriggiare al rezzo, e per fuggire i turbini e le tempeste. Havvi stalloni delle più fine razze da battaglia, da carriera e da cocchio, condotti a gran prezzo di Normandia, di Turdi, d'Arabia e di Spagna. Ginnetti, destrieri, corsieri, puledri di ogni pelo, pomellati, morati, sauri, lionati che hanno crespe e rigogliose criniere, e code lunghe, fioccute e distese.

Tra Nissa ed Orri, alle stanze del Loi, sorgono le rimesse delle vacche; e perciocchè le sarde sono minute, vizze, villose e di poca mammella, così il marchese riforni i branchi di vitelle e di giovenche svizzere, lombarde e di Sicilia. Bestie di gran portata, feconde, lattose, di bei mantelli e di finissimo pelo. Ivi sono gli ovili delle pecore, i caprili e le chiudende delle capre, le stipe de 'porcelli e le steccate dei montoni, le quali grægge tutte pascolano per le piagge e pei dossi de'monti,

Ma niuna cosa è più ricca e più vantaggiata de'campi, che il marchese per que' luoghi silvestri e per lo innanzi pieni di sterpi, di pruni e di ginnestre, fece isfrattare, diboscare, divegliere e ripulire, per indi sementarli d'ogni genere di biade. In un larghissimo spazio di terren gracile e petroso piantò più di trentamila mandorli, i quali, al primo aleggiare de'venticelli di primavera, tutti in fiore porgono agli occhi graziosissima vista; chè a mirarli su da mezzo il poggio sembra un lago di rose e di rubini dolcemente dall' ôra mattutina agitato. E più sotto, di verso il mare, uno sterminato oliveto col verde pallido delle sue foglie contrasta mirabilmente coll' aperto verdicino de' mandorli e col dolce incarnato de' fiori. L'oliveto poi, come altresì il bosco dei mandorli, è piantato a lunghi filari, e per guisa spartiti e consertati insieme che, da qualunque lato si riguardino, s'aprono dirittissimi con intrecciamenti di viali e di callaiette a sesta, le quali mettono ove in sulla marina, ove alle chine de' monti, e per le vigne, e per li campi d'orzo, di grani e di vena. Gli ulivi sono sì ben tosati, sì netti d'ogni seccume, si graziosamente assettati, e i loro pedali si mondi d'ogni rampollo e d'ogni getto, tanto lisci e forbiti, e per le larghe fosse di loppa e di colombina si ben nutriti, che non fallisce mai l'annata che non rechi dovizia d'olio al suo signore. Questo sia detto dell'ubertà de' campi, de pascoli e degli armenti; chè molte altre cose sarebbero a dire, se non che il nobile edifizio della villa ci richiama, e il suo giardino è invita.

Giace il palagio in fra il monte e il mare dirimpetto a Cagiiari; di guisa che dal hastione di santa Caterina, quando il ciclo è sereno e il golfo tranquillo, si scorge biancheggiare di mezzo ai pioppi e alle piante dei lauri. E di converso, stando sul terrazzino della vedetta d' Orri, l'occhio passeggia su per lo mare in sino al porto che le siede di fronte, e godo veder ascendere la città dolcemente dalla piaggia, insino a sommo la cattedrale e il reale castello che la incorona.

Corre, lungo il palagio dalla banda del giardino, un loggiato, il quale mette in pulite ed ornate camere, e per la sala esce sopra un poggiolo dell' opposto cortile, cui formano due ale dell' edifizio. E fra esse e il poggiolo sono cespi di rose di ogni colore, d'ogni clima e d'ogni stagione, bellissime a vedere. Imperocchè il marchese, siccome vago di testimoniare al mondo quanto sia ferace il terreno dell' Isola, piantò in quell'aietta di casa, e lungo i muri dell'ampia cerchia della villa, rosai d'ogni maniera. V'è le rose incarnate, e le porporine, e le chermisine, e le gialle, e le moscate, e le bianche, e le angiolelle. La rosa ortense, e la rosa elegantina, e la rosa perla, d'un aerino dolce e sfumato. E sullo stesso cespo spuntan le rose turche e le rose di Bengala a ciocche, a gruppi, a ciuffi carnicini, amarantini, accesi, pallidi, violali e cangianti. Altre sono a boschetto, altre a spalliera, altre romite e solitarie, onde i colori e l'alito odoroso riempiono il loco di mirabile ricreamento.

Poco discosto dal cortile delle rose sorgono, in due lunghe cortine, le volte dell'olio e dei vino, le quali terminano a un gran cancello che mette alle diverse officine de' fabbri, dei legnaiuoli, de' bottai e de' carpentieri. La volta dell'olio è sosionuta da pilastri che ne reggono le arcate, e fra gli archi e lungo i muri sono poste in bell'ordine le vettine, tutte ripene dell'olio finissime, e cosè via via per gradi insino al co-laticcio e alla morchia. Dall'un canto è il serbadoio delle ulice, e i tavolati, e le stuoie, per distenderle, acciocchè non piglino di sapiente 1, e il sito muffigno 2 non guasti la soavità dell'olio. Altrove sono le camerelle e i canti per rammontare l'oliva, e macerarla e infrollirla per la macina.

Il mulino poi è adorno di molti infrangitoi, e ciascuno ha il suo gran piatto di granito col piastrone di macina 3. il quale viene aggirato da muli a stanga; e lungo il verricello di sotto scorre colla macina una falce, che rasenta le pareti del piatto, e taglia e mesce e svolge la pasta del macinato tirandola sotto il giro del sasso, che la schiaccia e la rimpasta. Ivi presso è il torcolo col suo gran quadro a vite, che scorre entro le cosce dello strettoio, e sottovi le gabbie colla pasta : le quali essendo intrecciate di strambe o sparto, sotto la pressa si schiacciano, e per le maglie fan gemer l'olio, che scorrendo entro la lucerna del ceppo 4, lo manda pel goretto 5 nella botola 6, ov' è ricevuto dalla tinella, che in essa botola o pozzetto è posta sotto le gabbie. Dalle tinelle, attinto l'olio colle cazzuole, si pone ne' bigoncioli, e si versa nelle pevere che imboccano i barili: riempiti i quali si portano a serbare e nurificare nelle vettine del soprammentovato magazzino.

<sup>1</sup> Pigliar di sapiente. Voce del contado di Firenze, non ancor registrata nel vocabolario in questo senso di pigliar mal odore e forte.

<sup>2</sup> Sito mufigno è il tanfo o il fetor della muffa.

<sup>8</sup> Il piatto della sactica è quella conca di marmo a dolce incavo, in cui si mettono a schiacciar le olive sotto il piastrone o gran lastra di macina, che gira intorno. In questo senso non è registrato.

<sup>4</sup> Lucerna del ceppo. È quel risalto în tondo ch'è sopra il ceppo dello strettolo, su cui si ammonticchiano le gabbie delle ulive infrante per ispremerie. În questo senso non è registrata. Le gabbie son falle di strambe, cioè di funi d'erba intrecciate.

<sup>5</sup> Goretto quei canaluccio o fossicina che corre attorno aña lucerna e conduce l'olto o il mosto nella tinella. Il vocabolario ha goretlo, ma nel contado di Firenze si dice anche goretto, e s'applica al ceppo dello strelloio.

<sup>6</sup> Botola, pozzo sollerra che contiene il vaso, la conca e la tinella, che riceve l'olio spremuto. In questo senso manca al vocabolario.

Nell' edifizio della macina è un'altra stanza con ampie caldaie, che versano l'acqua bollente sopra i pani dell'uliva 1 tratti dalle gabbie, e tiratone il pastone, si torcola e soppressa di nuovo, e se ne trae il secondo scolo. Nè ciò basta, ma evvi un bellissimo purificatoio 2, formato di molte vasche l'una sopra l'altra, rispondentisi e comunicanti per gorette dall'alto al basso. In cima d'esse è un gran catino di marmo con entrovi la macina, ove si pongono i nocciuoli infranti, e i gusci e le pelli delle ulive della seconda pressa. Ivi un rubecchio 3, cui gira una rocchella 4, dal fondo del pozzo attinge l'acqua col rotone, e la porta per canaletti sopra il catino. Onde girando la macina sulla poltiglia, e l'acqua riempiendo il catino, l'untume viene a galla, e con certi mestolini piani si raccoglie. Indi quell'intriso si riversa nella vasca di sotto; di che l'olio, posandosi i frantumi, risale a fior d'acqua e forma una pellicina, che dolcemente si leva colla mestoletta, e così di mano in mano traboccando dall'una nell'altra conca, egli non v'è pericolo che una gocciola d'olio si perda.

1 Il pane dell'uliva è quella massa di pasta fitta, che fanno entro le gabbie i nocciuoli spremuti. Senso da aggiungere al vocabolario.

Purificatoio. In questo senso non è registrato nel vocabolario.
 Rubecchio. Il rubecchio è quel gran trave delle macchine ad acqua, il

3 Rubecchio. Il rubecchio è quel gran trave delle macchine ad acqua, il quale da un capo ha la ruota a denti svolta dalla rocchella, e dall'altro ll rotone a ruota grande che pesca nell'acqua e la porta in alto, per annafisare gli orti, il prati ecc.

Il vocabolario alla voce rubecchio nota V. A., e le dà il significato di rosseggiante, portando l'esempio di Dante (Purg. 4):

- Tu vedresti il zodiaco rubecchio
- Ancora all'Orse più stretto rotare.

O lo m'inganno bellamente, o qui volle Dante, a maniera di metafora, significare il zodiaco che gira Intorno all'Orse come un rubecchio. E il resseggiante non ci ha che far punto nulla. Chiegganlo i Florentini agli oriolani in Legnaia, e il diran loro.

4 Rocchetta, nel senso d'una ruota a gabbia, che entra nel denti di un'altra ruota per farla girare nelle macchine, non è registrata nel vocabolario.

BRESCIANI Vol. IV.

La cantina è ampia come la volta dell'olio, ed è ricca di gran tini, e botti, e botticelle, e caratelli di finissimi vini ripieni. Ognun d'essi vasi ha un bel cartelletto in fronte, con suvvi diffinte le insegne di Bacco in graziosi rabeschi, e sottovi scritta la qualità de'vini, e l'anno che furono imbottati. Oui vedi una lunga stiva di botticini di varie ragioni di malvagla, di moscatello, di monica, di nasco, di vernaccia e di canonao, che mandano una fragranza e uno spirito da far brillare al primo entrarvi.

Che dirò per ultimo del giardino, de' boschetti, delle ombre, de'fioriti recessi e dei copiosi semenzai delle piante nostrali e forastiere? Egli è sì nobile, sì copioso e riguardevole, ch' io non so s'egli sia piantato piuttosto a dovizia che a diletto. Conciossiachè il marchese Carlo v'ha trasposto dai giardini d'Italia e di Sicilia, quanto è di più raro e pellegrino in ragione di fiori e di frutti, i quali dai suoi semenzai e dalle sue nestajuole egli spedisce poscia per tutta l'Isola a rifornire i giardini, gli orti, i verzieri e le campagne.

Tutto è ivi compartito a misura, ordinato con armonia, culto con arte squisita. Le pianticelle che amano l'ombra, quelle che voglion l'aprico, quelle che appigliano al greppo, quelle che barbano nel cretoso, quelle che richieggono il soffice. quelle che gustano l'umido o il secco, l'aria sfogata o il ridosso, la valle o il poggio, tutte hanno ivi amico ricetto. Fra le steccate e i cassoncelli vedi ogni ordine di cipressi, di laricetti, di nassi, d'abeti, di pini d'ogni chioma, da quelli fitti a ombrello insino agli arruffati e radi. Questi si nutricano per indi ripiantarli a selvette ad ombrare i casini di villa, a ornar viali e fontane. In altri quadri riseggono le pianticelle fruttifere; ed altre nate per seme, altre per nocciuolo, altre per barbe, per fittone e per tralcio. V'ha d'ogni sorta peri, pomi, susini. ciliegi, fichi, albercocchi, peschi, lazzeruoli ed altri frutti d'ogni stagione. Le prode son tutte vestite di nesti a scudetto, a marza, a occhio, a fesso, a bucciuolo; ed ove già sono i polloncelli, ove i getti in sul fogliare, altri gemmati e in sugo, altri nel primo legare. Ricchezze tutte dei colli di Toscana, di Lombardia, di Provenza, d'Umbria, di Puglia, di Grecia e di Spagna; e portate d'oltre mare con tanta diligenza e con sì belle avvertenze dal giardiniere del marchese, e con sì accurato studio governate, che poste nella terra felice di Sardegna, essa benignamente le abbraccia, le allatta ed insanora 1.

Nè con meno rigore v'allignano e vigoriscono i fiori, non dico paesani, ma di cielo remoto e stranissimo all' Isola, Onde l'occhio si volge attonito a quelle aiuole, a quelle prodicelle, a' que' cerchiati e a quelle stufe di mille colori dipinte e fragranti di tanti e si dilicati odori. Ivi il Corcoro giapponese a ciocca giallo-zolfina, a corollette a scaglie di corazza. Ivi l' Elicriso lucido della nuova Olanda colle sue vaghe stelle raggianti di giallo d'oro. Ivi il Giglio tigrato, ch'è si croceo in fondo al calice, e sì corallino alle labbra, tutte grandinate di punti, di rotelle e di piastrelli nerissimi. Orna e incolora certi vialetti l'Oleandro co'suoi fiori di vermiglio e d'incarnato; ed altri ne abbella con mille diverse dipinture il Crisantemo indiano, con quelle sue stelluzze rinterzate e tinte in bianco, in rosso, in pavonazzo e perlino. Altrove la Camelia orientale brilla nella sua vaga e fulgidissima porpora. La Lagerstroemia indiana dispiega i suoi fioretti a tirso, co' gruppetti di foglioline, che gittano dal calice i loro pennacchi sciamintini come un cimiero di fuoco. Il Pelargonio bicolore co' suoi fiori a ombrella, tutti d'un bel vermiglio screziato di bianco. Sorgono vicinissime la Serissa indiana, e il Metrosidero lanceolato: due alberetti di elettissimo fiore: conciossiachè il primo gli abbia a tazzette di bianco lattato, e le tazzette imboccano altre tazzettine minute, a guisa del mugherino di Goa: e l'altro ha i fiori a spiga fitta; e i fiori son coccolette scarlattine cogli stami sporgenti a guisa di pennacchini rubicondi, e qui e là son certe doghette di giallo aperto, di guisa che ha l'aria di un flabello a piume di cocciniglia.

<sup>3</sup> Il marchese Carlo pubblicò quest'anno 1817 il catalogo generale delle piante coltivate nei semenzai e nestaiuole della villa d'Orri.

In altri quadroncelli spuntano rigogliosi i re de giardini, e dispiegano tutto l'amoroso splendore di loro venustà, colla ricca comparsa de' gemmati colori. Ivi il Giglio superbo americano di color focato, con entrovi di molte macchiuzze nere. La Giorgina variabile messicana col raggio del fiore a linguette coccinee, ed altre di giallo zafferano, d'arancione e di giallo d'oro, alterato da certe velature di rosso chiuso; altre di porpora; altre di lilla fusa coll'amatista. L'Anemolo ortense che indoppia riccamente e nell'indoppiamento si veste di color di cielo sereno, del croceo dell'aurora, del paglierino fulgente delle stelle, del violetto, del turchinetto cangiante e degli altri colori dell'iride. Il Paparero grandifloro di rosso fiammante, di rosso cupo, di rosso aperto, di rosso pallido, con certe macchie di morello violetto nell'ugna, rallegra la famiglia dei fiori; e lo circonda con bella vista il Tulipano, screziato, listato, tempestato di varie tinte piene, ardite, baldanzose e gaie. Che vi dirò poi dell'Amarillide formosa, e dell'amarilli turchina e della trabella? Delle viole o aherofani cinesi, delle sanguigne, delle chiazzate, delle vellutate, delle fioccute, delle chiuse, delle crepone? De' narcissi, de' foralisi, dei giacinti. de' qiqlioni, delle iridi e delle petunie? Che dirò delle violette mammole, delle tricolori, delle vedovette, delle modestine e delle viole a ciocca? Taccio delle piante erratiche da vestir capannucci, chiosche, tempietti, loggette da diporto, e far cappellacci, spalliere e ombrelle verdissime. Similmente delle piante grasse che ivi sono copiosissime, e per generi, e stirpi, e famiglie divisate, dall' Aloe brizzolato, sino alla Stapelia grandiflora, al Sopravvivolo cesputo e al Quadricordo piè di lupo.

— Oh insomma tu ci vai per bolanica, e colesta tua villa dee pur essere un portento, e s'io ti lascio dire più innanzi, tu c'intratterrai sino a notte. Che nuova vaghezza è questa tua?

Indugiate ancora un tantino, che non v'ho detto ancora delle cento cose le dieci. — E che vorrestu dirci di vantaggio? Egli basterebbe al giardino delle Esperidi o a quello d'Alcinoo, che ci descrive Omero nell'isola de Feaci. Ma noi siamo pure in Sardegna, ch'è l'isola più sgraziata, più disavvenento, incolta e pitocca che bagni il Mediterraneo, e tu ce la fio-

risci come le isole fortunate. Ed io vi rispondo, che i nomi d'incolta e disavvenente, onde vi piace di titolarla, gli avete uditi per avventura dalle genti che mai non la videro, non che la frequentassero eziandio di brevi dimore: e fu appunto mio cospicuo intendimento di cominciare a parlarvi della Sardegna col mettervi innanzi per la villa d'Orri, ciò che sarebbe quell' Isola di ferace, d'ameno e d'ubertoso, se com'essa ha terra disposta e feconda, avesse la condizione de' suoi abitatori più prospera e rilevata. Nè crediate che la sua terra sia sl docile e maneggevole unicamente in quell'ultimo canto che la confina coll' Africa, e tutto il resto sia di natura agresta, arida e sabbion morto, e restio a germinare null'altro che i fichi moreschi e i cardoni silvestri. Imperocchè oltre all'esser copiosa di sughi sostanziosissimi, che nutrono abbondevolmente ogni sorta di grani, di viti e di pascoli, sa recarsi generosa nutrice de' più gentili agrumi che mai popolassero la Grecia e l'Italia: e ve ne sieno splendido argomento le aranciere di Milis, le limoniere di Logulentu, e di pressochè tutte le regioni del capo settentrionale dell' Isola.

Milis, che volge verso il mar di Spagna di sopra ad Oristano, è gran possessione dei marchesi Boyl di Putifigàri, ed ha boschi d'aranci che si distendono largamente, pigliando in cerchio parecchie miglia tutte folte di gran fusti, che si spandono e si consertano in vivaci rami carichi di fiori, d'arancine e di maturi pomi dorati. Le belle marine di Puglia e di Sorrento fra i loro superbi aranceti non v'offrirebbero alla vista sl belle selve, come quelle di Milis, e forse non v'ha che Malta e la Sicilia che gareggino colla grandezza di quelle piante; essendo che ve n'abbia di così grosso pedale, che due uomini abbracciandolo non giungerebbono d'un buon tratto a toccarsi col sommo delle dita. Pensale poi a'tempi della fioritura, che dolce fragranza spira e si diffonde da quei boschi, e vien portata dai venticelli sino allo stagno di Cabras, e più là a buono spazio entro mare. Ma nella stagione che i ricchi pomi maturano, vi parrebbe una selva d'oro e di smeraldo, e l'oro con tanta pompa gittato in quel verde a gruppi, a grappoli, a corimbi, che vi paiono i rami patirne al carico, e per istanchi

curvare i ramuscelli, penzolare le vette, arcare persino le mastre braccia dell'albero. Vedete, con fraterno amore abbraciarsi il pomo di paradiso colla lumia cedrata, la peretta col cedrangolo, il bergamotto colla luma, il moscadellone col zuccherino, il riccio col liscio, collo scannellato, col nocchieruto. Ivi l'arancio di Candia col calcedonio; l'arancio di Portogallo con quel di Catania; questi a buccia liscia e brunita, questi di scorza broccoluta e cotennosa. Ove la polpa di color d'ambra, ove di color sanguigno; ove ghiacciola e limpida come il topazio e l'acqua marina. Il sugo dolce, zuccheroso, od agrestino e razgenel. E quei boschi sono si fitti, e quella vista di deliziosa, e quell'aere sì balsamico, che per appunto direste che i popoli iberi non ebbero mai a'di loro tanta dovizia di pomi d'oro, quanta ne germina a Milis la Geconda Sardegna.

Che se io vi guido meco nell'estremo capo dell' Isola, dalla banda del mar di Corsica, vi renderò persuaso che la terra non v'è meno domestica e cortese, ch'ella si fosse nel centro a Milis o verso il lembo australe ad Orri; chè il cavalier Casabianca, uscito con noi da Sassari in bella brigata a cavallo, ci condurrà al suo poderetto di Logulentu, albergo d'urbanità e gentilezza. La villa di Logulentu giace entro una valletta amena, solitaria e romita, ove la costa sale dolcemente per sentieruzzi sino al ciglione d'un sasso, tutta ornata di cespi di maggiorana, di timo, di spigo e di ramerino. Vedreste per tutto, lungo le vie, spalliere di gelsomini e di rose: rivoli, e serbatoi, e pelaghetti, e grotticelle sotto le rupi, con ellera, capelvenere, vilucchi e lentischi a guisa di nappe e di festoni cadenti. Prati, e riposi, e ringhiere, e ridotti, e covi, e volte fiorite, e capannucci inverditi e ombrati dalla madreselva odorosissima, che manda su per tutto le sue campanelluzze vermiglie. Altri son tessuti intorno dal cardamindo peregrino, che si volge e rivolge si bizzarramente in sè medesimo, a foggia di panieri e sportole intrecciate. Altri d'altre piante erratiche vestiti e adobbati di diversi fiori piacevoli a vedere. Aggiugnete pergolati con archi e colonne di fascetti di calami, lungo i quali corrono vagabonde mille verdure. Indi boschetti d'allori, macchie d'ontani; e balze, e dirupi, e burroncelli:

e più da basso fiori d'ogni tinta e d'ogni forma, e fra essi viottolini, crocicchi, pianerottoli, ripe erbose e cespuglietti di mortina, di bosso, di mirtilli, di prunalbo e di tamarisco. Qui e colà tazze, conche di fontane, e schizzi, e sprazzi, e cascatelle, e pesci dorati e persi ed argentini, guizzanti per le limpide acque, e fuggenti entro le pomici e le stalattiti. Verso il fondo della valle, che scende per prode e per iscaglioni. sono le costiere de limoni e de cedri d'ogni specie, a ricchezza e pompa di natura; poichè pendono turgidetti e succosi i ciondolini, i barbadoro, li spadafora, li spinosi, i ballottini, i paradisi, i ponghiati, i muschiatelli, le melangole, gli appiolini, e cent'altre fogge di cedrati a capezzoli spugnosi, a capezzolo di cerva, a capezzolo di strega, con bucce e spicchi a crespe, a bozze. Più in là sono i boschetti degli aranci, e pol l'orto, il pomiere, il bruolo e la vigna d'uve saporosissime e rare.

Or ditemi voi, se le ville di Lucca, se quelle di Firenze, di Verona, di Napoli e di lungo il Brenta possano dirvi: — Noi siam più belle e di terreno più commendato ed illustre? Senza che sappiatevi pure, che il suolo di Sardegna è si desto, si vigoroso e risentito, che ove gli commettiate le sementi, vi risponde all'usura del venticinque e del trenta e più per cento.

Éd è suolo natio, vergine, senza concio di alcuna sorta; chè i Sardi non istabbiano i campi, ma dopo averli eraindio leggermente sollevati, si vi giltano il seme, il quale vi pulluta a Ianti doppii per la virtù intrinseca di sua buona natura. Ella è si poderosa, che direste ch'ella si tempera al fuoco e fuoco germoglia, intanto che le viti ne suggono un'anima si calda e affocata, che ne i infiammano i vini, quali da quelle uve si spremono. Il cui liquore è sì acceso e fervente e in un sì dolce e soave, che ne d'Grecia, ne Francia, ne Italia, ne Spagna n'ebbero mai in un sì forti e sì dilicati. Il Campidano di Cagliari e d'Oristano, i colli d'Iglesias, i dossi aprichi della Tregenta, le valli d'Olena, le riviere di Bosa v'apparecchiano e vi sublimano, in grazia dell'ottimo naturale di lor terre, i nobili e tono, ma quel suolo è di tanti spiriti, che gli erbaggi e le

frutte accalora di straordinario sapore: di guisa che tutto evvi più nutritivo che altrovo, dal pane insino alle fave, dalle mandorle insino agli spinacci. Anzi pel nerbo de' pascoli le carni de' buoi, de' capretti e delle selvaggine sono asciutte, sugose e forti a smaltire. Di che i forestieri deono stare in sull'avviso di quei vini, di quel pane e di quelle vivande, nè lasciarsi trarre soverchiamente al gibiotto di loro sapore.

— Tu parli con impelo, tu bravi, direte voi: ma come riesce egli che cotesta terra sia tanto ferace, per tuto detto, mò
da presso al centro dell' 1sola insino al mare africano è punto
arborata, ma per tutto deserto raso, lande e lame e maresi e
piagge interminabili, senza che pure un olivo, un pero, un or mo le consoli? Non siepi che dividano i campi e le pasture; non macchie, non pioppi, non ontani, non salici lungo i rivi e li stagui; non boschetti, non gruppi di platant, d'elici o di querce da farvi meriggiare il bestiame: non selve lungo i dossi de' monti; ma piani e monti e valli si nudi e sì schiomati, che l'uomo cavalca le intere giornale come nei deserti d'Arabia e della Libia?

Ne io ne altri risponderà adequatamente alla vostra inchiesta. Vi basti, per arra solenne della virtù di quella terra, quanto vi descrissi nella villa d'Orri, ch' è appunto come l'oasi degli antichi in mezzo allo spogliamento universale del capo di Cagliari. I paesani assegnano per cagione dell'essere quelle campagne sì disarborate, i venti impetuosi e crudeli che si scatenano da quei mari, e tempestano furiosamente quelle piagge. Altri ne accusano l'austro e lo scilocco, i quali battendo su per le sabbie infocate della Mauritania, passato quel poco di mare, si gittano sul lito di Sardegna, e col torrido soffio aduggiano ogni verzura. Altri per ultimo ne querelano il sole, che, dall'entrar di Giugno sino all'uscir dell'Ottobre, saetta sì cocente la terra, la quale non è mai ristorata dalle piogge, e la governa sì malignamente, che la secca d'ogni umore la indura, la fende, la spacca e l'arroventa per modo, che tutte quelle campagne e que' monti dianzi nell' Aprile e nel Maggio sì freschi, si scolorano ed aridiscono come bruciati dal funco

Nulladimeno io credo che nei tempi che l'abitarono i primi popoli, l'Isola era tutta ricoperta di boschi e di foreste come la Sicilia e le meridiane parti d'Italia. E siccome, com'egli è a credere, quelle genti primitive erano pastori", così deono aver diboscato di molte selve per accrescere i pascoli di lor gregge e di loro armenti. Ma se attendete, che il solo capo australe è sì spoglio e ignudo d'alberi, e più su i rivaggi delle marine orientali dell' Isola, io reputerei non iscostarmi dal vero, se ne accagiono i sopravvegnenti conquistatori. Imperocchè navigando essi dall'Iberia, dall'Africa e dal mare di levante, assaltavano come più prossimo il Capo di sotto e le spiagge che guardano Italia: ondechè troyando i primi abitatori battaglieri, risoluti e gagliardi e dalle boscaglie mirabilmente protetti, per iscovarli dai loro ridotti doveano appiccare il fuoco alle selve, come appresso furon usi di fare i Romani cogli Elvezii, co' Galli e co' Britanni sotto la condotta di Cesare. Considerate inoltre, che i Cartaginesi, signori per assai tempi dell'Isola, con barbarissimo intendimento fecer divellere lutti gli alberi fruttiferi e imposero, con crudelissima legge, pena la testa a chi ripiantasse un magliuolo di vite o un polloncello di pomo. Poscia i Romani che l'imperiarono parecchi secoli, avean fatto della Sardegna il fecondo granaio di loro repubblica, per il che disselvate le pianure e i poggi, le recavano a grano, a fornire di vettovaglia il popolo di Roma. Allo stesso modo fecero e veggiam fare tuttavia, i coloni degli Stati Uniti d'America colle immense foreste della Virginia, della Pensilvania e di tutte le contrade, che volgono all'Occidente insino al mare pacifico.

d'Eruciate poi e divelte le foreste dai monti, non ripultularono più, a cagione che le piogge invernali non avendo più i rilegni e le roste degli alberi, ogni fior della terra travolgevano a basso nelle valli, lasciando il greppo e il sasso ignudo,
o con quel poco di terra così smunto e spolpato, che le radici
non barbavano e isterilivano in sul primo getto. Chè dove nel
centro dell'Isola non penetrarono i conquistatori, poichè i primi isolani ridoltisi a difesa alle asprezze de monti, cola s'ag-

gruppavano, s'attestavano e delle foreste si bastionavano, le foreste rimasero intatte.

E voglio dirvi che oggimai in tutta Europa non trovereste più forit, oscure e vergini selve di quelle di Sardegna, le qual li, per la condizione dei luoghi in che crebbero, non furon mai tocche da scure d'uomo. Ond'esse videro gli antichissimi popoli che le abitarono, nel più cupo di quelle boscaglie, agli Dei penati e gli avi, e le donne, e i figliuoli e le greggi accomandare, mentr'essi a piè de' monti per libertà combattevano l'un dopo l'altro i Tirreni, gli Elleni, gl' Iberi, i Cartaginesi e i Romani.

Cavalcando nelle parti centrali dell' Isola, io m'avvenni ad attraversare quelle di Macomer e di Soletta nei monti d'Ozieri, quelle di Benetutti, di Nuoro, di Bono e di Monteraso, nè potrei descrivervi a mezzo la reverenda maestà di quelle foreste. Querce, roveri, cerri, elci, sugheri di maravigliosa grandezza vestono i cupi fianchi di que' monti e di quelle voragini, e le immense moli di quei fusti, che videro passar oltre tanti secoli, e le gran braccia che spandono e si diramano a larghissimo spazio, e si confondono, s'abbracciano, si serrano in una notte solitaria e profonda, destan l'animo del passeggero a sublimi pensieri. Qui e colà, in certe frane e burroni scurissimi, la foga de' torrenti o l'impeto de' turbini e delle procelle gli hanno diradicati, e con tutto lo scoglio che gli immorsa divelti e fracassati ; i quali ruinando con orrendo scroscio molti rami della selva soscesero e trassero seco. Io li vidi quegl' immani tronchi giacersi battuti e distesi a traverso il fitto delle piante; e dai geli, dalle piogge e dalle brume mondati e biancastri gittar fuori i noderosi mozziconi, come lo sterminato carcame dei fulminati giganti. Mi occorse altresì di trovare alcuno di quegli aridi stipiti mezzo bruciato: imperocchè nel verno i banditi v'assiepano innanzi di gran frasca, e dato fuoco alla stipa. la fiamma s'appiglia al tronco, e lo lambe così attiva, che il legno infoca e riverbera, come un gran lastrone di stufa, il calore addosso a quegl' intirizziti, e dalle piogge o dalle nevi tutti molli e inzuppati.

V'ha de' pedali di sì straboccata grossezza, che parecchi uomini non varrebbero insieme ad abbracciarli; e collo più volte, in mezzo al più folto della boscaglia, da tempeste di vento, di grandine e di piogge dirottissime, nè avendo presta a riparo una caverna o un balzo sporgente, un solo albero sehermiva me colla brigata e con tutt' i cavalli, come una vasta teltoia. Anzi ne trovai di sì disordinatamente corputi, che a sommo il torso mandano al cielo sino a sei ed otto rami sì noderosi e massicci, che ciascun d'essi nelle nosire Alpi sarebbe un albero di gran podere. Onde pensate voi il magnifico orrore di quelle selve.

Là dentro il cupo silenzio non è rotto che dal fischio dei venti o dal fragor delle acque, che dirupano nelle valli; e la solitudine non è tolta che dalle torme dei cervi, delle damme e dei cavrioli fuggenti fra gli ermi recessi della foresta. Ivi si accovano tra i vepri e sotto gli scogli e i macchioni de'rovi e de'lentischi, di molte frotte di cignali, i quali ciban le ghiande scosse dai roveri e dai cerri. E fra quelle ombre paurose, e per entro i tronchi imputriditi, e nelle spelonche e nelle tane sotterra riparano i banditi che, a guisa di ferine bestie, vi menan la vita, sempre ormati dalla giustizia che dà loro la caccia. Ma que luogbi montani sono si romiti, tortuosi e repenti, e le piante sì spesse, e l'ombraggio sì denso, che raro è mai che sieno colti. Egli è avvenuto talora, che mentre i cavalleggeri cercavan la selva, scortili i banditi, essi, per non dar loro sospezione di sè, si tenean ritti dietro quegli smisurati cerri, e i cavalleggeri passavan loro a costa senza vederli.

Ma voi direle a buona ragione: — E da che avvien egli, che di sì invilte e mirabill piante non si fa mai taglio da usarre per la costruzione delle navi? Appunto. Sappiate, che attraversando io quelle selve mi surse più volte nell'animo lo stesso pensiero, e diceva da me a me: — Vedi tronco gigantesco da gigliar egli solo mezza carena di qualsiasi vascello da guerra! e venia divisando meco medesimo i pezzi curvi da incastellare i fianchi, da costolare la prora, da correre l'ossatura di popa, da travare le impalcature, da puntare l'albero di buonpresso, da inceppare quello di mezzana e di trinchetto. Ma

egli è indarno il far somiglianti avvisamenti, a cagione dei luoghi inaccessibili e fuor di mano. Conciossiachè quei monti e quelle valli non hanno nè vie nè sentieri : e sì v'assicuro che m'ebbi a trovare più volte in certi frangenti, da andarne a un nelo la vita. E se non che i cavalli sardi son generosi, arditi e avvezzi a que' burrati e a que' scogliosi tragitti, non se ne uscirebbe colle ossa intere. Quei cavalli si gittano su per erte sì rigide e sopra scaglioni di rocce così a filo, e si slanciano con tanta foga, puntando l'ugne negli spicchi dello scoglio, che se si schianta la cigna o il pettorale, il cavaliere precipita negli abissi. L'anno passato di Luglio, venendo da Friburgo in Aosta, m'accadde appunto lo strappo della cigna sulle altezze del gran San Bernardo; ma colà fui rovesciato sopra la neve ben alta, e trovandomi sì morbidamente accolto: - Buono, dissi, che il caso non occorse sugli spigoli dei greppi di Geremeas, di Nurri o di Soletta, che povera l'ossa mie.

Or voi vedete se da quei siti è agevole trascinare il legname a lunghe distanze, per metterlo sino alle marine. Aggiugnete che i fiumi dell'Isola, non avendo regolar corso in letti arginati, o dai pignoni e dai pennelli guidati con avvedimento e consiglio, vagano senza freno, s'incavernano nei tufi montani, si gittano pe' balzi, si diramano per le sassaie e pei sabbioni, travasano per le sottoposte pianure, ove impozzano ed impaludano, e però, non che portare quei travoni in sino allo sbocco in mare, ma alcuni vi portano appena sè medesimi poveri d'acqua. Egli è il vero che ora si sta abbatte ndo la foresta di Macomer, per opera delle navi; ma essa non è guari lontana dalla strada reale, che parte tutta l'Isola da settentrione a mezzodì; perchè spianate le asprezze, e assettate alcune vie che rispondono e imboccano alla strada maestra, su quella conducono già squadrate coll'ascia quelle enormi piane, e di là le tirano a molti gioghi di buoi, sino al porto di Oristano.

Ho voluto dirvi alquanto per disteso delle nobili selve di Sardegna, acciocchè veggiate che l'esser l'Isola disarborata da presso al mezzo in giù, non è peccato del terreno, ma spetta ad altre cagioni, le quali non han che fare coll'intrinseca sua virtù germogliatrice. Imperocchè le grandi vallate d'Arizzo, di Tonnara, d'Oliena e tutte le altre del centro sono feconzagni e d'ogni sorta frutti, che possano patire il suolo e l'aere de'monti; e più basso nelle valli e piani sono tii, gelsi, ulive agrumi, che vestono riccamente l'Isola insino a Sassari, e per ponente da Bosa insino ad Alghero. Chi pratica il paese non intravviene di dubitarne, e chi chiama la Sardegna terra malvagia, o non la vide mai, o non vide oltre agli aridi sassi delle costiere della Nurra, di Figari o di Tavolara.

Nè egli ci si conviene tenere soltanto all'ubertà dell' Isola; ch'ell'ha mille altri doni, grazie e dovizie di cielo, di mare e di terra da soprastare a molte altre isole del Mediterraneo e non esser da meno d'alcuna. Imperocchè se ci volgiamo al mare, egli è forse il più pescoso d'ogni altro; e lungo le sue marine vengono i legni pescherecci dalle riviere di Genova, di Napoli di Sicilia alla pesca delle sardelle, e ne imbottano e insalano sì largamente, che ne riforniscono lalia, Svizzera e Germania. Egli è bello il vedere, alla stagioni della pesca, formicolare il mar di ponente di mille ragioni di lepetti leggeri, di feluche, di tartane, di gonde, di paranzelle, di gusci, di sandoli e di battelli, e porsi entro mare in parata, e schierarsi, e volleggiare, e trascorrere velocissimi con le loro velette latine, e terzarole, e mezzo quadre.

Altri si mettono a ceretho e gittano a largo spazio la sciabica, che manda i piombini a fondo e i sugheri a galla, formando come un'ampia muraglia in mare. Altri gittano le sagine, altri i gangani, altre le ipoche fonde, e rezze, e nasse, e bucino, e ragne lunghissime, da Incopdirer in sì stretto assedio eziandio i più minuti pesciolini.

Alla stagione dei coralli, eccoti Napoletani e Genovesi pigliar mare, che, a vederli dal porto e dagli spaldi d'Alghero, paiono un grande naviglio che surga in sull'ancora all'ossidione della città e del golfo. I corallieri fanno di lunghe schiore di legni, e con loro graffi, cessie, lorte, reli e argomenti staccano nei bassi fondi e lungo gli scogli le coralline; ed havvi arboscelli di vaghissime ramificazioni e scherzi d'intrecciamenti, di nocchi, di cannutiglie lucidissime, le quali in altre più sottili partendosi, e queste in altri fuseellini torti e geniculati e lisci tuttavia producendosi, danno alla pianta del corallo l'aria e la vista d'un alberetto chiomato di foglioline variotinte. Essendochè evvi coralli bianchi, grigi, morati, ma il più rossi; e il rosso altro è chiuso e volge al vermiglione; altro aperto e d'un allegro cinabro; altro si ombreggia d'amatista; e quando è carnicino acceso, e quando l'incarnazione sfuma in un pallido cangiante. Secondo i diversi colori sono i prezzi, e le forme, e le fazioni. I coralli fiammanti e grossi li brillantano a faccette, a punte, a tavole e a bozze, e ne ingemmano frontaletti, diademi e spilloni da capo. Ne fanno collane, smaniglie, braccialetti, e pendagli, e vezzi da petto e da cintura. I meno accesi foggiano in bacche e granelli più o men grossi per le nostre foresi; e i Turchi gli avvolgono a molti giri ai turbanti, e le loro donne se ne adornano assai e ne son vaghe.

Anche sul mar di ponente si fa in certi golfi dell' Isola la pesca de'tonni, ch'è a vederla come una battaglia navale, o una caccia tempestosa in sull'acque. Imperocchè i legni non sono sì sottili e leggeri come quelli della pesca delle sardine e de'coralli, ma barconi di rispetto, e bovi, e tartanoni piatti, e marani, e fuste grosse da reggersi in alto, e scorrazzare alla ronda. Con sì fatti legni, a guisa de' balenieri, si mettono alla posta, e nei seni, ove accorrono le flotte de' tonni alla pasciona. di certi frutti di mare, onde son ghiotti, tirano di lunghissime cortine di fune a maglia. Dopo essa affondano in quadro le camerelle che son parecchie, e a guisa d'alloggiamento reale entrano per varii sfogatoi l'una nell'altra, e così sino all'ultima ch'è più larga e di maglioni più sodi e fitti, da reggere all'urto di que'gran pesci. I quali, stupidamente mettendosi a pascere lungo le ampie cortine, filano diritti alle stanze, e v'entrano di colta. Là volteggiano ignari, e d'una entrati in un'altra, vi nuotano a sollazzo, intanto che all'ultima pervenuti, che si chiama dai tonnari la stanza della morte, ivi del poter riuscire è poi nulla. Perchè quelle bestiacce insensate dando di cozzo nelle maglie, pauriscono e volgono altrove, di guisa che nuotano in cerchio, e pel sopravvenire d'altri ospiti si s'accavallano e stipano e posano il muso sulle schiene de'sottani, e così via via sempre danzando il ballo tondo.

Come i tonnari scernono la colmata, allora si fanno altri apparecchi per la mattanza, od uccisione che vogliam dire. E vedreste lungo il lito piantar padiglioni, e trabacche, e focolari, e caldaie, e paioli, e cazze per dare la prima cottura, e spremer l'olio. Indi botti e barili per istiparvi i rocchi in concia; e apprestamenti per far delle ovaie la buttagra, onde tutto è in fazione e movimento di navi e di genti. Venuto il tempo a proposito per la mattanza, i mattadori stanno in sul ponti ignudi, se non quanto hanno un guarnello alle reni: armati d'un coltellaccio ad armacollo, e con in pugno fiocinoni, e tridenti, e grampi uncinati. Il commendatore o condottiero di que' gladiatori, imposto il segno dell' assalto, tutti danno con impeto i remi in acqua, e remigando di gran lena, e alla stanza di morte pervenuti, tutta l'assediano e stringono in cerchio. I tonni a quel rombo di remi, a quello spumeggiar del mare, a quel giugnere de barconi tutti si mettono in isbaratto; e scompigliati e addossati si cozzano, s'impacciano, si confondono, si tuffano e rigalleggiano. Intanto i mattadori lungo il bordo s'incurvano, e scagliano i fiocinoni e i tridenti nello schiene de' galleggianti. E l'uncinarli, e l'alzarli di peso, e il buttarli sul ponte, e il tagliar loro il capo, e lo sventrarli è così rapido, che non vedeste mai sì magnifica scena. E siccome i mattadori hanno per sè le teste e le ventraglie de' tonni che aggranchiano e sparano, così è quel fulminarli ed ucciderli sì concitato e repente. È impossibile a dire lo sforzo d'alzare quelle immani bestie, e balzarle di peso sul ponte, e colle mannaie decapitarle e coi coltellacci sventrarle.

Frattanto sopra la stanza de'tonni un mareggio, un bollimento, una tempesta, un batter di code, uno sprazzare, un divincolarsi, un boccheggiar de'feriti, un urtar dei fuggenti, e bava, e sangue, e spuma, e i mattadori che non hanno più sembiante d'uomini ma di mostri marini, tante son tutti arruffati, sanguinosi, trafelati ed accesi. Altri spiccano lor di sotto i tonni dicollati, e con asce corte li scotennano, disquatrano, disgrassano; e i quartieri ne portano alle caldaie, e il grasso spremono, e le ossa bellono per colarne l'olio. Pensate ricchezza che ne ritraggono que mercalanti, che dai signori del loco conducono le tonnare, e le pescano in loro capo e ventura!

Che se vi volgete entro terra, avete copiosissima pesca negli stagni d'Oristano, di Palmas, di Gagliari, d'Orosei e d'altri luoghi assai; e ne colgono pesci di finissimo sapore e d'ottime carni, dal muggino, dal dentice, dal lupicino insino alle lasche, alle anguille e alle lamprede. E le riviere de' monti menano barbi, lucci e trotelle squisite: e le scogliere hanno polipi, ricci, ostriche e nicchi d'ogni grandezza e sapore.

Nè l'aria si lascia vincere al mare, ch'ella nutrica alla Sardegna uccelli bellissimi e rari, dall'aquila reale insino alle quaglie e a' beccafichi. E vi ha per le fratte e per le macchie de'monti sì gran copia di coturnici, di starne, di beccacce, di tortore e di tordelle, che non potreste credere quante se ne arrechino sul mercato di Cagliari, e come s'abbiano a buon conto. E sappiate che nel centro dell'Isola e nella Barbagia, e in Gallura e per poco in tutto il Capo di Sassari, quasi che non curano di cacciarle, ond'esse crebbero a tale, che tiaggiando per quei luoghi foresti, vi danno su starnazzando a covate e a brigatelle, ch'è un piacere.

Similmente, lungo gli scogli e le rupi, sopra mare ha spelonche, forami e fenditure, nelle quali si riducono palombi savlatici ni si gran numero, che n'escono a nuvoli in sul mattino a foraggiare lungo le coste e ne'campi: onde i giovani sardi staa loro alla posta nelle barchette, e come tornano alle caverne, sparano nello stormo parecchi archibugi a un tratto, e i palombi feriti a morte cadono in mare, a'quali i cacciatori ammettono i cani, che nuotando gli abboccano e li portano alle barchette.

Delle svariatissime specie degli uccelli de'stagni, dei golfi e degli scogli non vi dirò: chè quella gentil persona del signor Cara con somma diligenza raccolse, imbalsamò, acconciò e pose in bell'ordine nel museo di Cagliari tutti gli uccelli dell'Isola, e vagamente li descrisse nella sua Ornitologia sarda. Per il che nella classe degli acquatici li vedreste tutti schierati dai fenicotteri o alidifiamma a lunghi stinchi, dagli aironi, dai pellicani insino alle ottarde, agli anitrini e alle folaghette, che guazzano nei cannicci di Santa Giusta.

Ma comportate ch'io non mi taccia delle generose aquile, che à invidiosamente attiravano gli sguardi de pretoir romani, quali ne presentavano consoli e imperatori, come di magnifico dono; poichè in Sardegna albergano le più grandi e superbe aquile reali delle nostre regioni di mezzodi. Battono gli ultimi ciglioni delle scogliose montagne d'Iglesias e di Nurri, e là covano e hanno loro dimora, e spaziano liberamente come reine dell' aria. E perebè loro non mancti onor di corteggio, nelle creste più basse hanno stanza gli avoltoi gorgerati, e gli avoltoi bigi, e i fulvi; i gran girifalchi, e li sparavieri, e i falconi lanieri e montanio.

Cavalcando io, nel mese d'Aprile, da Mandas a Nurri, e assai dilettandomi dello strano sito di quelle valli e di que'monti, bruciati e nericci per li spenti vulcani, che disertarono e tutta scommossero la contrada, me ne salia lentamente un poggio, considerando i larghi crateri e le lunghe liste di lava che ne traboccarono, e gli spicchi dei basalti, e i grumi de' tranchiti, e le ceneri, e i lapilli. Ed ecco al calare del poggio aprirsi, come per incantesimo, un vallone, tutto ricinto d'altissime rupi, intorno alle quali le aquile, roteando a volo spianato e celerissimo, avvisavano alla preda: e altrove si bilicavano in sulle grandi ale i rapaci avoltoi, e gli astori, i moscardi e gli smerigli veloci. Mi occupava dolcemente la vista quel volteggiare, quello scendere a mezz' aria e risalire altissimi, e filare come saettie spalmate per lo vano de' cieli, e vogar coll' ali, e poscia piombar repente come folgori a ghermire chi lepri, chi conigli, chi starne, e ripigliar cielo e volar vittoriosi e truculenti a rintanarsi, come fanno i ladroni ne' dirupi de' balzi.

Gli animosi garzoni che abitano que' gioghi, vanno a caccia di quegli uccellacci, e gli avoltol pigliano all'esca di carogne che mettono nelle tagliuole o ne' lacci, sulle quali si gittano ingordi, e lasciano il collo fra le morse, o accappiati si

BRESCIANI Vol. 1V.

strozzano. Ma la più crudel caccia si è quella degli aquilotti; che, per giugnerli nel covo de' lor nidi, s'avventurano quei montanari a mille rischi mortali. Imperocchè il più ardito. messosi cavalcioni d'una stanga annodata al capo d'una fune. i compagni da quegli aerei cacumi lo funano giù pe' repentissimi balzi, e colto il punto che le aquile sono ite a far carname, vanno di ciglio in ciglio, di scheggia in ischeggia, sinchè trovato il nido, esso con tutti gli aquilini si mettono in una gran carniera che pende loro a lato, e sì lo recano alle capanne. Poscia allevatili a gran diligenza, fatti grandi, li vendono ai parchi reali, o a coloro che conducono in mostra per le città i serragli delle fiere. Or avvenne, pochi anni sono, come si lesse ne' giornali, che un audace garzone, appostato nelle rupi de' monti d'Iglesias il nido d'una grande aquila reale. si fece funare da un altissimo cinghio per averne i pulcini rhe, a suo avviso, doveano esser già pennuti e quasi maturi al volo. E il tratto gli andò felicemente. Se non che l'aquilone padre, tornato alla caverna col pasto, nè trovati gli aquilini, vide il garzone che via se li portava per aria, e dato un acutissimo strido, sall di presente velenoso e fellone ad investirlo. A quello squillo trasse la madre, e con lei di molti avoltoi, nibbi, gheppi, poane e falconi che costumavano in quelle rocce. Il rombazzo, i fischi, gli strilli, le smanie, la rabbia, il furore di quegli uccellacci era infinito : chi l'assaltava per fianco, chi l'arroneigliava nel petto, che gli dava di rostro alle spalle. Onde il garzone si tenne morto; perchè tratto disperatamente il suo coltello dal fianco, menava colpi fierissimi a cerchio, e molti feriva, e molti uccideva. Ma badando a pur colpeggiare, gli venne sprovvedutamente dato un colpo di paloscio nella fune, che tagliò per quasi due terzi. Orridì il misero a quella vista; tutti i peli gli si raggricciarono addosso, gli s'intirizzì la pelle, e mandò un sudor freddo. Era pendulo in aria, e s'attendeva ad ogni istante, strappata la fune, di piombar negli abissi: pure Dio l'aiutò di tanto, che quel filo resse, e fu tirato a salvamento con tutto il nido degli aquilini. Ma che? I compagni s'avvidero, che i capelli dianzi nerissimi, gli si erano in quel ribrezzo incanutiti di tratto, e il giovine, col capo bianco come la neve, porta ancora il marchio della sua audacia.

Se poi ci volgiamo novamente alla terra di Sardegna, la quale vedemmo sì feconda di grani, di viti, d'ulivi, di boschi e di verzure, ella è altresì nutricatrice di ogni sorta d'animali domestici e silvestri, che le pasturano pacificamente in seno. Conciossiachè l' Isola non alberghi ferine bestie, che tendano insidie agli armenti e alle sue selvaggine. Ivi il leopardo non si lancia leggero dall'aguato sopra le pascenti puledre, nè l'orso arruffa la vitella che riposa tranquillamente al rezzo, nè il lupo addenta i montoni e i capretti. Anzi niun serpente sibila per la foresta, e attosca del fiato e del morso i frutti dei campi e l'erbe montane : chè natura privilegiò di tanto quell' Isola sovra ogni altra mediterranea. È meglio ancora: non solo in Sardegna non ha nè vipere, nè ceraste, nè altro rettile velenoso, ma non istriscia ne' petti e sulle lingue de' suoi uomini il serpe ancora più velenoso della bestemmia, la quale è ignota al felice linguaggio del Logodoro.

Per su tutt' i monti di Sardegna e per le ampie lande che corrono fra essi monti e le ville abitate, hanno loro dimore le gregge dei cervi, de' daini e delle cavriole; ivi sono in copia i cignali, le lepri e i conigli salvatici, che s'accovacciano tra le fratte e nelle macchie dei lentischi. Eziandio nelle Isolette. che le sorgono nel vicin mare, fanno stanza, e quella della Asinara e quella di Tavolara ne sono abbondevoli assai. L'isoletta di Tavolara è di picciol giro e diserta, se non che da alcuni anni addietro vi si tragittò un famoso bandito di Corsica, e rittavi una capanna, l'abita colla sua donna e figliuoli. Ivi in un seno lunato, e dallo sporgere di due punte che quasi alla bocca s'addentellano, fattosi un posto sicuro e fuori della vista de' naviganti, tien surte due barche ben allestite: e della caccia dei cavrioli campando, co' suoi figliuoli valica spesso quel braccio di mare, e ne reca le pelli nel golfo di Terranova, ove scendono i pastori della Gallura, che gli portano in cambio caciuole, burro, prosciutti, polvere e palle. Navigando rasente l'Isola vidi più volte su per le punte di que' granili starsene le cavriole a sollazzo, o quasi scolte alla vedetta, mentre le torme calano a bere sulla sera in una valletta oscura, ove rampolla una fontana limpidissima e fresca-

Egli mi ricorda che trovandomi a bordo del Tripoli, ed essendo il mare tranquillo, il bravo comandante La Rochette volle tenersi in fra le Isolette per far godere al conte di Viry, fratello dell'ammiraglio che faceva il passaggio con noi, la maravigliosa veduta del golfo degli aranci. Perchè, tenendoci stretti al capo Figari, solcavamo placidamente a dilungo, quasi a piè di quel gran sasso che pende a filo sul mare. Ed ecco inerpicarsi snelletta e leggera una candida cavriuola, seguita da due cavriuolini, la quale, pendendo da quelle nude schegge, pur si volgeva belando e inanimando i figlioletti a seguirla; ed essi di cespo in cespo e di tacca in tacca salendo avvenne che un cavrioletto, gittandosi ad una scheggia, trovò la rupe lì attorno sì liscia, ch'egli non aveva modo di puntar l'ugna ove che si fosse. Onde con tutto se quasi in aria, spaurito forse dal passaggio del legno e dalla negra fumana che uscia per la tromba del vapore, pietosamente belando si raccomandava d'ajuto alla madre. La misera cavriola, fatta sollecita del figliolino, veniva giù pel repente sasso a lanci e a scosse, e sovra ogni piccolo sporto aggrappandosi, belava a concitate voci per rimettergli spirito e cuore. Ma pur veggendo che la bestiola non potea nè ire innanzi nè dare indietro, fattaglisi presso per fianco, tanto si penzolò che, intricate le sue colle cornette del cavriolo, l'ebbe spinto a un gran salto di sghembo e tirato da quel sinistro. Tutt'i passeggeri, che a quella vista eran tratti sul ponte della nave, veduto l'ardito passo, e il cavrioletto, più agile e destro che mai, arrampicarsi pel balzo, picchiavano palma a palma in segno di plauso.

Pe' luoghi più ermi ed elevati vivon solitarii e fuggiaschi li stambecchi, che i Sardi appellano murroni e muftoni. Strabone li dice musseroni ed è il capro ammone, oris ammon, ch'è animal tutto speciale dell'Isola. Essendo che li stambecchi, che abitano le ultime corone delle Alpi, sotlo i ghiacciai del monto Bianco e del Monginevra, hanno i nocchi delle grosse corna a guisa d'arco appunto dietro, dove i montoni di Sardegna hanno i brocchi delle nocchia niù fitti e il corpo attoricilato a

chiocciola rilevata in fuori sopra l'orecchio, a guisa dei corni ammoni. Ed è si naturale al paese, che nella medaglia, fatta coniare il presente anno dal ro Carlo Alberto, presso alla dona che figurava l'Isola, è posto ad insegna e divisa il capro ammone. Con tutto che però questi montoni salvatici sieno si paventosi e ratti al fuggire, nulla di meno le carabino degli shanditi li raggiungono, e i grandi baroni del regno ne consolano i convili, essendone le carni savorose e aromatiche assai.

Le selvaggine poi addietro narrate abbondano sì largamente in Sardegna, che s' hanno in Cagliari a fiorito mercato; laonde al sopravvenire de legni a vapore, massimamente il verno, se ne fanno grandi incette, e si vendono a caro prezzo in Genova e a Torino. Se non che i Magistrati, ponendo mente che ora la venuta de' legni e sì spessa, con savio consiglio victarono di tenerne mercato, e levarne in sulle navi a vapore per recarle in Italia. E ciò affinchè l' Isola non si deserti in breve di cignali, di cervi; di daini e di cavrioli, ond' è sì duviziosa.

Le pecore e le capre domestiche di Sardegna sono lanose e villose assai : pure le lane e i velli non hanno morbidi e lucignolati come le nostre nelle Alpi e sui dossi degli Apcunini, ma arruffati e aspri al tatto, e sentono più la setola e i crini, che altro. E così dite delle vacche e de'buoi camperecci. Egli avviene perchè passando all'aperto, e dormendo alla fratta e al sercno, la notturna rugiada e la bruma invernale li percuote. E quella guazza dee essere di sì agra natura, che cuoce loro i peli e le lane addosso e le arruvidisce ed ingrossa. Nè le vacche e i buoi, avvegnachè abbiano di buone pasture, ingrassano mentre vivono al salto, e gittan peli lunghi su pel dorso, e alla pagliolaia e sotto il mento, che gli diresti barbuti come il bisonte del Canadà. Le vacche poi, sebbene sieno lattose e nutrichino largamente i vitelli, pur tuttavia la brezza notturna rattrappa loro le zinne per sì fatto modo, che rientran loro in corpo e lascian pendere a stento i capezzoli quasi flaccidi e vizzi; onde i Sardi del Capo di Cagliari non ne traggono il burro e il cascio, che il più vien loro dal campo di Ozieri, e dalle valli di Arizzo, e da altre parti del Capo di tramontana. Nulladimeno se i bovi non sono appariscenti e di gran fianco, siccome i nostri di Lombardia, son però lutti nervo e duran saldi al lavorio delle terre: poco riposo e poc'erba lor basta, e s' avvalorano meglio che i lombardi e i piemontesi. La loro fibra è si clastica e i nervi hanno così asciutti e svelti, e la gamba sì snella, che reggono al trotto per molte ore, e i Sardi li cavalcano e li caricano a guisa di somieri.

Alligna altresì in Sardegna una schiatta particolare di asinelli, o burrichetti sì piccioli, che oltrepassan di poco la grandezza d'un buon cane molosso. E' son tant' alti: e sì pilosi e
panciuti, ch' è uno schifo a vederli. Ma coteste brutte bestiuo van licte di prestare il maggior servigio che mai si possa,
e l'un vale pel miglior somiere di Lombardia. Imperocchè la
massaia gli benda gli occhi di buon mattino, l'altacea alla mola, è de i macina tutto il di quant' è lungo, pago ad un po' di
paglia e di crusca. E da questo suo macinare, chiamanselo i
Sardi su molentii, o il macinatore. Ogni famiglioula ha il suo,
o fa i scrvigi di schiavetto, con una pazienza e costanza che
mai la maggiore.

Egli è a dire altresì d'una stirpe di cani, tutta propria dell'Isola, i quali son tanto valenti alla guardia, che i Sardi li hanno a ragione in altissimo pregio. Tengono alquanto della nazion de levrieri: hanno il muso aguzzo, gli orecchi ritti, al vita lunga e stanciata, le gambe snelle o sottilii, il pelo into e rado e di color lionato o di bigio piombo. La bocca squarciatissima, e mascelle guernite di sanne acute e di sì dura prosa, che ne disgradano le tanaglie: e' il parrebbono « Le cagne magre, studiose e conte » dell' Alighieri. Son d'indole cupa, cogitabonda e trista in ecesso; e gli occhi hanno torvi e sanguigni. Son fedeli al signore, e dolei coi famigliari; ma truci, odiosi e feroci cogli stranieri. Ma arrivato il pellegrino, che giunge di notte alla capanna: gli saltano alla vita improvvisi, lo gittano in terra, e tenendogli il muso alla bocca si nol lasciano. sinchè al grido non escai il nadrone a traruclo di sotto.

I pastori gli avvezzano a guardar le greggi, e i vaccari e boattieri le torme. Quando l' uomo dice loro: — Piga, e' si lanciano come leopardi ai cavalli, a' porci, ai becchi, a' tori,

e si gittan loro d'un salto all'orecchio e l'assannan per guisa, che non se ne spiccano se non al richiamo di colui che gli aizzò alla bestia.

I banditi ripongono in que valorosi mastini la loro salvezza; i viandanti gli hanno sempre a fianco o alla testa de' cavalli; i cacciatori gli ammettono a'cignali, a'cervi, a'daini, alle lepri e alle volpi. El mi ricorda che, attraversando io per la foresta di Soletta, e avendo la nostra guida un suo cane, tutto a un tratto il vidi spiccarsi dal lato del padrone, e correr squittendo e mugolando nel forte del bosco. Indi, appresso un po' di scaramuccia, si senti frascheggiare, e si videi il cane uscire con una lepre afferrata nel groppone, e venirsene a lesta alta, baldanzoso e superbo, a deporre in mano del signor suo, che s'era adquanto chiando di sella, la pressa fera.

Havvi presso i banditi di questi cani si crudeli e scrpentosi, che s'avventano ad ognuno con una rabbia di lupo. I banditi, quando sono catelli, li attizzano, gl'inviperiscono, li affamano, li legano stretti nelle tane al buio, di che riescono ferocissimi. E a fine che non possano mai nelle cacce tanto dilungarsi da smarrir l'orma del padrone, li fanno per parecchi di dormire ne'loro calzoni e sulla mastrucca, e fan loro fiutar di spesso la camiciuola sotto le ditelle, per impregnarii fortemente dell'doir del padrone.

Quindi non è a stupire quando noi leggiamo che, in sul cominciare di questo secolo, navigata una flotta della Repubblica francese al conquisto dell' Sola, i Francesi ne furono cacciati dai cani. Conciossiachè volteggiando le navi sopra il capo di Carbonara, come i montanari s'avvidero che i repubblicani disegnavano di misgnorirsi del regno, fattisi molto, convennero da tut' i monti di quella costa, e stavano alla vedetta dai loro agguati. Perchè l'ammiraglio, fatte le volte larghe, si drizzò a filo verso il golfo di Quarta, ed ivi surte le navi e messi gli scalmi in acqua, condusse a terra le truppe. Ma montanari non prima li videro calar sulla spiaggia, che aiza il lor veltri alla piga, quell'aspra falange di rabbiosi cani si disserrò precipitosa da'monti e s'avventò addosso a' soldati. Al

contra cogli archibugi: ma quelle tigri, fatte più calde e frementi al fuoco, al fumo, al fragore delle artiglierie, correndo e nabissando colle aperte bocche, investiron l'oste nemica : ed arricciando i neli, e ringhiando e co'morsi addentandoli fieramente non lasciavanli riavere. I miseri Francesi da quelle taglienti morse pertugiati, squarciati, strambellati, gridando mercè ed altamente stridendo, si sbarattarono per salvarsi alle navi. Ma i cani assediandoli e saltando lor sopra da tutt'i lati, e sgretolando stinchi e sbramando polpe gli ebbero espugnati per modo, che beato chi potea gittarsi in mare per giugnere a salvamento. Per la qual cosa l'ammiraglio, vedendo i soldati messi in volta da' cani, fatta ragione dal cruccio, dal furore e dal valor d'essi, del che doveano essere gli uomini di quella terra, stimò saviezza il non li stuzzicare di vantaggio. e pensò d'ire pe'sarti in Francia a rattoppare e rimendare gli squarci dell'armata.

Ma ove la natura è tutta fuoco, pensate, che cavalli debbano essere i sardeschi, e che spiriti, e che fattezze risentite, e qual vigore di sangue e d'animo s'abbiano essi. Havvi fra l'altre una razza, tutta prepria dell'Isola, di cavallucci piccoletti, che non potrei dirvi quanto sien gai, rubizzi e pepati: quant'anima scaldi quei corpicciuoli, che sembrano fatti in sul tornio, hanno il torso ben tondeggiato, e le gambucce ben dintornate, e il collo toroso e arcato. Il re Carlo Alberto ebbe vaghezza d'accoppiarne sei al picciol cocchio di Umberto, principe di Piemonte, e sì per vezzo il fa condurre alle sue balie per le vie di Torino. Li cavalcan due putti vestiti alla sarda, e quando passa il reale infante il popolo trae a vedere que sei ginnetti, ch'è una bellezza; tanto portan graziosa la vita, e sì vanno manieri, leardi e ristretti, agitando la negra e folta criniera. Il popolo plaude e saluta; di che i cavalli si ringalluzzano e vanno in contegni, quasi sentissero il nobile pegno ch'è loro commesso da sì gran re.

I cavalli comuni poi son alti e poderosi come gl'italiani, ma non sono tuttavia di si gran persona, che si ragguaglino alle nostre razze da battaglia e da cocchio; onde più vagliono al correre e al cavalcare che agli altri usi. E sono corsieri di tanta bellezza e di sì gran brio, che si lasciano addietro forse le migliori schiatte del continente. Imperocchè hanno la quadratura 1 corta, agevole, libera e destra; le gambe nitide, asciutte e svelte: il collo s' innesta al largo petto sì dolcemente e volge in arco sì colmo e ardito, che la testa ne riceve un'aria di maestà e di vivezza maravigliosa. Sono copiosamente criniti, e portan per arte la criniera discriminata, la quale si declina pe'due lati del collos e dà lor grazia e allegro sembiante. La testa è picciola, eretta, nobile, e d'occhi rilevati, ardenti e spiritosi: gli orecchi sono sottili, acuti con garbo, e d'un guizzo repentino e pieno di fuoco. Code hanno lunghissime, ondeggianti e sparte verso il lembo. Son quasi tutti d'un nero morato lucido, ovvero d'un lionato o sauro schietto, che pochi sono in Sardegna gli uberi, i balzani, i calzati o travati. Hanno spiriti agilissimi e pronti, e con poca fatica s'addestrano al freno e alle movenze che loro impone il cavaliere : durano freschi a lunghi e disastrosi viaggi, nè piantan l'ugna in fallo ne'passi sdrucciolevoli ed aspri. I più s'ammaestrano all'andatura di portante, ch'è sì piacevole a chi cavalca, essendochè il piè diritto dinanzi e il sinistro di dietro gittano insieme, e così il sinistro col diritto, onde il passo incrocia, e il cavallo porta la vita bilanciata e quasi dolcemente cullando il cavaliere, non lo tentenna e rimbalza colla durezza del trotto. E se ben ricordate le antiche storie degl' Italiani, vedrete che, prima dell' uso delle carrozze, convenendo loro di viaggiare a cavallo, maneggiavano i cavalli all'ambio, ch'è l'andar di portante che adoperano i Sardi, i quali non avendo nè vie nè vetture, cavalcano il portante per minor disagio e per recarsi in groppa le donne e i fanciulli, che mal reggerebbero ai balzi del trotto. Vi basti de'cavalli, e aggiugnerò soltanto che. valicato il mare, rimettono assai dei loro spiriti, e si risentono della mutazione del clima e del cibo.

<sup>1</sup> La quadratura del cavallo è tutto il torso dalle spalle alle groppe. Termine di mascalcia, che in questo senso non è per anco registrato nel vocabolario. V'è quadrato per compresso (Tesoro di Brunet. 5, 44). « Si vogliono iscegliere buoi.... che sieno grandi e quadrati. »

Delle acque salutari e de bagni dell' Isola, delle gemme, degli alabastri, de marmi, de minerali, delle grotte e della natura e proprietà dei suoi monti non entrerò a parlarvi, potchò il generale della Marmora ne scrisse mirabilmente e da onel nosfondo geologo che tutta Eurona conosce e commenda.

Nell'ultimo transito, che feci, quest'anno, di Sardegna in Italia sopra l'Archimede, non fu appena il legno a vapore giunto a mezzo lo stretto fra porto Torres e Bonifazio che, messosi vento gagliardissimo di tramontana, turbò il mare alle bocche, le quali in poco d'ora tempestarono sì forte in fra le morse di quegli scogli, che la nave temeva di rompere ad ogni tratto. Pure fra il bollire e il fremere de' flutti, usciti a gran rischio per mille avvolgimenti da quelle strozze, fummo in alto mare, tentando tuttavia d'acquistar cammino lungo le costiere di Corsica. Ma pur continuando di ventare, e i cavalloni cozzando per prua sempre più alti e furibondi, il comandante Albini, uomo spertissimo e savio, considerando che il legno mal sosterrebbe quel fiotto, avvisò di porsi in salvo: e fatto porto in sant' Amanza, luogo deserto di Corsica, ivi gittò l' áncore a ridosso d' un capo. Quando verso la mezza notte, volto di presente il tramontano in grecale, soffiava sì diritto all'imboccatura e con buffi tanto impetuosi che, mal reggendo l'áncora, ci spingeva a terra. Il porto era scoglioso, la notte buia, il mare altissimo, il pericolo estremo; onde il capitano pensò d'uscirne e di mettersi all'aperto. Ma non ebbe appena salpato l' áncora, che un rifolo di vento caricando il legno gittollo a terra furiosamente. In quel sinistro, Dio volle che la prora sdruscisse fra due scogli in un fondo di loto, che la fece arare di gran forza, ma il legno non si aperse. Il cozzo fu crudo, le grida delle donne acutissime. Gli uomini salivano al boccaporto per vedere che fosse, e il marino di guardia li cacciava sotto coperta. I marinari correvano su e giù pel ponte; i comandi del capitano si ripetevano di voce in voce, perchè il vento fischiava e il mare muggiva, e i più lontani non le avrebbero udite. In quello stremo il capitano gridò colla tromba: - Volgi le ruote a rovescio. E su satto. E le ruote con tanto impeto giravano, e il mare con tant' onda la poppa percoleva, che il legno in quel gran harcollare si spegnò e fu a galla. Ma per gli scogli, che sorgean fitti all'intorno, non potendo girare la prora, uscimmo dal porto a ritroso: onde la poppa dovendo tagliare i cavalli di piatto, vi si frangean dento per modo, che tutta la sormoniavano e per le finestere e sopra la tolda trascorreano a guisa di torrente. Usciti alla fine da quell'infido porto, si corse a rotta per l'allo mare, e ripassate al largo le bocche di Bonifazio, si torse verso l'isola del-la Maddalena, e calati in quel porto ivi la nave diè fondo e sostenne.

Era per avventura fra passeggeri il chiarissimo generale della Marmora, il quale dormendo nel salotto soprano di poppa, e il mare entrando per le finestrelle, l'avac altivitato di buona ragione; perchè, giunti alla Maddalena, ridea dotcemente, e si crollava come il Menete di Virgilio, madida fluens in reste.

Tornava egli da uno de' suoi viaggi nell' Isola, a studiarvi il terreni e la natura delle rocce, sì per formare con egni diligenza la carta geologica, e sì per ispiccarne di sua mano i saggi, da recarii al gabinetto di Parigi e di Torino. Onde umanissimo e cortesissimo qual egli è, mi volle seco nello scendere a terra, e passeggiando lungo le coste, e ragionado delle qualità e degl' impasti delle rocce di fusione, venla mostrando con dotte avvertenze le rupi del granito su cui posa l'Isola, ed assolvea molte quistioni intorno alle cause che le spinsero di sotterra, e le assodarono e cristallizzarono in quei composti, ove rossigni, ove cilestri, o verdognoli, o brizzolati di piastrelli e granellini candidi e seuri.

Ridottici poscia a bordo; appresso desinare, mentre sedevamo sul ponte mirando la calata del sole e godendo il fresco della marina, il gentilissimo conte disciolse i sacchetti delle sue pietre, e ad una ad una me ne fece considerare i colori, la grana, i cristalli, le stelluzze, le vene e le ondeggiature; e quali fossero nitide e terse, quali mischie, quali schietle, o listate, o grandinate, e quelle che levigate brillano come lo gemme; e gli asproni che non rispondono al pulimento delle ponici; e quelle che picchiate dal ferro scintiliano, e quelle che stropicciale odorano, e quelle che poste alla lingua son aghere al gusto. Ond'io, che si forte mi diletto di questa nobile scienza, pigliava di quella conversazione infinito piacere; e 
pressochò non ringraziai la fortuna del mare, che sì dolce riposo e sì bella occasione m'avea porto d'intrattenermi coll'ilustre geologo della Sardegna. Mi spiegò eziandio sotto gli occhi la bella carla lopografica dell'Isola, ch'egli descrisse con 
maravigliosa accuralezza, dalla sommità de' monti insino allo 
profonde valli, dalle città sino ai borghetti, e quasi che non 
dissi alle capanne; nè pago alla terra, indicò tutti gli scandagli delle costiere, dei golfi, dei seni e dei porti di mare a indirizzo e sicurezza de' naviganti. Vidi l'abbozzatura della sua 
carla geologica, ov' indica i terreni primitivi e i succedentisi, 
dal siluriano insino ai più recenti.

E queste sono le ultime fatiche e gli ultimi studii. Conciossiachè egli abbia già pubblicato la storia naturale dell'Isola, o fattoine lo stato e descrittine i costumi, le arti, i monumenti antichi e moderni, con tale una diligenza e un amore, con tanta sapienza el erudizione, che vince ogni desiderio e toglie altrui la speranza di vantaggiarlo. Di che i Sardi gli avranno obbligo eterno, e il suo nome somerà per le bocche de posteri onorando e pieno di benedizione e di gloria.

## CAPO II.

## Dell' indole e della complessione de' Sardi.

Di certo che i Sardi ebbero la buona ventura d'avvenirsi, forse sopra eggia ilatra nazione, in ottimi scrittori che delle co-se dell' Isola ragionarono in questi tempi così a pieno, e con tanta luce, e con si vasta dottrina, e con si nobile dettato, ch'egli non ha più luogo delle sue istorie, il quale non fosse da loro ricondotto alla memoria e copiosamente illustrato. Imperocchè lasciando a dietro le antichità sarde del padre Madao, la storia naturale del padre Cetti, e le dotte memorie di monsignor Fara, dell'Azuni e del Cambiagi, i quali scrisse- no nell'andalo scoolo, e tenenocio soltanto al presente, egli ci

si fa innanzi l'Erodoto della Sardegna, l'eccellentissimo baron Manno, che si altamente ne scrisse la storia dalle origini i nsino agli ultimi avvenimenti. Don Pasqualino Tola ci rammemora le vite degli uomini illustri dell'Isola; e tuttavia con grande animo sta compilandone la storia diplomatica. Di gran peso è altresì la storia ecclesiastica, che ci porse con sì ricco tesoro di documenti il cavaliere Martini. Dal cavaliere Siotto Pintor l'Isola ha piena informazione della sua storia letteraria. Il dottissimo canonico Baile promosse e ornò il museo e il medagliere di Cagliari. Il padre Angius accresce di continuo la suppellettile delle cose sarde, parlando di molti argomenti che s'attengono alle antichità, alle usanze, agli statuti e ad altre prerogative di quelle genti. Altri scrissero del linguaggio, altri ne composero le grammatiche, le derivazioni e i vocabolarii. Dell'ornitologia sarda del Cara, e dei libri del conte della Marmora già parlammo nel primo capo.

Perchè parrebbe ch'egli non rimanesse altro a dire della Sardegna, e mi si potrebbe chiedere: - Appresso tanti dotti uomini, che hanno discorso tutti li possibili argomenti delle storie di Sardegna, che vuo' tu dire di vantaggio? E qual nuovo pensiero ci puoi tu porre innanzi a chiarire, o di quali casi parlare, che detto e scritto pon sia dai valenti nomini sopra mentovati? Potrei rispondere che, dopo la vendemmia, qualche racimoletto rimane dimentico sotto le foglie e i tralci ; che, dopo la mietitura, le sollecite spigolatrici vanno pur cogliendo qui e là le spighe fuggite alla falciola de' segatori ; che, dopo i lauti conviti, i cagnolini raccattano i bricioli e le miche che caddero dalle mense. Pur nondimeno voi maraviglierete, amici, s' io vi dirò ch' egli mi venne alle mani sì fecondo argomento a trattare, si largo campo da mietere e da vendemmiare, e sì abbondevole imbandigione, e sì rara varietà di cibi, che solleticherà per lunga pezza l'appetito e il buon gusto di quella cara gioventù italiana, ch' io tengo sempre nella cima de' miei pensieri e nella più eletta parte del cuore.

Sappiate adunque, ch'egli v' ha in Sardegna una qualità di costumi, ricca di considerazioni, d'aspetti e di riguardi, che non furono ancora posti sotto la speculazione della filosofia; e

i riscontri delle antichissime memorie delle genti primitive, che per non so quale ventura, in tutto mirabile ed unica, si conservarono intemerati nell'Isola sino al di d'oggi. Laonde i moderni etnografi che, pei faticosi e incerti studii intorno le cognazioni e le agnazioni delle famiglie primitive, disperse dal campo di Sennaar sopra la faccia della terra, corrono i più remoti angoli dell'Asia a pur trovare indizii di quelle antichissime usnaze pei primii popoli, e in tauti rischi si mettono, e tante migliaia di leghe divorano; qui vicino nel seno del Medilerraneo, senza tanto travaglio, verrebbero al pienissimo loro intendimento.

Ivi non molto discosto dalle marine d'Italia troverieno di che render paghi i desiderii loro, meglio che nelle giogaje del monte Tauro, del Caucaso e del Tibet; meglio che nelle vaste lande dei Tartari, o fra i Samoiedi, o sulle sponde del Lena e del Ienissea presso il mar gelato. E siccome parecchi si mettono in petto di rinvenire sì fatte vestige fra i selvaggi dell'America e dell'Oceania, eccoli per attraverso quelle scure foreste in traccia de' Brasiliani, de' Peruani, de' Patagoni, ovvero delle razze malaie dell'Isole australi; e non attendono, che fra uomini selvatici, crudi, di mente grossa e d'animo zotico e snaturato, incontra il più delle volte d'aver a fare con torme di bestie, anzichè con famiglie e tribù che abbiano sentimenti e modi, appetiti e usi umani. Laddove parlando dei Sardi, che vivono nell'interno dell'Isola e per le ville o pei monti, trovate una civiltà antica, nobile, generosa e in tutto secondo la vita e le usanze de'patriarchi.

Chè non posso recarmi a peusare che voi credeste le famiglie de' padri antichi senz' ordine e legge, poco gentili, scostumate, negligenti e scortesi; senza convenevolezza ne' modi, nelle maniere, nel tratto e nel discorso. Quando per contrario si ritrae dalle sante Scritture, dai libri d'Omero, e dai monumenti remotissimi, che i popoli primitivi aveano un' acutezza d'ingegno, una reltitudine d'animo, una vigoria di spiriti, una vivezza d'immaginazione, un calore d'affetti, un amore, una tenerezza, una sollecitudine di famiglia e di patria, un genio di nobità e di grandezza, un ardimento d'imprese, una costanza e saldezza di proponimento, un senso del bello, un culto per la giustizia, una riverenza pei padri, una fedeltà per le spose, una religione pel giuramento, una pietà per Dio, che vince di gran lunga le nazioni snervate da una civiltà lussureggiante il mille sutisistezse.

La naturalezza, la semplicità, la castigatezza de' costumi de' popoli primitivi non toglicano dell'animo i lodati studii, l'industria, il buon governo, le buone consuctudini, l'osservanza, l'umanità, la facilità, la magnificenza, il valore, la grazia, la benevolenza, l'ospitaltità e l'amicizia. Le prische genti aveano memoria tenace del passato, guardavano gelosamente le tradizioni domestiche; rimembravano con puntualtià in nomi, le virti dei maggiori; risalivano alle fonti di loro schiatte, ed avean preste alla mano le derivazioni de' sangui, e le parentele, e i trapassi, e gl' innesti, e le alleanzo, e le maistà: di guias che nelle feste degli sponsali, e nelle esequie dei defouti con possie calde e animate, al suono della musica, ne cantavan le laudi, ornando e magnificando il senno, il consiglio, il valore e le prodezze degli avi.

I primi popoli aveano grandi virtu e vizii grandi; chè il foco dell'immaginativa, e gli animi passionati, e le forze vigorose li rendeano disorbitanti sì nel bene come nel male. E
però amavano smisuratamente e fieramente odiavano: ratti
all'ira, allo sdegno, alla zuffa: generosi al perdono: oltracotati e burbanti nel vanto e nell'ingiuria, ostinati nell'impegno, avventati e cicetà nel pericolo, cupi e profondi nel cuoro, astuti nei partiti e negli stratagemmi. E con questo nobili, liberati, modesti, continenti, offiziosi, ospitali verso gli
uomini; pii, riverenti, fedeli a Dio. Mescolanza maravigias
d'altezza e di viltà, di bollore e di quiete, di senno e di precipitazione, d'avarizia e di larghezza, di crudellà e di mansuetudine, di supersitizione e di relizione sinera.

Noi sappiamo che le prime società crano per famiglie, e così stettero gli uomini sotto al capo della famiglia, siccome a re. Col procedere de'lempi, crebbero le cognazioni, e per esse i consorti, che s'attenevano allo stesso ceppo; ondo si creò il governo degli anziani, e le diverse famiglie unite per capi di-

vennero gente. Così veggiamo la casa d'Abramo reggersi a famiglia, e così quella d'Isacco e quella di Giacobbe. Ma Giacobbe avendo dodici figliuoli, ne sursero dodici famiglie, e dalle dodici infinite altre : sicchè, coll'andare dei tempi, la famiglia di Giacobbe si divise in dodici tribù, e le tribù formarono la gente ebrea o d'Israello. E avvegnachè al principio ogni tribù avesse il suo principe, e dopo i principi fossero gli anziani del popolo, tuttavia l'amor di famiglia si mantenne sempre caldissimo in Israello , come negli altri popoli primitivi. I principi e gli anziani, come de' maggiori e migliori del popolo, guidavano e governavano le cose pubbliche per meglio del comune; operavano le guerre e le paci, metteano gli estimi e le gravezze: attendeano alle leggi e alla ragione di stato; badavano che non si commettessero angherie, concussioni, intacchi o peculati a danno del popolo; ma le ragioni domestiche erano commesse ai capi della famiglia e ai consorti, nè il comune avea balla punto nelle loro differenze. E. come jo credo, ciò avveniva, non perchè i governatori non avessero signoria sopra le famiglie, o le leggi non provvedessero ai casi speziali : chè veggiamo in Mosè a quante individualità scendesse la legge: ma la dilezion di famiglia era così ostinata nei primi popoli, che ciascun capo di casa volea far certe giustizie in sua testa, e quasi in nome del diritto di natura, pel quale egli si teneva re in sua giurisdizione. Ciò avventa per ordinario nelle gare delle divisioni de' retaggi fra i parenti o pei confini di loro poderi; e in sommo grado per le ingiurie o per gli omicidii commessi in alcun uomo della famiglia; chè i capi e i consorti, in luogo di rivolgersi al comune per la ragione o perchè facesse la giustizia de' maleficii, essi medesimi pigliavano a vendicare l'ingiuria o la morte del parente. Indi le vendette atroci e gli odii infiniti, trapassati di padre in figliuolo, di famiglia in famiglia, di parte in parte. Ne vediamo gli esempii nella Scrittura al libro de' Giudici e persino nel libro de' Re; dal che si pare chiaramente che la stessa autorità reale non valse a diradicare le private vendette, considerate dalle genti primitive qual diritto inalienabile dei capi di famiglia. Leggiamo pertanto che la Tecuite presentatasi al

re Davide, gli narrò come avendo rissato due suoi figliuoli nel campo, l'uno uccise l'altro: Et ecce consurgens universa cognatio adversum ancillam tuam, dicit: trade eum qui percussit fratrem suum, ut occidamus eum pro anima fratris sui, quem interfecti 1.

Oltre a ciò i primi popoli erano streltissimi mantenitori di loro costumanze, di loro usi, consuetudini, ceremonie e fogge di vestire: ne per lunghezza di lempo le seambiavano, nè per accidenti di guerre e di trasmigrazioni. E però noi veggiamo che gli Ebrei, passati in Egilto, ritennero per hen qualtroccurà anni costantemente i costumi orientali, e la pastorizia, e le abitudini della persona e delle vesti, nè si mescolarono giamnai cogli Egizii, siccome si vede nelle dipinture degl' ipogei de Faraoni, ricopiateci dal Champollion e dal Rosellini, nelle quali gli Egiziani o son dibarbati, o le barbe raccolgono sul mento e le inguainano in foderetti o bende intrecciate: le vesti hanno corte, succinie e strette alla vita; laddove gli Ebrei si veggono colle barbe folte e distese, coi capellì lunghi, il capo in lunghissime bende ravvolto, e le toniche ampie, talari, con sopravvoste, e soppanni, e falde, e fimbrie, e cinture.

Ne viaggiando rimutavano vestimenti per comodità o per vantaggio, che ne potessero incogliere presso i popoli appo cui soggiornavano. I Cananet, gli Amaleciti, gli Elei, i Madianiti, gli Amorrei, i Persiani, i Greci, gli Armeni si conosceano per tali ovunque peregrinassero: anzi il popolo stesso nelle diverse citlà o province si notava per alcuna particolarità de vestimenti, i quali, quantunque serbassero la foggia comune, pur nondimeno il colore, o la ciutura, o il lembo, o gli ornamenti, o i calzari li divisava infra loro. Così veggiamo i Messeni differenziarsi dagli Spartani, e questi dagli Aleniesi, e discernersi a prim' occhio gli Arcadi dagli Alrgivi, i Beozi i dagli Epiroti, siccome è chiaro per la rassegna che fa Omero dell'armata de "Greci all'assedio di Troia.

1 Reg. 11. c. 14.

BRESCIANI Vol. IV.

Mi è parulo convenevole il porre innanzi questi preliminari delle genti primitive, quasi a riscontro di quanto verrò dicendo nel corso di questo libro: ma molto più per rimuovere dall'animo de' leggitori il sospetto, che, i Sartii, serbando ancora tanta parte di quegli antichissimi costumi, sieno gente silvestre, disamorevole, terribile e cruda. Per converso io stimo che gli uomini savii e delle umane vicende conoscitori, riputeranno a pregio singolarismo e grande il conoscere ua gente che, fra la mutabilità dei tempi, dei casi e delle fortune de' popoli, abbia tenuto saldo e intemerato il deposito delle tradizioni comuni e delle domestiche usavzo:

Io so pur bene che chi naviga in Sardegna, e l'attraversa ne' suoi negozii, non vi trovando le agevolezze e le morbidezze, che il lusso della civiltà moderna richiede; e di più trascorrendo per solitudini e luoghi incolti, o avvenendosi in uomini d'aspetto severo, di lunga barba, d'abito strano e quasi sempre armati, ritorna nel continente spacciando della Sardegna le più nuove maraviglie e le più fallaci novelle che s'udisser mai. Ma che dico io de' forestieri, se anche non pochi Sardesi che abitano le città a mare, ove parliate loro degli uomini dell' Oleastra, della Barbagia, della Nurra e della Gallura, reputan favole e fantasie quanto vien loro accennato de' costumi e delle usanze di quelle ville e di que' pastori? E rammento, che ragionando io l'anno passato con uno dei più notabili magistrati di Sassari, e discorrendo con esso lui dei riscontri evidentissimi che passano tra parecchi usi odierni di Sardegna con quelli che leggiamo nell'Odissea d'Omero. ed ei sorrise dolcemente; e picchiatomi così un pochetto sulla spalla: - Badate, disse, che in luogo di filosofia, non ci regaliate d'un romanzetto da pascere le immaginazioni de' giovani italiani. Dal che io m'avvidi che il valentuomo, misurando tutta l'Isola col regolo della sua città, ebbe per sogni innocenti le mie considerazioni. Nè ciò è da recar maraviglia. Imperocchè le città marittime, e sopra l'altre Sassari e Cagliari, siccome coltissime e piene di signori, di magistrati, di clero, di mercatanti e d'uomini industriosi d'ogni arte e d'ogni

studio, hanno nè più nè meno delle città d'Italia, tutte le convenevolezze che al civile e ornato vivere si richiedono.

E quantunque sotto diversi rispetti ti possa accorgere, che la plebe delle città serba ancora in gran parte intatte le antiche sue consuetudini, e gli ordini de' mestieri, e gli alti, e il vestire, e i gusti, e le tendenze, e le feste popolari; tuttavia l'aria che spira la cittadinanza, il brio de' giovani che vengono a studio nelle Università, la maestà de' tribunali, la gentilezza e il commercio che regna nei porti di mare, ridesta anche la plebe a nuovi intendimenti, e la dilunga vie maggiormente dalla semplicità e naturalezza delle ville più lontane entro terra. Contuttociò egli convien derogare in Sardegna a certe leggi universali delle città d'Italia; mercecchè in esse i borghi e le ville de' contorni ritraggono degli usi e del genio delle vicine città; laddove il contado di Sassari e di Cagliari si diparte assai dai modi cittadini, poichè i loro foresi tengono strette con infinita gelosia le patrie costumanze. Ciò ch' io dico milita sì forte pei villaggi di Quartu, di Pirri, di Selargius, di Pauli, di Sinai nel Campidano di Cagliari; e nel diptorno di Sassari per le terre di Osilo, di Codrongianos, d'Usini e di Sorso, che a poche miglia dalle porte della città vi parrebbe d'essere in remotissime contrade quasi per incanto trasportato. E ciò che più monta, anche ivi la gente di villa è continua per le vie, e fondachi, ed ai mercati; nè seco arrecano punto nulla della pratica cittadina.

Voi udite bene che queste mie avvertenze sono ordinate a cessarmi d'attorno gli ostacoli, che potrebbero oppormisi da chi mi presumesse più immaginoso che verace, alloquando parlerò di proposito de' costumi sardi. Chè può dire: — Nel villaggio tale, la cosa non corre in tutto così: e forse dice vero. Ma io non parlo piuttosto di Tortoli che di Dorgalli, di Oschiri che d'Orosei, di Fonni che di Bitti, di Nuoro o di Ploaghe; ma lo piglio le ville del capo di Cagliari come quelle da Logodoro; le parti d'Iglesias come quelle del Sarcidano; le costiere dell'Ogliastra a levante come quelle di Bosa a ponente; essendochè visital la Sardegna per quattro anni seguit, e la cavalcai per lo mezzo. notando a puntino quanto mi cadea

sotto l'occhio, considerando le condizioni d'ogni gente, entrando nelle case a piena sicurià del corteos stilo o delle ospitali condiscendenze de 'pit valenti uomini de villaggi, interrogando sempre, ricogliendo sempre, conferendo, meditando, trascorrendo col pensiero a quanto lessi negli antichi scrittori.

Se l'amore, ch'io porto al popolo sardo, non mi vinca il giudizio, che non credo, egli è popolo d'indole buona, savia, religiosa, fedele, d'ingegno presto e vivace, d'intendimento sottile e discreto, di mente salda e robusta, d'immaginazione fervida e concitata, d'animo paziente, docile, riverente e cortese, di modi posati e severi, d'atti gravi e schietti, di parole poche, pronte e vibrate.

Il Sardo di sua natura è sobrio, onesto, liberale, ospitale: osserva mirabilmente i maggiori; è lenero in eccesso de figliuoli; pregia la sua donna come la gemma della sua casa; in vezzi poco si diffonde con lei; l'onora in petto, ma la vuol sommessa e riverente in atti e in parole. Ama la patria sovra ogni misura, e di lei si gloria e magnifica nobilmente. Ha il re in altissimo ossequio, al suo nome piega la fronte; per lui ogni sagrifizio è lieve, in lui vede il padre, il giudice, il lume e la tutela del regno. Deus e su Rey: Dio e il re; ecco la divisa dell' uomo di Sardega no di

Questo in poche hotte e quasi in ischizzo è il ritratto morale de'Sardi; e chi gli ha in conto d'uomini crudeli, iracoudi,
rapinatori e micidiali, è ome chi giudica l'oro dalla horra e
dalla mondiglia, che lo circonda e si porta a galla del crogiuolo. Schiumalo, shavalo, e vedrai se il cimento ti risponde di
buon carato. Nè per sapere il netto dell'indole de'Sardi egli
è da chiederne a fiscali che, stati alcuni anni nell'isola di continuo fra processi, fra querele, fra imputazioni, ritornano poscia sul continente col capo pieno di criminosi accidenti, di
spergiuri, di raggiri, di vendette, di furti, di ladronecci, d'assassinamenti, lanto che, a udiri toro, i Sardi non si dissomigierobbono dalle bestie feroci. E qual meraviglia! quasi che alle
forri, ai bagni, alle carceri, alle secrete calassero i dabben
uomini, e non anzi la feccia e il ributto dello nazioni: o se i

bargelli, i lorrieri, i birri e gli altri sergenti del criminale tenesser le manette, le bove, i pollici e i ceppi soltanto in Sardegna, e altrove nelle città più cospicue della presente civilià non fosse mestieri il porli in opera; quando veggiam tutto di che la luce del culto vivere, dei politi costumi, dei gentili modi, delle soavi e prelibate parole non solo non tiene in ozio i carcerieri, ma in Parigi e in Londra, che si vogitiono il ricettacolo della più sfolgorante civilà, i malefizii e le arti dei pessimi crebbero sì strabocchevolmente che, a leggere i ragguagli criminali, quelle corti di giustizia ti paiono le anticamere dell'inferno.

Ouale fra le italiche città è più vivace, più gaia, più piacevole di Verona? Ov' è mai l'aria più pura, il cielo più cristallino, le acque più limpide, le frutta più saporose, il vivere più abbondante, le arti più fiorenti, il genio dei cittadini più lieto, le persone più belle, più fresche e vigorose? Eppure se ne chiedele agl' infermieri del grande spedale, agli astanti delle corsle, ai flebotomi di servigio, agli studianti nelle sale della clinica, e' vi faranno un racconto di tante febbri, di tante piaghe, di tante cancrene, di tanti dolori, di tanti morbi spaventosi, ch'egli non vi parrà d'essere nella deliziosa Verona, ma sl uella più pestilente contrada di maremma. Per simil modo chi vuol considerare il naturale de' popoli, non dee cercarlo negli ergastoli o fra i cancelli e le inferriate dei torrioni e delle stinche; ma fra le oneste brigate, nel seno pacifico delle domestiche mura, nell' uso cotidiano delle arti e dei mestieri, nella letizia delle feste popolari, nella pietà degli atti religiosi, Là si conosce il popolo e le sue naturali e abituali tendenze.

Nè con questo io intendo di francare alcuni villaggi di Sardegna dalla fama, in che sono presso gli stessi naturali loro, di rustici, amari e risentili: benchè la callività in essi non viene per lo più da indole malvagia, ma dalle circostanze de' luoghi, degli accidenti, della povertà, della rimozione dal consorzio de' più culti paesani. L' essere sempre alle prese con giovenchi indomiti; il correre per luoghi foresti in traccia di quelli che si sbrancano, e ridurli con infinito disagio alle torme; quella vila solitaria ed errante sotto le intemperie delle slagioni, senza ricovero, senza conforto, li rende torbidi, inquieti, velenosi, pronti al collello e alla carabina, ostici col nemico, cupi nell'odio e rigidi alla vendetta. Ma coteste eccezioni non formano la Sardegna, nè puossele opporre senza altissima inziustizia il reo provosito di cotesti infelici.

Anche tali nomini sì crudi e salvatici attraggono tanto della generosa natura dell' universale, che il conte della Marmora ci narra d'essi sì fatto avvenimento, che reca insieme meraviglia ed amore. Imperocchè quando nel 1799 i reali di Piemonte dovettero rifuggire in Sardegna, fu all'arrivo della corte tale e tanta la commozione de'Sardi che, per non contaminare l'ospitalità degli augusti loro signori, e per non rammaricare il pietoso animo del re, cessarono a un tratto nell' Isola le animosità, gli odii, le vendette e gli omicidii: di guisa che uomini usati a stare sì aspramente sulla loro cogli avversarii, e volerla in sul punto, e non si piegare a'preghi e uffizii di pacieri, superata la ferità che li rendea sì accaniti della ricevuta ingiuria; per amore e riverenza del re, si videro dar luogo all' ire e perdonarsi le scambievoli offese. Chi a questo fatto non si sente tutta l'anima innamorata di sì nobile e generosa nazione? Chi non la reputa degna d'esser felice?

I Sardi del capo calaritano son piccoletti della persona, asciutti e muscolosi; ma nel Logodoro sono innanzi alti e massicci e ben incastellati, massimamente quelli della Gallura e della Nurra, i quali portan la vita sì destra e prosperosa, e hanno una grandezza ne loro sembianti, he i lunghi capelli e le folte barbe gli arieggiano per teste da porgere al pennolo di Leonardo e di Michelangelo. Bella grazia di volti! i quali veduti a cavallo, chiusi nel cappuccio e miranti dall' alto il passeggero, son composti a tanta dignità, che ingenera fidanza e rispetto.

I Sardi hanno capelli nerissimi e folti, ed altri gl'intrecciano, ed altri li lascian cadere sulle spalle, e pioverne le ciocche da lalo per le tempie. Il color della pelle è bruno, ma più fosco al capo australe, e disgrada a mano a mano con dolce sfumatura verso aquilone, sinchè si volge in bianco e vermiglio, come si vede nelle gole de Fonnesi e dei Gallurani. Hanno gli occhi neri, vivi, pungenti, ma di lento e riposato riguardo: l'arcatura delle ciglia è risentita e rileva le fattezze del viso con una certa baldanza, che le rende in un maschie ed amorevoli: chè il Sardo è bello di suo sembiante; ce dalla Tregenta al Campidano ha il profilo netto e spiccato dei ritratti egiziani che si lasciarono i Faraoni nelle dipinture de'loro sepoteri; dall'Oleastra e dalle Marghine in su piglia contorni diù larchi, e tratti vizorosi e ridisi.

Gli umori sono sì ben temperati ne' Sardi, il tiglio delle carni sì schietto, e tutto l'impasto della persona sì salutare e accomodato, che rado è mai che si veggano in essi cancri e piaghe impostemite, o carni impetiginose, o visi scontrafatti, e vite e gambe mal commesse e bistorte. Questa buona ventura dee lor venir dalle carni, dagli erbaggi e dalle frutte sane e piene di virtù a formare i sangui puri e le complessioni robuste. Nè vi si conviene pur dimenticare la vita sobria, diritta e a norma che si conduce da quelle genti: oltre a ciò si miri allo zolfo, di che si saporiscono in quei terreni le biade e l'uva, il quale spegne la putrescenza, secca le umidità, assottiglia e mugne le flemme, rende volative le acrimonie, e di ciò le carni de Sardi riescono più asciutte e muscolose. Cagiona eziandio la bella forma della persona ne'putti quell'agio in che sono le donne dell' Isola : le quali, non essendo per usanza rotte da soverchie fatiche di corpo, conducono a termine i portati senza pericolarsi nel tessuto delle membra.

Eccovi com' io ho ritratto l'indole, le fattezze e la persona de Sardi; e fo ragione che quanti abbiano avuto od abbiano il destro di conoscerli da vicino e di costumaro con essi, non potranno altrimenti giudicarne, di quello ch' io m' abbia fatto

nel presente ragionamento.

## CAPO III.

#### Degli antichi abitatori della Sardegna.

Il nome d'Icnusa ovvero di Sandalotide, onde i Greci intitolarono l'isola di Sardegna, non è per avventura la sua appellazione primitiva; essendochè i Greci l'ebbero da qualche voce, la quale significasse orma, pedata o vestigio d'umano piede, oppure d'una suola di sandalo, siccome ella appare in tutto il suo contorno raffigurata di mezzo al mare. Ed io terrei volentieri col Bochart, che l'istoria di Sardo, figliuolo di Ercole libico, dal quale molti scrittori derivano il nome del-Isola, non fosse altro che il vocabolo semilico Saad, il quale risponde a passo ed orma di piede, aggiuntovi dai Fenicii la lettera R, e fatto Sard, a modo che suol avvenire nei trapassi delle voci e negl'idiotismi; appunto come la plebe romana, la quale in luogo di fegato dice il fergato, invece di sanque dice sangre. Ma all'opinione del Bochart s'opporrebbe la tradizione de Romani e la medaglia consolare della famiglia Azia coll'iscrizione Sardus Pater. Vero è che sì tardi, rispetto all'antichità di questa appellazione, si coniò la medaglia, che si può sospettare tratti in errore i Romani colla volgare opinione. Se non che (come accennommi il nostro padre Garrucci a Napoli) non è mestieri volgere il Saad del Bochart in Sard, poichè noi abbiamo la voce fenicia o cananea in Sarid, la quale significa fuggitivo, ed è nome d'una città cananea ai confini della tribù di Zabulon: Et factus est terminus possessionis eorum usque Sarid 1; e due verselli appresso: Et revertitur de Sared contra orientem. Abbiamo inoltre Sardo-bal, fiume della Mauritania, e Sareddah, città e sede vescovile nella Mauritania Cesariense. Il Sared e il Sareddah poi s'acçostan di tanto ai Sardi, che in due iscrizioni fenicie di Sardegna, rapportate dal Gessenius 2, il nome proprio dei Sar-

<sup>1</sup> Ios. XIX. 10.

<sup>2</sup> Pag. 157 mon. Phoenic.

di in plurale è Srdn, cioè SaRaDiN, e Teodozione in loel li chiama Σερθεν. Così l'appellativo greco di Sandatoide può essere, giusta il Matao, la versione del titolo fenicio, imposto per li antichi tempi già all' Isola, poichè dai prischi abitatori si vuol chiamata Cadossene, la quale s'interpetra sacra piarella, da Cados santo, e Sere pianella. E però, a mio avviso, questa nobile Isola da niun altro fu nominata da precedenza, che dà popoli orientali, venuti nelle primitive trasmigrazioni ad occuparta.

Egli non è a pensare, che le isole fossero per lo circostante mare le terre aggiunte da ultimo, e che, se non dopo lunghe dimore nei continenti più prossimi ad esse, le genti erratiche vi si tragittassero; chè andrebbe errato chi credesse in questa forma. Imperocchè noi veggiamo essersi, per divina provvidenza, effettuate le dispersioni tanto rapide, che appena si potria credere, ove non travalicasse ogni nostra immaginazione la vigoria e l'arditezza di quegli uomini, i quali nella giovinezza della vita aveano spiriti sì alti, animosi e gagliardi, e insieme sì impetuosamente audaci a cercar nuove terre, che nullo ostacolo era possente a rattenerli. Di qui eziandio le isole abitate in remotissimi tempi, come ne accenna la Bibbia. E se l'ampio argomento non m'incalzasse e premesse per ogni lato, direi che o sopra sterminati fondi di zattere, o sopra ben impalmate navi quegl' invittissimi avventurieri, spinti da una cocente libidine di migrare a nuove contrade, traboccavano da tutte le costiere del Mediterraneo e dell'Eritreo, per navigare verso il sole oriente insino alle Indie e alla Cina e, per ponente, a tutte le terre lunghesso le piagge, che furono dette Grecia, Italia, Africa e Spagna.

Per il che io mi do ad intendere, che altresì la Sardegna fosse abitala nei primi passaggi d'oltre mare da quelle antichissime genti; e forse più a lungo, che le altre isole d'allorno, siccome spero dimostrare pe' monumenti. Del resto circa i costumi io non m'altengo per quelle età più alle famiglie semitiche, che ai giapelidi o ai camili; conciossiachè io creda che da principio eli ordini domestici e i modi e ali usi e l'indole fossero per poco i medesimi in tutte le tre grandi schiatte dei figliuoli di Noè, siccome surte dallo stesso ceppo.

Che se procediamo alla seconda epoca delle colonie, le quali più s'accostano alle memorie delle genti, io porto in opinione colla maggior parte degli storici antichi e moderni, che i primi ad approdare alle isole del nostro mar di ponente fossero i Cananei o Fenicii. Sebbene il nome fenicio no nose dapprima di popolo particolare e distinto, come ci fece osservare fra gli altri l'Ari, ma significhi errante o fuggiasco, ne più nè meno come l'appellativo di pelasgi, che sonava presso a poco dispersi; nulla di meno per Fenicii si vollero intendere i Cananei, ovvero più largamente quel popoli che abilavano lungo le riviere orientali del mediterraneo, dal seno issico sino al deserio dell' Idumea. E di queste seconde navigazioni ragionando, tutto ci fa credere in Sardegna che i Fenicii v'approdarono in antico, prima che altre genti grecaniche o libiche vi si conducessero.

Ora venendo alle colonie, che precedettero il conquisto dell'Isola fatto dai Cartaginesi, Pausania e Diodoro ci narrano diversi arrivi fatti da oriente e da mezzodì per novelle genti, sotto la condotta di arditi e forti conquistatori. Il primo dei quali, Pausania nei Focici, racconta, essere stato Sardo, figliuolo d'Ercole libico: Sardus coloniam Afrorum in Ichnusam deducendam suscepit: unde mutato priore vocabulo de eius nomine insula dicta est. Di colesta tradizione dissi dianzi ciò che ne pensi il Bochart, e forse a buon dovere, almeno secondo le teorie di Giambattista Vico, il quale nell' Ercole non considera un personaggio reale, ma un carattere eroico. Appresso, dalla banda orientale che guarda all'Italia, così Pausania come Silio, Solino e Aristotele, conducono in Sardegna Euristeo, figliuolo di Apollo e di Cirene, il quale, secondo essi, ci venne con una mano di Greci, e vinte le marine, e respinti i primi paesani ai monti, ivi prese stanza e fondò città e pose leggi e pratiche giusta l'ordinamento di sua gente. Che Euristeo avesse in Sardegna altari e culto, si sa per gli storici, come che alcuni il neghino; ma si rende palese dai monumenti; e l'anno passato il canonico Spano mi fece vedere un Euristeo di bronzo, difossalo di fresco, ch'è una statuetta bellissima, ottimamente condotta e di grazioso disegno. Ell'ac inque api ben rilevate, due in sulle spalle, due poco sopra il bellico ed una in petto, e, ciò ch'è più vago, son due rose intrecciate nei capelli a sommo il capo, forse a indicare i fiori onde le api suggono il mele. Ed è a notare come i Sardi in quelle regioni di verso levante coltivano di molti alveari, e n'hanno mele zuccherosissimo e candidissimo sovra ogni altro dell'Isola, che ne fa gran mercalo.

Infra l'Africa e il ido meridiano dell'Isola, Pausania fa volteggiare il naviglio degl'Iberi, i quali, spiccalisi con numerosa rmata dai porti orientali di Spagna, ivano all'inchiesta di
nuove terre. Li capitanava Norace, figliuolo di Mercurio, che
ebbe dalla regale Eritea, figliuola di Gerione: giovane aventuriere, pieno d'ardimento, il quale, sconfitti gli antichi Icnusi
e cacciatili verso l'allro corno del golfo, corse la terra per
sua, e vi fondò alla bocca del fiume Sepro la città di Nora

presso alla moderna Pula.

Anche Iolao Ificlide, nipote d'Ercole, giusta Pausania e Diodoro, afferrò alla piaggia orientale, venutovi dall'Attica con Ateniensi, Tespii, Tebani e Locrii, e preso luogo in quella deliziosa regione, ivi edificò Olbia e diverse altre città, terre e castella, portando seco gli Dei penati, e religione, e riti ellenici, che duravano ancora a'giorni di Pausania e di Diodoro, il quale appella quella contrada, degl' Iolai o Iolei. Questi ci narra « esser la Sardegna abitata da barbari, domandati Iolaei. Da essi partite a sorte le terre e nobili rocche fondate, ginnasii aperti, templi eretti agl'Iddii, i quali pure al dì d'oggi si conservano. E le più culte e amene campagne dell'Isola dirsi Iolace ». Eziandio Strabone dice « che la Sardegna è di continuo disertata dai montani popoli, che al presente si chiamano Diabreggesi, ove in prima si diceano Iolaesi ». Dalle descrizioni che ne fanno gli storici si pare, che il sito occupato in antico dagl' Iolaesi sia l'Oliastra e la Barbagia orientale. E non sarebbe fuori della probabilità che la bella terra d'Oliena, posta a piè degli alti monti, ne quali si ripararono dagli Afri quegli antichi, pigliasse il nome da cotesti Attici d'Iolao, forse dicendesi da prima Iolaiena e Ioliena, e da ultimo Oliena. Conciossiachè l'opinione volgare, che le fosse apposto il nome dall'Olio, non regga, quando gli Olicnesi rammentano che la coltura degli olivi fu ivi introdolta poc'oltre a cent'anni dai Gesuiti, in un coi gelesi e ocgli agrunti.

Tito Livio, Mela e Plinio si recano a credere che i Troiani, trabalzati per lo mare, pigliasser terra con alcuni legni in Sardegna, e fosser ceppo della gente iliaca, la quale guerreggiò di continuo i Romani. E Livio scrive : Bellumque ab Iliensibus concitatum in Sardinia; e Plinio li dice: Ilienses, populos in Sardinia antiquissimos et celeberrimos. Se non che tutto ciò che dicono colesti due autori degl' Iliesi, ha vista d'essere posto in iscambio degl' Iolaesi, sì perchè nè Diodoro nè Strabone li hanno mai mentovati; e sì perchè le cose dette da Livio degl' Iliesi s'assettano mirabilmente a quanto si narra degli Iolacsi, de'quali conta Diodoro « ch'essi nei monti pascendosi delle carni e del latte di loro armenti, per niuna forza gli Afri e i Romani bastarono a soggiogarli ». È Strabone si lagna, come s' è detto dianzi, che gl' Iolaesi devastavano di continuo la Sardegna romana. Gli scrittori osservano di vantaggio, che Ilae nel linguaggio fenicio suona quanto montanari, essendochè a' tempi che i Cartaginesi invasero l' Isola, questi vecchi popoli si gittarono ai monti, e indi travagliavano i conquistatori.

Oltre allo colonie che abbiamo accennalo, Plinio fa valicarea Sardegna, o porre ivi loro stanza i Balari e i Corsi, dicendo: Celeberrimi in ea populorum Balari et Corsi, i quali sono di generaziono fenicia, conforme ci scrissero gli antichi, e significano in quell'idioma coleste due voci appellative; poichò i primi suonan feroci, i secondi selezio.

E qui è da notare il poco ragionar de Greci e de' Latini intorno agli Elruschi, uomini di genio operosissimo, navigatori massimi e robustissimi conquistatori; i quali e per la condizione di loro indole, e per l'agio che ne porgea loro la vicinanza, e per biosgno d'aver porti e ridotti sicuri in tutto il terreno, e per vaghezza d'imperio dovettero senza fallo veruno recarsi a signoria almeno i liti orientali dell' Isola. E il fecero in fatti. Imperocchè si trovano di continuo in Sardegna monumenti ciruschi, non solo verso il mar di levante, ma si entro terra, e dove l' Isola volge al capo opposto del mar ibero, e persino di fronte all'Africa e nell' isoletta di sant' Antioco, in su quello dell'antichissima Sulci. Il museo di Cagliari ha numerosa copia di lapidi, di urne mortuarie, di geme incise, d'idoletti e d'altre memorie, le quali hanno chiarissima origine etrusca. Ed io, parlando delle usanze del vestire de Sardi, riscontero alcupe fogge d'abiti mulicheri e militari, che si veggono assomigiare di molto agli etruschi, siccome si scorgerà per gli esempii che andrò arrecando a su lougo. Per il che non è da dubitare che, anche tacendone gli storici antichi, pur nullameno gli Etruschi ebbero lunga signoria in molte natri (ell' Isola.

Strabone lo accenna raccontando che alla venuta d'Iolao in Sardegna, I Tirreni v'erano gia stabiliti; se non che il Rochette repulò dr'essi Tirreni fossero non etruschi, ma pelasgi venuti dall'Etruria, il che, secondo accreditati scrittori, sarebbe il medesimo, pigliandosi per le siesse genti Tirreni, Pelasgi ed Etruschi, quantunque il Micali nol consenta.

Che i Cartaginesi, mossi dalla fertilità dell'Isola, traessero in Sardegna, tutte le storie lo fan manifesto, e non è mestieri distendersi in erudizioni soverchio. Essi v'ebbero stato e ragione, per ispazio d'oltre a due secoli; e tolto le parti soprane, e le centrali, e le montagnose, che si tennero sempre a libertà pel valore e la costanza de'prischi abitatori, il restante dell'Isola si governava e popolava in gran parte dalle colonie articane soito l'imperio di Cartagine.

Dopo la secenda guerra punica, volta al basso la potenza de Cartaginesi, non tardarono guari i Romani a por l'occhio sulla Sardegna; e fatti sharchi frequenti, e combattute molte battaglie, vinti i Peni, e soggiogati in gran modo assai degli antichi isolani, posero il pie fermo in Sardegna, e recaronia a provincia romana. L'isola si tenne per la repubblica, e poscia per l'impero più lungamente, che sotto le leggi degli altri conquistatori, e niuno si congiunse più strettamente coi Sardi e comunicò con essi modi, lingua, costumi, arti e religione, che i Bomani: di guisa che, cessato l'imperò d'occidente, e

invasa e corsa sovente dai Vandali e dagli altri barbari tramontani, dopo le disfatte ch'ebber costoro da Belisario, la Sardegna riuscì novellamente a provincia dell' impero greco, e non se ne spiccò se non per gli assalti de Saracini, che ladroneggiando il mar d'Italia, e gittandosi sulle costiere, le ebbero a mano a mano divelte dalla signoria de' Greci. Il che avvenne più per lo togliere le comunicazioni colle navi bizantine, che per soggettamento de'popoli. Conciossiachè non sì tosto i Sardi vedeano i legui de' mori calare in qualche porto. che, fatto bagaglio di quanto poteano seco recare, lasciale vuote le città e le terre, si rifuggivano in sicuro ne' luoghi più inaccessi e muniti dell' interno. Onde i Saracini occuparono le solitudini e le macerie delle città, ma non soggiogarono gli abitatori; i quali fuggendo sfasciavano, diroccavano, ardeano i templi e le case; e li campi disertavano; e le ville e gli orti, e le biade scalfitte, divelte, vendemmiate e guaste lasciavano agli Arabi vincitori. E molte volte piombando loro addosso, e coltigli all' improvvista o sparpagliati al foraggio, davan loro la caccia, e a guisa delle feroci bestie li macellavano; che spesso non lasciavan loro lo scampo al mare per l'arsione dei navigli, o perchè, prese loro le volte, tagliavano o sbarravan la via alle navi. Sicchè i Saracini o non si mescolarono mai co' Sardi, o dove pur li domassero alcuna volta, non fu mai vera pace fra loro. Anzi per alcuni si crede, che già sin d'allora i Sardi, indipendenti da'mori, si creassero giudici e capi, cho li reggessero come signori e duci.

Finalmente passata la Sardegna, per donazione di Pipino e poi di Carlo Magno, in possession diretta della santa Chiesa romana, ebbe in processo da lei cominciamento il regno e la libertà. Imperocchè i popoli invitti, che nelle chiuse de monti si tennero franchi dal giogo de Mori, inanimati dai conforti del Papa, e più tardi guerniti gagliardamente per un lato dal maviglio pisano e per l'altro da quello de Genovesi convertiti al soccorso dell' Isola, calarono di repente addosso alle calerve moresche con durissimo sounto. Perchè i Saracini, assaltati per ogni banda e incaltati e spinti alle marine, a gransitati per ogni banda e incaltati e spinti alle marine, a gransitati per ogni banda e incaltati e spinti alle marine, a gransitati per ogni banda e incaltati e spinti alle marine, a gransitati per ogni banda e incaltati e spinti alle marine, a gransitati per ogni banda e incaltati e spinti alle marine, a gransitati per ogni banda e incaltati e spinti alle marine, a gransitati per ogni banda e incaltati e spinti alle marine, a gransitati per ogni banda e incaltati e spinti alle marine, a gransitati per ogni banda e incaltati e spinti alle marine, a gransitati per ogni banda e incaltati e spinti alle marine, a gransitati per ogni banda e incaltati e spinti alle marine, a gransitati per ogni banda e incaltati e spinti alle marine, a gransitati per ogni p

de stento poterono riparare alle navi e portare in Africa i dissipati e laceri avanzi di loro masnade.

Indi sursero nuovi tempi e ordini nuovi per l'Isola. Le genti, tolte alla servitù de' Mori, ripigliarono animo, e raccoltesi a consiglio per capi delle province, tutta l'Isola ebbero spartita come in quattro grandi quartieri, che appellarono i giudicati di Cagliari, d'Arborea, di Logudoru o di Torres, e di Gallura. Ondechè i quattro principi, che erano al reggimento delle province, non ebber titolo di duchi, o di conti ma di giudici. e alcune volte ebber anche nome di re, ne' quali era la somma d'ogni autorità e balla secondo le leggi, e non a guisa di tiranni. Nondimeno queste cose si operavano lentamente e con gravi accidenti cagionati dai Pisani e da' Genovesi, i quali accorsi per aiuto di libertà contra le rapine dei mori, essi, come suol avvenire, d'aiutatori e proteggitori riuscirono a sopraccapo per vendicarsi la piena signoria di tutta la terra. Di che avvennero turbamenti, e fazioni, e guerre co' Sardi che pugnavano per la libertà, e fra i Pisani e i Genovesi che si combatteano per competenza d'imperio. Il fine di questi moti, regolato dal valore o dalla fortuna de' Pisani, si fu che, tolte alcune spiagge boreali dell'Isola, dove piega ad occidente, conseguite da' Genovesi , tutto il restante fu dominato dai Pisani, che dall'estremo cano di Gallura si distesero insino al corno di Pula. E perciocchè i Saracini, costeggiando que' mari, infestavano le costiere, i Pisani eressero tutto in cerchio alle marine di molte bastite, e rocche, e fortilizii per guernire i golfi, munire i porti e i liti aperti agli sbarchi de' pirati. Inoltre teneano sempre genti a vedetta per ispecolare di lontano, se fuste o galere moresche rondavano per colà; e tencan grosse guarnigioni ne' forti per aver libero l'ingresso e il regresso tra la Sardegna e il porto pisano. Nulla ostante i corsari di Barberia con aguati notturni o con sorprese e stratagemmi scaltrissimi si gittavano improvvisi sopra i villaggi a mare, e gli uomini e le donne indi ne menavano schiavi, rapinando il bestiame e tutto l'avere, e disertando con arsioni e diroccamenti le ville e le castella. Perchè i Sardi, veggendosi mal sicuri alle marine, si ridussero entro terra, e tutta l'Isola lungo le coste rimase solitudine e deserto, e dura tuttavia largo spazio d'intorno.

Egli è però sempre a por mente, che tutta la grandezza e l'aura de' Pisani in Sardegna non venne a capo di potersi consolare a pieno di signoreggiar tutt' i Sardi; poichè le antiche tribù che, pigliati tutti gli aditi de' monti, si mantennero libere e inviolate dai Carlaginesi, dai Romani e dai Saracini, non si piegarono mai nè anco alla possessione di Pisa. Ebbevi questa differenza tuttavia, che francati dalle leggi e dagli slatuti de Pisani, comunicavano con essi nelle cose che riguardano la religione, professando ogni osservanza ai Vescovi, ed accettando da essi i preli e tutte le ecclesiastiche ordinanze, riti. Jegzi e discioline.

Oltre a questo, sebbene l' Isola fosse a signoria di Pisa, a con di meno qualche sembiante di libertà rispetto ai Giudici; i quali finendo gran corte come i signori d'Italia; e appresso reggendo le giudicature per comuni e coi patrii statui e le usanze sardesche, aveano aria di stato e di franchezza citiadina: laddove i Pisani, guardando le mastre città, tutto il commercio dell'Isola faccano in loro pro, presso a poco alla guisa che adoperano al prescute gl' Inglesi nei regni dell' Indie. E purchè guidassero in fatto a lor senno i grandi negozii del regno, poco loro caleva dell'estrinseca corteccia delle usanze municipali.

Ma col girare de' tempi molte rivolture di Stati succedono. E così avvenne in Sardegna: chè vôtta al basso la potenza dei Pisani per vittorie de Genovesi, anche la signoria loro nell' Isola n'ebbe a provare il crollo e tanto più forte, perchè il ro d'Aragona mosse con essi a ferissima concorrenza d'imperio. Fu allora che per le pestilenze, le carestie e le guerre civili che travagliarono il regno per oltre un secolo, scemarono sì grandemente gli abitatori, che la Sardegna non ripopolò mai più come per lo innanzi. Imperocchè di molte nobili città non rimasero che i frantumi, d'altre l'indizio di qualche torre, e d'altre appena il nome. Tante popolatissime terre e castella vennero sì al miente che, ove net passati tempi si contavano le damiglie a parecchie centinaia, ora si veggon casali di pochis-

simi fuochi. I Pisani messi in isconfitta e cacciati; il governo de' Giudici quando in tutto cessato, quando risurto a breve vita, non reggentesi a virtù cittadina e infermo pei mali umori delle parti, ricadeva e di nuovo miseramente periva. Il solo Mariano d'Arborea con ottimi provvedimenti di guerra, con allezza di senno e con vigore di braccio, per la morente libertà di Sardegna, la fortuna d'Aragona aspramente combattea. Nè disfrançato per li abbandonamenti di presso che la metà de' Sardi, alleatisi a propria ruina cogli A ragonesi, nè superato dall'ossidione d'Oristano, nè disanimato da mille avversità della patria, resse ferma la mente e la virtù del cuore a più avventurose speranze. Ma questo principe, che sarà sempre un nobile e chiaro trofeo della prodezza de' Sardi, cui non valse a frangere nè la guerra, nè la fame, nè la ribellione de' suoi, nè un intero reame navigato a' suoi danni, perì vittima della pestilenza che, nel 1366, desolò la Sardegna. Se non che, morendo, trasfuse i magnanimi spiriti e il vigor del suo braccio in Ugone suo figliuolo, e i tesori della sapienza civile nella grande Eleonora sua figliuola, la quale, spento da' soldati Ugone fratello, con ottime leggi, con savio reggimento e con felice consiglio, mantenne, sinchè visse, intemerata la signoria e la gloria della Casa d'Arborea e del sardo valore.

Per ultimo dopo tanti accidenti di battaglie, di tregue e di paci, rimase ai re d'Aragona il pacifico possesso dell'Isola; i quali si studiarono di ristoraria dai lunghi disastri col favorir grandemente la religione, le leggi, i commerci, l'agricoltura e le patrie istituzioni ed usanze. Questa nobile Corona, congiuntasi col processo de' tempi a quella di Castiglia, resse, per ben quattro secoli, i destini di Sardegna, sinche, al cominciare del secolo trascorso, passò felicemente al dominio dell'augusta Casa di Savoia, che dal reame sardo ha diadema e titolo e grandezza reale.

Narrate così le diverse invasioni e conquiste di popoli forestieri, che s'avvicendarono dagli antichissimi tempi insino a noi sovra l'Isola, io ho per costante che i prischi abitatori, i quali per amore di libertà si tennero ostinatissimamente sce-

REPECTANT Vol. IV

verati e remoti dalle altre genti sopravvenute a popolarla, serbarono e guardaron saldi per innumerabili discendenze insino a di nostri la natura, i modi, le pratiche, i riti domesici e pubblici de' popoli primitivi migrati dall'oriente, i quali sotto il nome di Fenicii furono dappoi conosciuti dagli storici. E siccome la Cananitide verso il nostro mare fu detta più individualmente Fenicia, così i Libici, i Balari, i Corsi, gi' Iberi e i Cartaginesi, che tutti vennero di Fenicia e popolarono in varie guise e per lunghissimi tempi la Sardegna, vi lasciarono tracce fenicie più insigni e distinte d'ogni altro popolo.

Che s' egli non' è sicuro, secondo alcuni storici, ch' Euristoo e Iolao con loro brigate pigliasser terra e poi stanza in Sardegna, egli è però da non porre in dubbio che Elleni, o Lidii, o Dorii, o Ionii, o brevemente una o più genti grecaniche si conducessero da lonlanissime edi în Sardegna, com' è chiarito non solo da' monumenti degl' idoli e delle armature, ma sì benc dalle fogge del vestire muliebre, che si vede durar tuttava in alcune regioni dell'Isola, appunto quale noi lo veggiamo in molti greci bassirillevi e nelle descrizioni omeriche e d'altri poet.

Coloro non di manco, i quali tramandarono ai Sardi lingua e costumi niù che gli altri conquistatori, furono i Romani: poichè recata l'Isola a provincia, la rifornirono di colonie italiche, e vigorironla colla sapienza delle leggi, colla maestà de' magistrati e col nerbo d'ottime istituzioni, innestandovi vivacissima e vittoriosa, sopra i noderosi e silvestri cepni degli agresti costumi, la romana civiltà. Indi ne veggiamo ancora di molti, chiari e aperti segni nell'Isola, sia rispetto al linguaggio calaritano come al logodorese, che serba intatta la parte costitutiva dell'idioma de' Sardi nello spirito latino: com'è il modo di macinare il grano, di stacciarlo, d'impastarlo, di cuocerlo. Ancora al modo romano veggiamo aggiogare i buoi, tirare i solchi, apparecchiare i terreni: romano schictto è tuttavia l'aratro; romani i carri e le ruote; romane le pale, le marre, i bidenti, i cofani, le asce e parecchi altri arnesi domestici e rurali.

I Saracini, a cagione che non v'ebbero mai posta durevole, ma possedeano le estremità più a guisa di masnadieri e di pirati, che di riposati e diritti signori, non lasciarono di sè nel l'Isola altre vestigie che le rapine, le arsioni, le ruine delle città e de borghi, la soliulatine e la morte. Un mal pectato resta nientedimeno ancora in Sardegna, intromesso furtivamente da que' barbari, ed è il tristo seme della superstizione, quasi ridotta a norme d'arte maligna, per l'astrologia e l'arte magica, onde gli Arabi erano infami e disonesti. Perchè i loro prestigiatori, arboil e stregoni d'ogni fatta, messisi di frodo per le ville del contorno, con loro fascini e trappolerie davan le viste di far miracoli, e per via d'incantamenti prometteano tesori, piaceri e vendette agl' incauti e creduli paesani.

Che coteste abbominevoli e in uno sciocche arti dei maliardi procedano in Sardegna singolarmente da Saracini, egli è manifesto per le scritte, le quali coloro che più perfidiano negli odii e nelle vendette cercano e comperano secretamente a gran prezzo. Di che poscia, tornati a coscienza pel ridestamento della fede operato nelle missioni, le recano vergognosi e pentiti a' missionarii: ond'io, che molte ne vidi, ebbi a conoscere, che la maggior parto d'esse scritte magiche softo composte di scongiurazioni, perfuri, provocamenti e sacramentali e misteriosi bisbigli di locuzione arabica, tolti al Corano ed a' superstiziosi trattati di necromanzia e d'altre malefiche arti

Pertanto, eccetto le deplorevoli malle, null'altro s'appigitò degli Arabi ai Sardi, ma di molti beni ebber essi per lo contrario dal concorso e dall'usar cottidiano, prima co' Pisani e poscia cogli Aragonesi. Imperocchò nella Gallura rimase una tinta dell'antico volgare toscano, che vi si parla da que' pastori con tutte le natie voci e dizioni, e con tutt'i modi e l'ardito e schietto vigore dei tempi di Ricordano Malespini e di Dante. Da quel d'Aragona poi si diffuse in tutto il color latino del linguaggio sardo una velatura di spagnuolo, che traspare dalle cadenze, dai costrutti e da parecchie voci naturati di quella favella. Il che avvenne precipuamente dal costumare nelle città e nelle ville che fecero si a lungo i magi-

strati civili, le corti di giustizia, e più assai i preti parrocchiani; e dallo studio de' cherici, che prima aveasi in italiano o poscia in ispagnuolo.

Talché quasi ogni cosa che s'atteneva alla religione, derivava dall'Italia, quando i Pisani aveano stato nell'Isola, e di là le veniano in gran parte alle cattedrali i Vescovi, a' benefzii e alle commende gli Abbati e le dignità del clero. E allorcibè la Casa d'Aragona tenne il paese per si lungo corso di tempo, la Chiesa di Sardegna ebbe Primati, Vescovi e Prelati, venulle per lo più di Spagna; e mediante si gran numero di cherici, vennero usi e ceremonie e riti toletani, che oggi in Sardegna sono ancora in pieno grado nei pontificali, nei capitoli e nelle collegiate.

Ma se si voglia rimuovere tutto ciò che dovea di sua ragione innestarsi nell'Isola da forestieri, sopravvenuti a dominaria, il rimanente degli antichissimi costumi sardeschi è durato senza mescolanza straniera, a sommo stupore di chiunque, comparando l'istabilità delle unane condizioni, scorge in quell'Isola un miracolo nuovo e singolarissimo per ogni rispetto. Io credo ch'ella sia opera degna de'fitosofi l'indagare lo occulte cagioni di si alto avvenimento, le quali hamo profonde radici nell'inolde dei popoli, nelle condizioni domestiche, nella virtù delle patrie istituzioni, de'siti, dell'aere; nelle impressioni del l'infanzia, nelle memorie e tradizioni, involte fra la nebbia dei tempi circa le origini loro, ma non negli effetti, i quali scesoro via via per le generazioni con piè franco e risoluto insino a presenti.

E ragionando de Sardi, ci sentiamo occupati da maggior maraviglia, quando consideriamo come cotesto popolo passo dal gentilesimo alla santa fede di Cristo, con tante sue costumanze pagane: e le seppe si tenacemente con essa congiungere per tanti secoli, sonza ma fallire alla fede cattolica. Conciossiachè, per sovrano privilegio de cieli, niuna eresia o scisma divelse mai quel popolo dalla Chiesa romana, nè coll'arianesimo nè con altri de mille errori, che pullularono dall'oriente e dall'occidente al infettare l'eletto campo di Cristo. Nè tuttle le antichissimo pratiche de Sardi in tanto sono nagane.

perchè rivolte sieno a contaminare la chiarezza e mondezza del culto cristiano, ma son pagane in solo questo, ch' erano in uso fra essi prima che venissero alla fede. Pel resto, siccome non appartengono punto alla religione, così sono maniere ed osservanze puramente civili e famigliari, sebbene alcuna volta precedano o vengano dopo i sacri riti nelle occorrenze dei maritaggi, o delle esequie dei defonti, o per lo nascere dei primogeniti ed altrettali. Che se alcune d'esse usanze avessero o sinistri effetti, come i carmi mortuarii, i quali possono eccitare a vendetta; o tengono a consuetudini di culto pagano. come le nenie delle prefiche; od hanno aria di superstizione . come certe lustrazioni arvali; i Vescovi ed i Prelati non rifinano di querelarsene a' rettori e curati, e con penali divieti si brigano di sradicarle da quel popolo fedele, il quale, o perchè non le reputa opere male, o perchè gli vengono dai maggiori, non si porge in questo sempre docile ed obbediente.

E questa loro ostinatezza è sì antica che, in sullo scorcio del sesto secolo, essendosi finalmente convertiti alla fede anche i Barbaricini, Gregorio Magno, sommo Pontefice, si lagnava e rammaricava grandemente coll' Arcivescovo di Cagliari, a cagione che cotesti popoli non si partiano da molte pratiche pagane, che tanto erano più pericolose, quanto erano essi più freschi nella conversione. Ma egli non pare che il santo Pontefice fosse consolato di loro obbedienza, dacchè appunto fra i montanari della Barbagia sì fatte usanze durano tuttavia niù che altrove. E mi narrava, l'anno passato, Monsignor Pinna, Vicario generale della diocesi di Nuoro, che avendo il Vescovo inflitta la pena di caso riservato a coloro, che sopra i defonti chiamassero i compianti delle prefiche; ad ogni corso di posta gli giungevano fasci di lettere da' confessori, per la facoltà di assolvere i delinquenti. Tanto sono tenaci de' loro antichi costumi! Anche un altro Vescovo, a questi anni trascorsi, ebbe durissimi scontri co'popoli di parecchi villaggi a mare, perchè volendo diverre certi cotali usi loro, che putiano di gentilesimo, non apparecchiò forse i duri animi de' villani con quella soave destrezza, che riesce a capo delle più difficili imprese. Ondechè pigliarono i suoi santi ammonimenti in sinistro, quasi lentasse di trasnaturar la Sardegna, conducendola ad usi forrestieri; e desse lor nota di poco cristiani, quand' essi giuravano altamente a Dio e a' Santi d'esser buoni fedeli e d'incontaminata credenza, quanto ogni altro popolo il più riverente e devoto alla santa Chiesa romana.

Anche le donne, sì mutabili per natura, non vogliono essere ivi meno tenaci de' mariti: nè muterebbero mai un apice degli usi o delle fogge loro, per niuna cagione ch'esser volesse. Chi naviga oggimai in Sardegna al porto di Cagliari, enno chiarito al primo por piede in sul molo e per le vie, abbattendosi nelle foresi del contado. Le donne dell' Isola, nell' incredibile varietà delle fogge de'loro vestimenti, in questo solo convengono d'aver tutte il seno aperto. E chiudan esse la vita in imbusti, o in fascette, o in serrine di qualunque foggia elle sieno, tutte hanno dinanzi o sparato larghissimo, onde le forme del petto appaiono sotto le fine e candide camice. Di che i forestieri, i quali non conoscono la semplicità, la pudicizia e la naturalezza dei costumi dell'Isola, ne pigliano ammirazione.

E siccome da qualche anno in qua il frequente arrivo da Genova dei legni a vapore accresce grandemente il numero de'viaggiatori, e le foresi de' villaggi del Campidano ascendono continuamente alla città: così i missionarii entrarono in pensiero di provvedere all' infermità degli occhi stranieri. Laonde le pregarono per bel modo ed efficaci ragioni di mutare la foggia degl' imbusti, o di chiudersi in un gamurrino accollato, ovvero d'imbracciare un farsetto coi petti incavalcati o colle rivolte a svolazzo. Le donne in prima rimasero stupefatte, che altri potessero recarsi a fare niun caso di ciò a che elleno e gli uomini del paese non aveano mai posto mente: nulladimeno onestissime e riserbatissime donne, vollero porgersi obbedienti a'sacerdoti nel coprirsi, quando vanno in città cogli erbaggi e colle frutte al mercato; ma non vi fu mai pericolo ch' elle si conduc essero a cangiar le forme del vestire. Per la qual cosa, serbando intatti gli spari de'giubbetti, e non volendo serrare un punto più in su le stringhe o crescere di un occhio i gangherelli, pensarono a un nuovo modo di coprirsi, ch'è in antica usanza presso le ville della Tregenta.

Ivi se le fanciulle rilevano di soverchio, frammetton negli spallacci della fascetta un panno lino, che pende loro innanzi a guisa di cortina, appunto come veggiamo essere negli antichi bassirilievi le vergini di Vesta e le sacerdotesse di Cibele. Pertanto le donne del Campidano di Cagliari, da parecchi anni in qua, vanno al mercato co' fazzoletti spiegati dal collo alla cintura; e se il vento soffia, come avvien colà di frequente, sottentrano gli altri due becchi nel doppio scheggiale che le ricinge. Uscite poscia dalla città per tornare alla villa, non son ite oltre un mezzo miglio, che la maggior parte si tolgono dinanzi il pendone, e vanno in petto secondo loro usanza. E ciò ch' è vie più da notare, coteste femmine non vivono recise dai forestieri come quelle dell' Oleastra, della Barbagia o del Goceano, ma si può dire che alberghino sotto l'ombra del castello di Cagliari, e pressochè ogni di vi si conducono a brigate e s'aggirano fra le cittadine, le quali vestono come nelle città d' Italia, e le più vanno in veli candidissimi e trasparenti alla forma di quelle di Genova. Nulla ostante il genio delle Sardesi non è rivolto a togliere od alterare le fogge loro, sì per ispirito di patria e sì per riverenza alle istituzioni paesane. Segno manifesto d'animo libero e grande che, pago alla sua modesta fortuna, non cura di piegarsi all' imitazione di civiltà forestiera.

### CAPO IV.

Delle cagioni perchè i Sardi tennero sì ferme per tanti secoli le costumanze primitive.

Primieramente s'è discorso a lungo, nel capo addietro, siccome i primi coloni di Sardegna, venuti d'oriente, al sopraggiugnere di novelle genti cedettero loro le terre occupate, e per non si mescolare con esse, si ridussero alle parti centrali e montane dell'Isola. I popoli, che in antico sopravvennero ai primi, recarono anch'essi lor modi e usanze nazionali; e come portava la natura di quelle prische famiglie, ciascuna gente tenea strette le sue tradizioni, nè per casì o congiunture di mutazion di paese, o d'esterna dominazione, od anche di servitù, si lasciavano rapire di mano l'avito retaggio de' loro costumi nații. Laonde in quelle remote stagioni, in cui le migranti plebi navigavano ad ignote contrade, non per vaghezza o libidine d'imperio, ma per cessarsi da rei vicini, o per soverchio di popolo, o sospinti e incalzati da novelli avventurieri, il più delle volto pacificamente chiedeano ai vecchi abitatori la terra e l'acqua per ivi trapiantare la patria, e in essa la religione e gli statuti de' padri. Se lasciavano nel paese. donde partiti erano, una città, una reggia, un tempio, per amore del luogo natale e a ricordanza di loro stirni, assegnavano i nomi stessi alle novelle città, alle curie, ai templi e alle rocche. Similmente apponeano ai colli, ai monti, ai laghi, ai fiumi le patrie appellazioni, quasi dolcemente illudendo l'animo passionato per l'abbandono dei suoi. Perchè le fontane della nuova regione zampillavano col nome di quelle, che nutriano le acque de primieri loro casali, quelle acque riusciano per essi più chiare, più liete, piacevoli e refrigeranti. Perchè il bosco era sacro allo Iddio, venerato negli ombrosi recessi della patria sede, quel bosco mettea per essi ombra più amica, più ospitale e sacra. Tanto l' uomo si lascia ingannare ai nomi delle cose! tanto accarezza l'immagine per la realtà!

In Sardegna poi coteste prime genti, 'da che le celoniei di Libia, e appresso quelle di Cartagine più particolarmente, mossero d'Africa ai lor danni, oltre al fuggire di tutto loro potero il consorzio de vincitori, ebbero nella comune sventura un altro minor male. Ciò è a dire, che eziandio mescolandosi alquanto con essi, i loro costumi non poteano gran fatto alterarsi. Imperocchè le libiche popolazioni erano anch'esse la maggior parte d'origine fenicia, e i Cartaginesi più che altri. Laonde avveniva che lingua, usi e religione erano per poco a guisa di quelle de' Sardi, popoli, in gran parte, come si disse, di fenicia generazione. Ed ecco siccome ebbero di molto agio a mantenere intatti i costumi loro, anche poste le diverse invasioni africane, insino al dominio romano.

De' Romani, de' Greci, de' Saracini e degli Aragonesi si favellò già nel capo antecedente; perchè egli è da ragionare intorno alle altre cagioni, che originarono la saldezza de' Sardi ne' loro usi e costumanze antiche.

Ivi si porge all'osservazione del filosofo quali vie di traffico fossero, sino da lunghissimi tempi addietro, aperte alla Sardegna, e per esse al commercio co' forestieri: Sotto i Romani le città erano frequentissime e popolose nell' Isola; ma non si sa per le storie che vi fiorissero arti speciali e sovrane, le quali attraessero gli esterni popoli a mercatare: poichè se togli grano, vino e bestiame, di che sotto il romano impero l'Isola fu ricchissima, poc' altro aveano i Sardi che allettasse i mercalanti. E ne avessero o no, il commercio era pur sempre coi Romani, i quali già reggean l'Isola come signori.

Ma dopo che l' Isola fu desolata da Saracini, pochissime eran le navi che vi venissero da' liti d'Italia a cagion di commercio, che povero era e scarsissimo per ogni conto. Sotto la signoria pisana la Sardegna non era visitata che dai legni di Pisa, poro dai legni di Genova, meno da quei di Spagna; nè gli Amalfitani, Siciliani, Veneziani e Greci erano dai dominatori lasciati approdare sì leggermente, per gelosia di traffico. onde Pisa ritraeva ricchezze e potenza. Che se rado era allora il giugnere de' legni forestieri, vie maggiormente se ne accrebbe la difficoltà sotto i reali d'Aragona; conciossiachè le guerre civili e il contrasto lungo e ostinato ch'ebber l'armi di Spagna al possedimento dell'Isola, rimossero la frequenza de' mercatanti. Sopra questo le carestie e le pestilenze aveano città e borghi volto in tanta ruina, che penarono di molti anni a ristorarsi della penuria d'ogni cosa. Per il che non avendo i forestieri luogo a mercatare in Sardegna con utile di pecunia e di baratto, si rivolsero dal commercio d'un paese, che, rotto e fiaccato dalla miseria, non era più idoneo e sufficiente alla ricchezza de' traffichi. Ma in processo di tempo la Casa d'Aragona, dovendo pe' fatti di Sicilia spedire colà di frequente sue armale, facea prima capo in Sardegna; ed ivi fondò ridotti e scale pe' suoi navigli, onde l' Isola cominciò a risorgere alquanto ed entrare in negozii coi porti di Spagna, specialmente per via d'Alghero, di Bosa, d'Oristano e di Cagliari. Pur non di meno pochi mercatanti praticavano nell'interno, sì perchè le marine erano deserte, e sì perchè il viaggiare entro terra, per difetto di vie, riusciva oltremodo disagevole ed aspro.

Ed ecco un'altra cagione da discutere, per venire al nostro intendimento, perchè i Sardi conservassero da grandissimi tempi incorrotte le loro maniere. Dianzi si conobbe, come la preterita stretlezza e scarsità de'traffichi dilungasse da'suoi posti la frequenza de' mercatanti. Ora diro, che sebbene sotto il governo d'Aragona la fortuna dell' Isola si rialzasse e voleggiassero a' suoi posti di molte navi con ricchi carichi di mercatarizia, nutlla ostante i forestieri usavano nelle grandi città maritime, ed ivi soggiornavano a lungo senza cercare l'interno dell'Isola.

La Sardegna, come ora la vedi intorno alle sue prode solitaria e deserta, non dà passo e ricovero alle navi, se non ispintevi dall'impeto de'venti e dai mari avversi e tempestosi. Dalle spiagge settentrionali di Capo sardo insino all'estremo promontorio di Carbonara, tutto il lito che mira Italia è salvatico, ermo, ignudo o scoglioso, Invano, trascorrendo il mare lunghesso l'Isola, cerca l'occhio una città, una villa, una terricciuola, un casaletto, che gli giocondi la vista. Ma, tolto Orosei e poche altre borgate, il resto è solitudine spiacevole e mesta; poichè ne' tempi davanti quegl' Isolani, assaltati sovente dai corsari di Barberia, si ripararono entro terra, lasciandosi dopo le spalle rupi e deserto: per egual forma si può argomentare della occidental parte dell' Isola. E si aggiunga che. eziandio calate le navi al porti e ai seni frequenti e sicuri di quelle coste, se pur volessero i mercatanti recar entro terra loro mercanzie, non troverebbero nè vie da pervenire ai villaggi, nè bestie da carico e da carreggio; e però la maggior parte si riducono a Cagliari e Porto Torres, per indi spacciarle a' fondachi o depositarle nei magazzini. Nè le derrate e le merci dalle città si possono così leggermente condurre ai villaggi, poichè non v'essendo piane e comode vie da carreggiare, le merci si vettureggiano tutte a dosso di cavalli.

Soltanto da circa diciott' anni in qua, corre l'Isola per lo lungo un'ampia e agevolissima strada reale, a grandi spese e ad incredibili difficoltà di ponti e d'asprezze di sassi e profondità di valli, condotta dalla munificenza del re Carlo Felice. Essa parte da Sassari e giunge per Oristano insino a Cagliari. con infinito servigio del pubblico e de' privati, che per quella hanno congiunti i due capi dell' Isola, i quali per tanti secoli eran divisi d'animo e d'interessi, per la malagevolezza del reo cammino che vi si frapponeva. Tolta questa via regia e grande, tutto il restante dell'Isola è come fuor di mano, e vi si pena sommamente dai viandanti a recarvi roba e persone. Partendo dalle città e terre dell'interno, l'uomo cavalca per angusti sentieri, i quali di frequente si perdono per guisa, che non vi rimane nè orma nè segno, e riescono in valloni profondi, in maresi pantanosi, o peggio in isfondi di male fitte, ove i cavalli ficcansi impaniati sino al ginocchio, e un piè divelto, l'altro s'infogna più a dentro, ch'è talora uno stento e un sudore a tirarli in sul terreno sodo. E non di rado avviene, ch'essendo le some di gran carico, e l'uomo sopravi per uscir netto della melma, i ronzini vi s'inchiodan per entro sì fattamente, che del trarneli è nulla, Sicchè i cavallari tapinelli e smarriti nè ponno ire innanzi nè dare indietro, e colti dalla notte in quel vischio, attendono dolorosi l'arrivo d'altri passeggeri che loro porgano aiuto.

Ne' lunghi 'tragitti dell' interno havvi scuri boschi, e macchioni di rovi, di pruni e di ginnestre, pe' quali chi non è
pratico del luogo s'avvolge senza veder traccia da uscirne.
Altrove le acque stagnano e covano a lunghi tratti pigliando
tutto il largo della valle, e sono luoghi perigliosi per le frane
e per le fosse coperte, entro le quali si cade sprovvedutamente. E senza questo, durando alcuna fiata il guazzo e le pozze
parecchie miglia, i cavalli n' escono dilombati ed esausti, del
che portano il cavaliere a stento, e di leggeri imbolsiscono e pigliano il fianco. Difficultano poi stranamente l' andata i fiumi
e le riviere, che tagliano per lunghi giri il paese; e siccome
non sono cavalcati da' ponti, così i passeggeri pericolano nei
guadi. S'egli piove a' monti, accade che gli acquazzoni gonfiando i rivi, i borri e i torrenti, giungono colla piena sì improvvisi, che involgono i cavalli e via li trascinano colla furia

della corrente. Avviene anche di spesso, che pervenuti al fiume i viandanti, e trovatolo grosso e nol potendo guadare, rimangono tutta la notte al sereno, perchè il luogo è deserto; e pur di faccia, alla pendice de' colli, sta oltre la riviera il villaggio, sì che si veggono i terrazzani e s' odon le voci, ma le acoue furiose non danno il valico ai cavalli.

Che è poi a dire de' sinistri e dolorosi passi de' balzi e delle crudeli gole di certi abissi, che incontra di passare nelle montagne? Egli mi ricorda di certe creste sì strabocchevoli a scendere, che al cavallo, ancorachè usato e ardito, tremavano e nalnitavano le carni sotto l'arcione, a vedersi di sotto ai piedi venir meno la terra. E talora riduceasi sopra un ciglio acuto di rupe con tutti quattro i piè ingroppati; e lì soffiando mandar giù l'un piè a tentare se potea puntar l'ugna e appresso il manco scendere il mandiritto, e poi co' deretani strisciarsi lievemente raccosciato sotto le groppe. È molto pericolato ed aspro a durare a questo modo le lunghe calate d'altissimi monti di granito, i quali hanno altresì erte e chine a scaglioni di selce viva e lustra, ove i ferri de' cavalli non intaccano come se fosse di diamante. Che se il cavaliere non poggia forte il piè nelle staffe, e non si reca tutto a dietro in sulle reni, rischia di schizzare del cavallo, e travolgere infranto e minuzzato nell'imo fondo di que' dirupi. Si considerino per ultimo i lunghi deserti, ch'egli convien sovente di attraversare. solitudini piene d'inciampi e di mali passi, per le quali si viaggia ore ed ore grandissime senza abbattersi in faccia d'uomo, o in una capanna, o in un ridotto; e le bufere di venti impetuosissimi che, per quelle immense lame disarborate, fischiano e imperversano sì crudelmente, ch' egli si conviene legare attorno alla bocca una fascia per riavere il fiato; e piogge dirotte, e grandine grossa che percuote il viandante, il quale non ha schermo o riparo che lo salvi; onde cavalca così molle e inzuppato parecchie miglia, prima di giungere a qualche ospitale mansione: il che avviene eziandio al guado de'fiumi, i quali, come il Tirso, il Flumendosa, l'Iscla, il Cocina ed altri, sono d'acque sì rapide e profonde, che giungono insino al petto de' cavalli; di che il viandante per quanto alzi

e raccolga le gambe, pur le ragguazza sin presso al ginocchio, e così bagnato gli convien durare lungamente in cammino, con estremo patimento della persona.

Tutti colesti disagi, pericoli e nole, che dee sostenere colui che viaggia l'interno dell'Isola, per difetto di vie, di ponti e di luoghi abitati a lievi distanze, ove ricoverare o riposare alquanto della fatica e del caldo, ritraggono i forestieri dal praticar ne' villaggie dall'usare coi Sardi. Sicchè vivono remoti affatto dal mescolarsi cogli uomini del continente, e però non possono attingere gli usi di quei popoli che, pel continuo commercio fra loro, hanno perdulo gli antichi costumi, riforbendoli col pulimento di più moderna civillà, e scambiandoli e foggiandoli a seconda del gusto universale.

Nè egli interviene solamente a' forestieri di rimanersi dall'aver frequenza e consuetudine coi villaggi entro terra, onde ne avvenga che i Sardi abbiano custodito i modi natii sì mondi e intatti dagli estranei costumi del continente; che anzi i Sardi medesimi poco conversano fra loro. Di qui procede che l'un villaggio ha pratiche e modi diversi dai villaggi del contorno: che l'uno tiene alcuni usi primitivi, che l'altro ha deposti; ma in cotesto ve n'ha altri vivi, che il vicino ha spenti. Il somigliante si dica delle fogge; che l'una porta il gherone o il soppanno delle brachette a un verso, e l'altro in differente maniera: e le sue donne avranno un'acconciatura di capo a una guisa, o il guarnello d'una taglia, o il cinto d'una guarnizione, che non corre negli altri villaggi da presso. Così veggiamo le donne di Osilo con un vestire che non si fa con quello di un'altra villa di Sardegna; il modo, col quale s'avvolgono il capo le donne di Benetuti, è così nuovo e singolare, che si spicca grandemente da quello d'Ozieri, di Buduzò e di Patada, che pure vi sono all'intorno di poche ore. Così i cappuccioni a gote delle femmine d'Arizzo non si veggono altrove. Nè s' ha a cercare queste diversità le dieci e le venti miglia di distanza, quando le avete ne' borghi vicinissimi fra loro, com'è Quartu da Pirri. Gli uomini di Quartu intrecciano i lunghi capelli in due code, cui escono all'estremità due nastri di seta nera che s'annodano insieme; e questi con tutta

la treccia raccolgono a sommo il capo sotto la berretta. Quelli di Pirri invece fanno le due trecce per egual modo, ma, invece di coprirle, le aggirano sopra il berretto, cingendolo a guisa di guernimento e se le annodano sulla fronte.

Le donne, che pur son vaghe di novità, e volentieri si conducono ad imitare le grazie che scorgono nelle altre femmine de' vicini paesi, in Sardegna per contrario non escono di loro fogge per niuna cosa del mondo. E comechè i villaggi di Selargius, di Pauli, di Pirri, di Sestu e di Malacalagoni siano sì prossimi l'uno all'altro, che alcuni sentono le campane delle circostanti pievi; tuttavia ciascun villaggio si divisa dall'altro per tal maniera, che a prim'occhio si dice : - Quella è donna di Quartu; quell'altra è di Sestu, di Pauli o di Sinai. Ciò non reca maraviglia a chi conosce il paese, specialmente ne' luoghi più interni dell' Isola. Imperocchè, oltre ad altre cagioni che diremo, la sola difficoltà delle vie fa sì che l'un villaggio comunica pochissimo coll'altro, e poco è il commercio che richiami gli uomini a condursi al vicinato. Gli agricoltori coltivano i campi, e tanto sono occupati nel governare lor terre e provvedere lor fatti, che nella stagione de' campi non si partono da essi. Oltre ai limiti dei poderi, ch' è quanto può esser culto e lavorato dalle braccia degli uomini del municipio, tutto il resto del territorio è pascolo e deserto. Ivi cominciano le pasture degli armenti, de' cavalli e delle pecore ; sicchè gli armentieri, i cavallari e i pastori vivono colle torme e colle gregge loro, e poco si riducono al villaggio, non che ire alle borgate vicine. Resta l'ozio del verno, ma le piogge del Novembre e Dicembre allagano sì fattamente le pianure e le valli, che le vie sfondano e impaludano, onde sino ai soli di Marzo e d'Aprile sbarrano i passi agli uomini ed ai cavalli. E siccome di rado le contrade delle ville e de' casali hanno il selciato (chè sono di terriccio e d'argilla); non si può dire quanto riescano fracide e zaccherose, e come vi s'alzino i fanghi da tuffarvisi dentro sino al ginocchio. Di che i terrazzani rimangono quasi assediati ne' loro abituri, e le donne durano gran fatica i di delle feste a potersi ridurre alla chiesa. Nella buona stagione, gli uomini, e segnatamente i giovani de villaggi, cavalcano alle feste delle vicine terre per assistere alle mostre, alle corse e alla fiera. Ma le donne vi si
recano rare volte; sì perchè sono caserecce di mollo, e sì perchè, non avendo velture, conviene che salgano in groppa dei
cavalieri a gran loro disagio. Poichè non ostante un sellino a
guanciale su cui seggono, l'altro arcione della sella dà loro
colo spigolo ne fianchi ad ogni mular di passo; e inoltre lo
star bilicate sulla vita di molte ore senza appoggio, le stanca; serrandosi così a lungo al cavaliere, il braccio intormentisce; le gambe spenzolate pigliano di leggieri il granchio; lo
rigidissime erte e le aspre calate le pericola; e il guado delle riviero mette loro paura.

Or vede il lettore come avviene che pochissimo gli strani usino nell'interno; e come l'un villaggio coll'altro, eziandio a poche miglia, viva segregato e solitario. Dal che si rende manifesta un'altra cagione del serbare gli originali costumi. Aggiunge non lieve incremento il contegno e la norma delle femmine sarde. Imperocchè sono esse una similissima immagine delle antiche donne descritteci nella Genesi, nel libro dei Giudici e nell'Odissea d'Omero. Tutte le cose domestiche fanno capo alla madre di famiglia, la quale distribuisce le faccende alle nuore, e queste alle figliuole. L'anziana dà legge ed uso dei costumi domestici, e tutte l'altre vi s'applicano con sollecita fedeltà, nè uscirebbero d' una linea dalle consuetudini famigliari. Esse hanno in comandamento da' loro mariti di non essere anderecce ma casalinghe, e di custodire gelosamente il limitare come cosa sacra. E a ragione si promettono d'essere ubbiditi, poich'elle serbano con molta religione le domestiche stanze, com' è debito alle donne oneste e pie verso l'onor conjugale. Raro o non mai trova il passeggero una donna oltre il termine della fontana ove scende ad attingere acqua, od oltre il rivo a cui si lavano e purgano i panni della famiglia.

Le donne di Sardegna non escono al campo, nè a potar viti, nè a coglier frutti, o far erba, o raccoglier sarmenti. Niuna moglie di boattiere è guardiana di buoi o di vacche; niuna donzella mena le pecore alla valle o le capre alle fratte. E se le son mogli di pastori, o stanno al villaggio a procurare la casa, o nelle capanne dell'ovile a cagliare il latte, a far pizze, a rassettare le masserizie, ad ammannire la cena. Il che pure suol raramente avvenire, massimamente se hanno suoceri e figliuoli, chè allora sono assidue al villaggio e non si dilungano giammai dalla casa.

Ivi le donne curano, accrescono, custodiscono, difendono le cose domestiche; lavano e mondano il grano, governano il giumento, badano alla macina, satollano i porcelli, proveggono i pulcini, i piccioni domestici e le palombe torriere. Ma soprattutto hanno pensiero del macinato; stacciano la farina, fanno il pane, lo infornano e cuocono l'un di per l'altro. È a mano loro la dispensa, la cella e tutte le masserizie e le robe rinoste ne' luoghi più salvi. E però sono donne faccenti. destre, sollecite, e discrete, e le migliori massaie che mai si possa desiderare. Oltre a questo dànno opera alla lana e al lino, o tessono tele candidissime, e tovaglie e tovagliolini a scacchi, a rabeschi, e sopraricci maestrevolmente condotti, I drapni lani pe' lor veli, gonne e farsetti sono di molle ordito. pastosi e dolci a increspare : all'incontro i panni, che i Sardi chiaman foresi, per le vestimenta degli uomini son crudi, serrati e pilosi, perchè deono guardar dai venti e dalle piogge. Sicchè tutto il giorno o seggono al telaio, all'ago e all'aspo: o s'aggirano in tutte le altre faccende casalinghe per curare i vecchi, avviare i giovani, custodire i bambini, nutrir la famiglia, e guardarla in pace ordinata e vantaggiata, senza perdere il tempo a cicalare in sugli usci, o distendersi e scialacquarsi per le vie del villaggio e in sui crocicchi fra le ragunate e i convegni oziosi delle brigate. Ove adunque s'eccettuino alquante donne dei dintorni di Cagliari e delle altre città, le quali recano al mercato erbaggi e frutte, ogni altra vive in casa allogata e riposta come la più preziosa gemma domestica. che non porta in mostra la sua chiarezza se non ai dì delle feste.

Egli è altresì da osservare attentamente la maniera delle case del capo meridionale, la quale assai conferisce al vivere ritirato delle donne. Imperocchè nel Campidano, nella Tregenta o in parecchie altre regioni dell'Isola, le case non hanno in sulla via nò usci, nò finestre, nò verone; ma, a guisa degli antichissimi popoli orientali, tutta l'abitazione è chiusa entro il recinto, che dalla vista altrui la rimove. Egli è un gran quadro di murato, nel cui mezzo è la porta, la quale senz'altra introduzione di vestiboli e d'atrii, mette in un largo cortile, entro cui sorge da uno o due lati la casa. Quant' è lunga la facciata, le corre un portico, sotto il quale riescono gli usci della cucina, del tinello e dello camere; ed ivi si raccoglie la famiglia delle donne il più della giornata agli uffizii domestici, senz'essere mai scorte dalla via. Ed io ricordo che m'occorse di passare più volte dall'un capo all'altro di quei villaggi, senza abbattermi a vedere viso di donna o di fanciullo, come se altraversassi un cimitero.

Con questi usi e pratíche domesiche egli è chiaro, che le presenti donne dell' Isola non costumando mai co' forestieri, e pochissimo colle vicine borgate, sono strettissime guardiane delle domestiche tradizioni, e le trasmettono ai figliuoli di generazione in generazione, senza il minimo mescolamento di lingua, di fogge e di costumi. Il che era proprio e naturale dei popoli primitivi, i quali custodivano gelosamente le donne fra le pareti di loro abilazoli, e in esse riponeano le memorie delle paterne consuetudini e del rito famigliare.

Ragionammo sinora delle cagioni che possono aver effettuato nei Sardi l'intero possesso delle antichissime forme dei popoli primilit'i, le quali non permarrebbero così immobili e fisse all'urto di tanti secoli, se una propizia fortuna non avesse benignamento vegliato a lenerit, più che ogni altra gente d' Europa, rimossi e chiusi da ogni mescolanza straniera. Ed essi medesimi vi cooperarono col fuggire, per amore di litertà e per grandezza d'animo patrio, o per indole pertinace, di servire sovente alla legge dei conquistatori e all'esempio dei nuovi costumi. Se non che alle cagioni delte davanti se ne aggiungo ad isolare i Sardi un'altra validissima, che vien loro dal clima, il quale sembra che pateiggi con quei popoli a difenderti dalla mescolanza cogli estrani. E però egli s'arma ga-

BRESCIANI Vol. IV.

gliardamente, e dall'aere, dall'acqua e dalla terra attinte nuove forze, combatte i forestieri, li allontana, o li vince e percuote a morte. Dall'uscire di Giugno insino all'entrare di Gennaio sotto un cielo limpido e cristallino, sopra una terra ferace, lungo chiarissimi e pescosi stagni, la Sardegna asconde al pellegrino il sottilissimo veleno che l'attossica e uccide. Quante volte cavalcando io, verso il cader di Maggio, per quelle amene pendici, per quelle deliziose valli, per quei campi ondeggianti di messi mature, mi soffermava alquanto a dilettarmi del dolce soggiorno, di quelle vaghe colline, di quelle maravigliose vedute, di quel cielo sereno, di que' pelaghetti argentini, ed esclamava: - Oh, Isola copiosa d'ogni bene e ricca d'ogni bellezza! Poscia di repente uno scuro pensiero m'assaliva e l'anima riempiyami di mestizia, dicendo meco stesso: - S'io quinci passassi da un mese in poi, e soprastessi alquanto al sole o all'ombra, mi piglierebbe incontanente un ribrezzo al cuore e un furore al cervello, i quali in poche ore mi trarrebbero in sepoltura.

E in fatti ne' mesi, che i Sardi chiamano intemperiosi, accade principalmente a' forestieri d'esser colti dall' intemperie, la quale senza niuno valevole rimedio il più delle volte gli uccide. Lunghi trattati scrissero, dono sollecite e gravi disaminazioni, i medici dell' Isola e d'altri paesi, per giugnere, se possibil fosse, a conoscere la natura di quella rea condizione del clima; ciò non per tanto ella fuggì sotto lo sguardo sottile e studioso di que' maestri. Chi ne accagiona le acri e solforose qualità del suolo, antico letto di spenti vulcani; che gli esalamenti salini, che vaporati involgono principii mortiferi a respirare; chi le acque inferme de' paduli, degli acquitrini e dei fossati; chi le vene sotterranee, che dal mare filando tra pelle e pelle de' terreni a valle, risolvono, macerano e infistoliscono i piè delle zolle, e n'esce indi e sfiata un aere salmastro, amaro e febbroso; chi appone il mefitico alle bestie morte e lasciate incarognire pe' boschi e per le campagne; all' infinito numero de' bruchi e de'vermini, che lo stemperamento di quei calorl uccide, e gli uccisi infracida, e l'ambiente aere ne appuzza ed infesta; od anche alle vecchie piante delle foreste, ai

bronconi scavezzi e alle foglie cascate in autunno, che all'acqua e al sole fermentano e in putrido letame si convertono. Altri accusano quei cocentissimi soli africani, che saettano e inchiodano il cervello, il quale, infuriando il bollimento del sangue, farnetica e delira in una febbre, che in poche ore lo spegne. Altri mostra finalmente che anche l'ombra e il rezzo in quella regione di cielo siano malsani, poichè il passeggero, tollo al sole che lo scotta, trova il presso l'ombra fredda, che gl'intirizzisce la pelle e gli mette nei nervi e nell'ossa il ribrezzo della terzana.

Onde continuando la malsania per sei o sette mesi dell' anno, i forestieri non si avventurano a tanto rischio. Più volte si è pensato dai politici, che per colonie si potrebbe aumentar grandemente la popolazione della Sardegna; ma ove si ponga mente ai mesi nefasti, i quali corrono nell' Isola, non troveranno si agevole il ripopolarla co' forestieri, specialmente alle marine e nelle valli.

Notano inollre gli osservatori, che pure gli slessi Isolani, avvezzi al cielo intemperioso del loro villaggio e vissuti in esso in tutte le stagioni sanissimi, se si tramutano in altri paesi, vi pigliano l'intemperie nè più nè meno come gli stranii; per lo che se il paesano d'Orose inella sua micidiale contrada campa dalle febbri perniciose, quando il Settembre lo coglieses in Oristano, rischia, non badandosi diligentissimamente, di dare nelle febbri e morirvi. Anche questi accidenti del clima tennero adunque lontani i popoli del continente dal visitare i Sardi, e costumare e vivere fra loro.

Nulla di meno siamo giunti ad una stagione, nella quale o i forestieri trovino il modo d'abitare con sicurità dell'aere nell'Isola, ovvero la mirino di lontano, pure il patrio deposito degli antichi costumi non durerà più a lungo in Sardegna, ed be gia cominciato ad alterare sotto varii rispetti. E con tutto che io creda che certi originali costumi non verranno mai meno nell'Isola; tuttavia io reputo ch' egli è da affrettare l'opera di raccoglierli con somma diligenza. Così foss' io sufficiente a questo divisamento, che ben veggo nè essere io stato sì a 
lungo nell'Isola, pà a verla visitata tutta si per minuto, nè es-

sermi venule alle mani tutte le costumanze, i modi, gli alti, le pratiche e le istituzioni civili e domestiche, che li possa tutit rassegnare, descrivere e discorrere con quella peculiar diligenza, che l'alto argomento richiede. Anzi io mi rendo certissimo di non aver l'un dieci notato di quanto potrebbe occorrere alla contemplazi one de pratici ed avvisati conoscitori delte assuetudini e delle osservanze di quel popolo straordinario.

Oltre di ciò le forze mie non sono da sì gran peso, di riscontrare i presenti costumi de' Sardi agli antichi, con quell'ampiezza e dovizia e sicurtà di dottrina, che occorre a chi si mette in queste discussioni; nè altro intendo che di sfiorare alla spicciolata questo gran campo, e tessere una picciola ghirlanda, con che il nobile capo di cotesta donna reale, deposto per un momento il ricco diadema, si voglia quasi per trastullo rusticamente adornare. Ben mi rivolgo a sicurtà a quei nobili intelletti che onorano la Sardegna di loro amor patrio e di lor pellegrino sapere, e li prego di porsi alla bella impresa di ampiamente raccorre e dichiarare, con dotte allegazioni degli antichi scrittori e de' monumenti, i preziosi avanzi dei costumi dei popoli primitivi, che tanto vestigio hanno lasciato sinora di sè in Sardegna. Egli è poi tanto più da sollecitare sì fatte ricerche, poichè, siccome ho detto dianzi, novella fortuna le s' apparecchia, e con essa nuovi usi la seguiranno di civiltà forestiera.

Imperocchè essendo insino ad ora scarsissimo il numero dei orestieri che la visitavano, egli ora si pare che il frequente iragitto da piroscafi abbia, colla comodità e colla sicurezza, mirabilmente accresciuto il commercio coll'Isola. Allorchè le navi le venieno di Spagna sotto già fragonesi, di Pisa sotto i Pisani, di Nizza e poscia di Genova sotto i reali di Savoia, ti navigare era lungo, raro ed incerio secondo il sofliare de'vendi, l'imperversare delle tempeste, l'insidiar de'pirati, l'incrudelir delle guerre. Dopo il 1814 ogni mese salpava la regia goletta, che da Genova arrecava i reali comandamenti all'Isola; e il navigare con essa era si disagiato e duro, che chi non volea dormiri su pe'lavolati e le panche di poppa, se gli convenia portare i materassi e le coltri: alcune volle incontrava

d'aver tempi tanto dirotti e contrarii, che pervenuti sin presso al golfo di Cagliari, ed eeco una folata di vento in prora, che rinsaeca le vele e porta via il legno a ritroso, con una foga sì trascorrevole e turbinosa, che non si ripiglia a mezz'asta che sulle punte di Sicilia o sulle costiere di Barberia: intantochè s'avvolgeano talora pel mare li diciotto, li trenta e insino ai quaranta giorni, innanzi che potesse ro affondar l'àncore nel porto di Cagliari. Qual mai volea navigare a diletto in Sardegna con tanta noia di fortune, d'indugi e di mille altri rincrescimenti? Niun altro che gli ufficiali inviati da Torino per la giustizia e pel buon reggimento dell' Isola; i soldati delle guarnigioni e pochi mercatanti pe' traffichi. Ma egli non è così da dieci anni in qua. In prima cominciarono le regie navi a vapore ogni quindici di alternare i passaggi una volta a Cagliari e a Sassari l'altra; ed al presente tutti gli otto giorni partono i legni da Genova, e s'incrociano a mezzo mare con quelli che dànno volta di Sardegua. E perciò in trenta o quarant' ore al più si va e si viene regolarissimamente, aecolti a bordo con ogni comodità di letti e con ogni delicatezza di mense. Queste cose allettano mirabilmente i forestieri a visitar la Sardegna; ma molto più i Sardi a venire in Italia. E poichè il difetto di vie e d'alberghi dilunga i primi dalle ville e città dell' interiore; così da questo lato le patrie costumanze non s'avventurano a mutazione. Ma non è a dire il medesimo de' Sardi, i quali soggiornando a lungo in Italia e in altre coltissime parti d'Europa, e considerando i modi fioriti della moderna civiltà, si ammireranno in quelli e poscia a'lor paesani li recheranno ad imitare. I quali, per quanto ripugnino agli usi forestieri, non potranno durarla a lungo contro il convincimento de'savii, e la forza delle consuctudini trapiantate a ringentilirli.

Per la Sardegna non corsero giammai contingenze così favorevoli e seconde a tragittarsi sul continente. Veggonsi al di d'oggi pei loro negozii, per loro difese, per loro ragioni venire i Sardi alla corte, salire a' tribunali, avvolgersi per gli ufficii maggiori, visitare i ministri, raecomandarsi ai giudici, eccilar gli avvocali, aecelerare i giudizii, promuovere le cause, domandar carichi, intercedere onoranze, procacciar amicizie. E intanto aggirarsi i lunghi mesi fra le brigate delle metropoli, conversare con genti diverse, frequentare i fondachi de mercatanti, i ridotti de cittadini, le feste reali, i pubblici spettacoli, le private famigliari adunanze. Veggono le nobili ed alea bitazioni, la grazia e l'agiatezza degli arredi, lo splendore e la maestà delle chiese, la dirittezza e mondezza delle vie, l'ordine pubblico e la sicurezza domestica. Gli attrae dolcemenle l'urbantia, la dolcezza, la facilità, il garbo e l'ornamento de'nostri costumi, e comparandoli con quelli dell'Isola, trovano fra noi la vita, le sostanze, l'onore e la quiete godere piena e sa'da sicurià così nelle grandi città, come ne' borghi e nelle campagne \*.

Frattanto queste civili e graziose virtù beono i Sardi cogli occhi, accarezzano colla mente, lodano in cuore, praticano negli atti, diffondono colle parole, animano coll' esempio fra' loro concittadini. Ma niun altro avrà maggior attitudine e valore di raddolcire ed appiacevolire i costumi nell'Isola che i sacerdoti, i quali avendo tanta autorità sopra gli animi d'un popolo così fedele e confidente nella sapienza e dignità loro, potranno mirabilmente adoperare a colesto rinnovellamento. E si veggono oggimai di spesso i preti e i cherici dell'Isola giugnere a Genova e a Torino: gli uni per vaghezza dell'italiana magnificenza, gli altri per crescere negli studii delle scienze civili e religiose, tutti per talento d'apparar nuove cose. Chi potrà dire, com'essi, tornati a' villaggi, predicheranno e commenderanno le dolcezze del vivere de ben disciplinati popoli del continente? Esporranno come grossi costumi in rozzi petti sogliono germogliar risse, mover liti, suscitar competenze, accender nimicizie, parti e odii mortali per lievi cagioni, e come il lor frutto riesce amaro e doloroso alla pace domestica e alla pubblica felicità. Il conversare dei sacerdoti nel continente

<sup>&</sup>quot;Si noti che l'Aniore scrivera nel 1846. Dopo quell'anno le cose publiche la Piemotiv volsero sempeo al peggio, fino a che el 1859 e le 1860, dilagata la rivoluzione per totta quasi l'Italia, le città, l'borghi e le campogne ne predictero della pristina loro quicie e di quegli comandi coshumi, che l'Autore vi commenda. La barbarie delle sètte trionfanti ha orri deturpata fra nol ogni bellezza Italiana.

chiarrià molli errori volgari, rimoverà molti usi spiacevoli, guiderà a più convenienti partiti gli animi nobili e generosi de Sardi; gilterà ampio e largo la luce degli ottimi precetti, che gli svezzino da certe pratiche inette, o rustiche, od aspre, dando loro con ogni discrezione belli addirizzamenti e rifornazioni utili e savie. E quel popolo, che sinora ha resistito per tanti secoli agli urti di fuori, non polrà durarta a lungo contro le domestiche insimuazioni e contra i novelli esempii, recati loro d'alfronde in persona de sacri ministri, che li costumeranno a seconda di più assennati consiali.

Queste cose io preveggo già soprastare all' Isola per iscancellare da lei e radere la memoria delle antiche usanze. Ed avvalora grandemente il mio parere, il veder già tolte ne villaggi di molte consuetudini, pel solo tornar che vi fanno di continuo coloro, che furono nelle guarnigioni di Piemonte coi baltaglioni dei cacciatori sardi nelle guardie reali. Costoro, dopo il termine del gaggio, avuto commiato dal soldo del re, se ne rinvengono in patria, e, ridendo o da dovero, riprovano o motleggiano li semplici vecchi modi de loro paesani, magnificano gli usi delle città di Terraferma, e tanto dicono in casa e fuori, che li fanno cadere dalle loro tenaci ominioni.

Anche le agevoli strade, che si vanno apparecchiando per tutta l'Isola, condurranno assaissimo a congiungere per commercio scambievole i villaggi, i quali parteciperanno, per via di vetture e di carri, alle feste, alle fiere, ai mercati de vicini e de più lontani, con quelle alterazioni e mescolamenti d'atti, di fogge e di costumanze, che di necessità deono risultare dall'usar conversevole e frequente d'un popolo coll'altro. Laonde gli eruditi e sapienti amatori della patria si dieno a raccorre e a descrivere gli originali costumi dell'Isola, siccome sacra co-sa, che a somma riverenza si dee serbare almeno nella memoria de'venturi nipoti. Dalle pochissime consuetudini e maniere, ch'io porrò in nota, siccome ora presenti nell'usar cotidiano, io mi penso, che se questo libro avrà tanto di vita che vega un mezzo secolo, chi s'incontrerà a leggerlo l'avrà in conto di vecchie istorie di parecchi secoli addietro.

The Lange

#### CAPO V.

# Degli antichi monumenti, onde i Sardi si presumono d'origine fenicia.

Il P. Federico Tornielli trovandosi, pochi anni or sono, con altri Padri a dare una Missione nell'isoletta di sant' Antioco, fu pregato molto amorevolmente da alcuni maggioringhi, che nella notte volesse esser contento di predicar un fervore, per eccitare il popolo a maggior compunzione. E il buon Padre recandosi di buon grado a compiacerli, costoro l'ebber condotto sopra un largo spianato, ed ivi, inalberata la croce, gli accennarono che predicasse. - A chi predicherò io? disse il Padre; quivi è deserto e rupi all'intorno e colà il mare. -Non vi caglia, ripresero i maggiorenti, gridate pur forte. Il Padre si contendea nè sapeva risolversi a gridare al vento e scioperare la santa parola a posta di que cinque o sei, che l'aveano guidato in quel sito solitario. Pure supplicandolo essi e scongiurandolo di dire alto, e non valendogli oggimai lo schermirsi, cominciò ad esclamare a tutta gola, invitando le stelle, e il mare, e la notte a laudare e servire fedeli e riverenti il Signore Iddio loro, che li ebbe creati e governa con ordine di mirabile sapienza ed armonia. Ed ecco a un tratto il suolo formicolar teste d'uomini e di donne; ed altri levarsi fuor di terra a mezza vita, ed altri surgere ivi ritti in piè, come nel campo della visione d'Ezechiello. Di che il missionario, sbigottito di paura, affiocò di presente. Ma come zelante ed animoso ch' egli era, veggendo quelle genti accostarsi alla croce, e starsene in atto divoto e bramosi d'udire, riprese gli spiriti, parlò con vigore e franchezza, sollecitandoli e spronandoli a penitenza.

Qui m'arresta il leltore stupefatto, per chiedermi ragione di quelle teste germogliate fra l'ombra da quella terra paurosa, chè, al solo pensare a quel caso, si sente il sangue e l'ossa in un raccapriccio crudele. Ma il terrore gli svanirà dalla mente, ov'i o gli dica non essere avvanuto da niun altro accidente, se non dall'abitare che fanno colà sotterra quelle genti, in certe cotali caverne o grottoni degli antichi trogloditi, venuti colà dalla Libia o forse prima d'assai dalla Fenicia o da qualunque altra parte dell'Asia anteriore.

L'isoletta di sant'Antioco era nel territorio sulcitano, ove le libiche tribù, conquistato gran parte della Sardegna, fabbricarono la fiorentissima città di Sulci, dalla quale pigliò il nome quella occidental piaggia dell'Isola. Ivi remotissimi popoli abitavano, all'uso de' Cananei, degl'Iturei e de' Palestini. in certe spelonche incavate nelle rupi o sotterra, e là entro, fatte lunghe callaie nel sasso e aperti anditi e tragitti dall'una all'altra caverna, stavano ad albergo sicuro o fuori della vista de'loro nemici. Tornavano a questi ridotti in ispecial modo quei popoli, che ab antico viveano lungo le rive dell'Eritreo, nella Cananitide e presso il Golfo persico; e in Europa veggiamo rinnovato l'uso dell'abitare le grotte e i covi sotterra dai vetustissimi popoli, che noi sogliamo chiamar Fenicii, siccome gl'Iberi, i Libici, i Sardi, i Balari e i Sicani; ond'è che in Malta, nelle Baleari, in Italia e in Sardegna si veggono pur in presente di cotesti monti incavernati, con entrovi mille aggiramenti, e sbocchi, e crocicchi, e androni che mettono in larghissime cave, le une internantisi nell'altre: di guisa che egli pare come una città d'intaglio, nella quale abbia templi, e fori, e curie, e basiliche, e sale presso a poco quali si veggono nelle saline di Polonia, e nelle argentiere di Svezia. Le genti, che abitavano per le tane e per le caverne de'monti, si nominavano appunto Trogloditi, che in nostra lingua vale a dire carernieri o rimbucati.

Che nella Cananitide avesse, ne' lontanissimi tempi addietro, di molti popoli che viveano ne' rifugi delle spelonche, si può conoscere apertamente dal vedere si grottosi i suoi monti, e le sue costiere tutte forate a punta di picconi e di scarpelli. La famosa caverna di Sidone ha presso a dugento sale di dodici piè in quadro, poste in lunghe fughe di fronte, e sopra il primo piano altri molti, a' quali si ascendea per chiocciolette intagliale nel vivo sasso. E si veggono lutto intorno alle pareti incavi di ripostigli e di credenze, sporti, measole

e docce da raccogliere le acque che gemeano dai peli e dalle screpolature de fianchi e delle volte. Strabone ci descrive nei monti degl'Iturei spelonche ed antri sì sfogati e spaziosi, che contenevano ben quattromila trogloditi. Il numero di cotesti covili dovea pur esser grande in terra di Canaan, quando veggiamo nel primo de Re. gl'Istraeliti fuggir dal macello dei Filistei e sparire un popolo intero di sopra terra, per ascondersi al furore dei suoi nemici nelle caverne, negli antri e ne' forami delle pietre: Cum vidissent viri Israel se in arcto positos, absconderunt se in speluncis, et in abditis, in petris quoque et in antris 1. Anche Guiseppe ebreo ci narra, che volendo Erode sterminare dal paese di Galilea le numerose masnade di ladroni, che ivi correano le donne, le robe e il bestiame, non potea venirne a capo, perciocchè si deleguavano entro le vaste spelonche de' monti, donde sbucavano poscia la notte per rubare il contorno. Però egli pose l'assedio agli sbocchi, e fatti calare i soldati dall'alto ne' cofani e nelle gabbie ferrate, con macchine e tormenti di guerra li fece entrare a snidarli. Le entrate erano anguste, di che messisì i soldati per quelle strozzatoje, riuscirono a gran fatica in larghi ridotti, e d'indi s'internarono alle stanze di que' ribaldi, che tutti sgozzarono. Onelle tane incavernavano tanto a dentro, ch'egli v'era amplissimo spazio da ricoverare uomini e foraggi in abbondanza; ed erano sì ben forniti, che non eran loro per mancare le provvisioni a lungo tempo. Aveano inoltre cisterne coniosissime d'acqua, e le acque eran limpide e fresche. Eran poi qui e colà abbaini e sfiatatoi per la luce e le correnti dell'aria, e le uscite del fumo, in somma potea dirsi una cittadella con quartieri, casematte, e ritiri di rispetto per la guarnigione.

Ci parla della stessa guisa Onorato Bres nella sua Malta antica, ragionando delle grotte di Ta-Bengemma nel colle presso Medina, ch'è la vetusta Melita fenicia 2. Il delto colle è tutto pertugiato a maniera d'una città con vie, trivii, piazzette,

<sup>1</sup> I. Reg. XVIII. 6.

<sup>2</sup> Bres, cap. VIII. pag. 146; e Ciantar, Tav. XVI; e Houel, Tav. CCXLII, e seguenti.

e lungh' esse camere d'ogni forma. Anche ivi, come nelle caverne di Sidone, si veggono le vestige d'un ampio ridotto di
trogloditi, con isfondi da riporre le masserizie, modigitioni e
beccatelli da sostenere arnesi caserecci. Il maltese don Paolo
Cachia-Abella, discendente dello storico, mi contò ch'esse caverne sono amplissime e maravigliose, ed hanno in alto sfoghi
per dar via al fumo e rinnovellar l'aria; e posto che alcuni
sien ora lurati dalle radici dei virgutti e dalle ghiare e zolle,
depositate nel giro di tanti secoli dai sovrapposti terreni; nullad imeno egli non pare che fosse da prima un ipogo, unasi bene vivo albergo d'antichissimi popoli; imperocchè vi si
veggono ancora persino le pile da macinare, incavate nel grosso della rupe. E siccome parecchi eruditi le hanno per macine
da olio, così ei parrebbe che l'agricoltura fosse nutrita con
amore e con arte da ouei primitivi coloni fenicii.

Anche vidi e conobbi il nobile abate Audierne, cavaliere della Legion d'Onore, e canonico della cattedrale di Perigueux, il quale fece di lunghi studii sopra le antichità de'Celti. Or egli mi descrisse le caverne de' trogloditi del Perigord, somigliantissime in tutto a quelle de Sardi. Elle hanno, oltre gli sfogatoi d'alto, eziandio luminai ne' fianchi o in testa, secondo che sono locate le dette grotte : ma di vantaggio hanno riuscile, labirinti e scappatoie dalle opposte costiere del monte, ad avere, ove fossero assediati dall'un capo, libera la ritirata dall'altro. Alcune di coteste spelonche sono naturali, ed altre fatte ad arte, e dall'une alle altre sboccamenti pe' trapassi. Le artefatte poi s'incavarono con picconi ed asce di viva e durissima selce; però che non aveano ancora que' Celti primitivi l'uso del ferro. L'abate Audierne mi mostrò alcune di quelle bipenni, che furon trovate la entro, siccome altresì dardi, frecce e picche delle medesime selci, le quali sono a foggia di quelle de'selvaggi del Messico, del Perù e dell'Australia. E appunto eziandio in coteste ultime parti del mondo si veggono incavernamenti di trogloditi, che riduceansi a gran lorme in que'covi sotterra. Nell'Asia, i monti del Caucaso sono sforacchiati in parecchie pendici, e quei forami erano ad uso di viver celale e sicure le genti. Il Reineg ci dipinge quelle di Gori, dette in paesano Uphliszieche, cioè a dire Città de' Signori, amplissime di vie, di piazze e di basiliche. Ve n'hanno nele la Georgia; nel contorno di Badill una gran rupe di monte ha ben oltre a mille stanze. Il Paropamiso è pieno di siffatti grottoni; e simile la Media, la Persia e l'India, la Mesopotamia, le coste di Cirene, la Cafreria, e persino le terre degli Ottentotti nella austral parte dell'Africa.

Di sì fatti alberghi delle genti primitive havvi di molte tracce anche in Sardegna, e specialmente in certi cotali tufi e pomici, che riescono in valloni stretti o in ripe scoscese vicine alle acque. I grottoni di sant'Antioco sono sì cupi e vantaggiati, che capono buon numero di famiglie, le quali ci vivono entro assai comodamente, e vi fanno in sulle bocche loro faccende e mestieri. Le donne cogli arcolai e co'mulinelli innaspano, dipanano e cuciono; i fabbri v'hanno le fucine; i legnaioli il banco, e i calzolai il deschetto. Egli è in vero la nuova cosa a veder tante genti affacciate a quegli usci strani, come i palombi in sui buchi delle colombaie, o i falconi fra le ventiere delle bertesche. E pur questi buoni trogloditi racgliendo il freno ai desiderii, tarpando l'ali alle speranze, ritogliendo ogni superfluo alle necessità della vita, in quelle nere e buje caverne dimorano più contenti e sicuri, che ricchi e potenti negli alti e superbi palagi delle città. Forse in quei sotterranei si riparavano in antico per sospetto de'ladroni e de'corsari, e poscia continuarono di generazione in generazione a pacificamente abitarvi.

Quelle grotte, che alle geuit primitive scusavan le tende o le capanne, riuscirono utili, coll'andare dei tempi, per nascondigli e ricovero de' profughi e dei perseguitati dall' ira de'tiranni o dalla crudeltà dei vincitori. Noi veggiamo appunto per ciò Abdia, maestro della casa d'Acabbo, sottrarre alla rabbia della feroce lezabello cento Profeti del Signore, ascondendogli in quelle grotte: Nam cum interficeret lezabel Prophetas Domini, tulti ille centum Prophetas, et abscondii cos quinquagenos, et quinquagenos in spelunicis 1. Eziandio i

1 III. Reg. XVIII. 4.

Maccabei, per fuggir la persecuzione d'Antioco Epifane, si celarono nelle caverne de'monti. Il simigliante fece assai prima Sansone nella grotta d'Elam, per cessarsi dal mal volere dei Filistei; e appresso Davidde in quelle d'Odolla e d'Engaddi. ner sicurarsi dall' dioi di Saulle.

Alla stessa guisa fanno oggidì in Sardegna i banditi, che hanno loro poste sicure nelle spelonche de' prischi trogloditi, e i sergenti della giustizia li cercano invano; imperocchè le bocche per lo più sono assiepate da rovi e da cespuglioni che le ingombran da piede: altre poi son poste in luoghi inaccessi, ov'è rischiosissimo l'aggrapparsi e l'erpicarsi su per le schegge di que' balzi. M' avvenne, viaggiando negli alti monti di Bono, d'uscire un giorno alla proda d'una scura foresta, in un po' di piano circondato da rupi stagliate e repenti. Pioveva a ciel rotto, e il vento furiosamente ci soffiava l'acqua gelata in faccia; di che i miei compagni eran chiusi nel cappuccio, ed io ben mantellato e colla faccia rinvolta in una lunga maglia di lana. A un tratto alzo gli occhi, e veggo là in alto della strettissima bocca d'una caverna tirarsi a dentro un non so che. Egli era il covo d'un infelice bandito, il quale, al primo spuntare de'nostri cavalli, si ringuainò come le lumachelle entro il nicchio, temendo non fossimo gente di arme alla ronda di que' boschi. Il misero capiva appena lungo disteso in quello angusto forame ond'egli stava in aguato, mirando sott'occhio se armi vedesse; ma scorto ch'eravamo una brigatella di pacifico aspetto, mise fuori prima il capo, e poi fattosi innanzi e gittatosi fuori col netto e colle braccia, fe'cenno che si soprastesse alquanto, e si torcesse a man dirittta ove era il ricovero d'una gran caverna, in cui entrammo coi cinque cavalli all'asciutto, ringraziando il cortese bandito, il quale m'attese boccone al suo spiraglio, e come videmi ripartire, mi salutò gridando: - Anda in ora bona con Deus.

Si trovano vestigi di trogloditi eziandio in Italia nelle regioni abitate dai Sicani, dagli Oschi, dagli Enotri e dai Pelasgi. Chi va da Nepi a Roma, s' abbatterà a vedere, sotto l'altissimo ponte di Civita Castellana, quella grande spaceatura di rupi, entro le quali vedrà gli sbocchi di molte evorrei in cui deono aver abitato gli antichissimi popoli di quelle contrade. E come si veggono in que'sassi, così si trovano nell'Umbria e in altri Juoghi assai, specialmente dell'antico Lazio. Dei trogloditi etruschi, o pelasgi, o tirreni che voglian dirsi, si trovano altresì parecchi indizii in tulta la Toscana, e massimamente in Val di Matra; ed uno assai cospicuo offresi alla vista de' viaggiatori in sulla via che mette fra la borgata di san Lorenzo e il lago di Bolsena. Chè a man diritta havvi un monte, nel quale veggonsi ancora tra i rovi e i pruni gli aprimenti, che conducono nell'interno del masso vulcanico, il quale è tutto incavato a molti piani di grotte operate a piccone, in cui tornavano le prische genti. Ond'è che Orazio, parlando dei trogloditi dell'antica Grecia, resi più miti dalla lira d'Orfeo e condotti dal vivere nelle tane a fabbricar le città e coltivare la terra, dice: Cum prorepserunt primis animalia terris 1; quasi che non dovessero aver nome e titolo umano coloro che, a guisa delle fiere de'boschi, salvaticamente viveano nelle caverne.

Ma i trogloditi per eccellenza sono in Italia i Cimerii, i quali sopra il lago d'Averno aveano incavato nel seno de'monti le loro spelonche, ed ivi fra la solitudine e gli oscuri vapori, ch' esalavano da quello spento cratere dell'Averno, conduceano i lor giorni sicuri dalle incursioni delle nuove colonie, che navigavano ai liti d'Ausonia in cerca di nuova patria. Omero ci descrive nell'Odissea 2 l'eterna notte che circondava cotesti Cimerii, i quali, come dissi, non eran altro che abitatori delle caverne, sparse fra i colli di Baia, di Miseno, del Lucrino e di Cuma. Sopra il lago d'Averno si veggono anche ora le dette grotte e i loro trapassi tra le une e le altre, e gli sfoghi, e le stanze interiori. Chi può misurare l'antichità di queste genti, quando noi veggiamo che Cuma, edificata da una colonia euboica più di mille anni avanti G. C... più non vi ritrovò i Cimerii, ch'erano iti ad abitare in luoghi più sereni e salubri? E ciò si deduce dal vedere che in quelle

<sup>1</sup> L. I. Sat. 3. 2 Lib. XI.

grotte, omai vuote d'abitatori, già i primi Pelasgi aveano rinnovellata la religione acherontica, e nella notte misteriosa di que' profondi antri s'udian gli oracoli spaventosi, s'evocavan l'ombre de'morti, e si chiedean loro i vaticinii e le rivelazioni dell'avvenire. Omero ivi conduce Ulisse a interrogar l'ompra di Tiresia, e a pie' di queste grottaglie de' Cimerii pone la densa e oscura foresta di Proserpina, e la rupe onde sgorgavano i fiumi infernali di Cocito o di Flegetonte, e ne descrive il fumo vorticoso e denso, e la fitta e zolforosa nebbia del lago d'Averno. Virgilio vi conduce Enea a consultare la sibilla Deifobe, ed ivi, come Omero, gli fa operare tutt'i riti della necromanzia o dell'evocazione de'morti. Ma ora queste caverne de'trogloditi Cimerii non sono più in luogo così pauroso, poichè Agrippa vi fece tagliare l'antichissima selva che le circondava, e rese i contorni del lago d'Averno fruttiferi e deliziosi.

Nè però si creda che in Sardegna non fossero altri abitatori che trogloditi; chè, a mio avviso, non dovettero essere di questa sorta se non alcune tribù particolari : essendo certo che antichissimamente furono erette città in Sardegna. I popoli che migravano dall' Oriente partiano bene spesso da ricche e nobili città: ma giunti colle navi ai liti stranieri scendeano in terra, ed alcuni avean più comodo alzar padiglioni, e per alcun tempo tramutarsi da un sito all'altro, ove l'aere fosse migliore, più abbondevoli le acque, più lieti i pascoli, l'ombre de' boschi più fresche. Altri, forse temendo i vecchi abitatori, scavavano le rupi e si riparavano in esse; dove altri per contrario, surte le navi in sulla spiaggia e quelle arrovesciate, abitavano come le api negli alveari. I più valenti, o i più numerosi poi, recate in terra le lor masserizie e fatte coi legnami del naviglio comode capanne, si metteano tosto all'opera di gittare le fondamenta dei muri e delle torri da chiudervi la nuova città. E intanto che gli uni scavavano i fossi e formavano il vallo, gli altri tagliavano lastroni di marmo, o portavano di gran sassi all'edifizio delle porte, de'templi e della meca.

Di quelli che stettero nei padiglioni è Abramo che, ito in Cananca e trovatevi grandi e ricche città, pur volle rimanere alla campagna sotto alle tende. E Lot per converso si ridusses nell'amena e piacevole Sodoma, ed ivi prese albergo. Ismaele, Esaù e i figliuoli loro continuarono di ripararsi sotto conopei alla campagna e al deserto, e vi durano insino a' di nostri. E quando gl' Israeliti, dopo il ritorno dall'Egitto, si divisero le città de' Cananei ed abitarno in cese, i Cinei e i Recabili dimoravano in mezzo a loro sotto le trabacche. Onde egli non è a credere che tutti gli antichissimi popoli della Sardegna vivessero nello spelonche o sotto le tende; mai tipi di loro lungo le marine; e poscia nell'interno dell'Isola fabbricarono di molte città, i nomi delle quali sono avuti per feniciti dagli storici antichi o moderni.

Un altro chiaro segno, che nei primi tempi la Sardegna fosse abitata da popoli di Fenicia, si è la somiglianza de'loro sepolcri. I Cananci non ardevano i corpi de' morti, come i Greci e i Romani, per raccorne le ceneri e serbarle in vasi, in urne, in archette di preziosi marmi o d'oro e d'argento; ma involti i corpi de' defunti in un larghissimo drappo e postivi aromi e balsami d'ogni ragione, sì ve li rinvolgeano e con tutta la sindone riponeanli nelle critte incavate a quest'uopo nel vivo delle rupi. Così noi veggiamo, nel ventesimoterzo della Genesi, che dimorando Abramo nel paese di Canaan, venutagli a morte in Arbec Sara sua donna, cercò modo di seppellirla oporevolmente all'uso del paese: Cumque surrexisset ab officio funeris, locutus est ad filios Het, dicens: date mihi ius sepulchri vobiscum ut sepeliam mortuum meum : e i figli d'Hetan piacevolmente risposengli: In electis sepulchris nostris sepeli mortuum tuum. Di che Abramo mercatò da Efron la spelonca duplice ch'egli aveva in fondo a un suo podere, e pagolla quattrocento sicli d'argento di moneta pubblica di marchio: Atque ita sepelivit Abraham Saram uxorem suam in spelunca agri duplici, quae respiciebat Mambre; haec est Hebron in terra Chanaan.

Gli espositori descrissero in varie guise cotesta spelonca duplice, e fanno di molte congetture intorno alla forma sua,

al modo dell'addoppiamento; e s'ella fosse a guisa di un pozzo scavato nel sasso, che uscisse in un altro a lato; ovvero se procedesse diritta entro i seni del monte; e se fosse l'una all'altra sovrapposta e impalcata; e se v'era forno o pian soffitto che la dividesse dalla cella soprana. E poi della bocca d'entrata, e so vi fosse uscio, ovvero valve di bronzo, od arpioni, o a cateratte; se si murasse come i loculi delle catacombe, e se con una gran lapida si turasse. Ed altre cotali indegini, condotte dietro i confronti degli antichi monumenti de' popoli primitivi.

A chi viaggia però in Sardegna non è mestieri di descrizioni e di dubbiosi indizii ed avvisi. Conciossiachè havvi ne' monti dall'uno e dall'altro capo dell'Isola di sì fatti sepoleri cavernosi a gran numero, che i paesani chiamano coroneddas, ed anco domos de sas virgines, o case delle Sibille; e i Fiorentini chiamano somiglianti monumenti etruschi in Fiesole le buche delle fate. Ma le non sono altro che sepoleri a guisa di quelli della Cananitide, o più generalmente della Fenicia, della Palestina e di tutte le antiche genti di quelle regioni. Vi ha spelonche duplici, e ve n' ha di triplici, e insin di quattro e più riuscite di celle mortuarie, l'una presso all'altra. Ne vid'io di maggiore e minor grandezza, tondeggianti e a volta; come altrest di quadre e col cielo spianato. Altre hanno un gran cerchio, il quale tien luogo di atrio, e tutto intorno ha sbocchi che riescono in altrettante grotte cieche, e in ciascuna era riposto il cadavere e chiusa la bocca con una lastra di marmo. Ma le più sono due grotte appaiate di fronte che l'una è quasi vestibolo della seconda; e in sulla via che conduce da Sassari ad Osilo, ne vidi coll' imboccatura ovale, e attorno alle labbra l'incastro, ove colla lapida si turava il sepolero.

In Sardegna coteste tombe incavate sono senza ornamenti scolpiti, si dentro come fuori, nè vi si trova vestigio d'intonaco e dipinture, ma sono schielto asso forato in varie forme, e vi si veggono i solchi, i graffii e le tacche degli scarpelli, senza che il raschietto le abbia raggunagliate o la pomico lisciate. Dal cho si parrebbe che fossero d'una antichità remo-

BRESCIANI Vol. IV.

tissima, e tenessero più allo sitie semplice de Canauei, che a quello de Pelasgi, e molto meno de're pastori d'Egitto, che si vogliono fenicii anch' essi, i quali pur facendo le tombe incavate nei monti, le adornarono copiosamente di pitture e bassitilievi. come si socree net'i toncei di Bemi-Hassan.

Per rafligurarsi nella mente la natura semplice delle spetonche mortuarie del paese di Canaan, egli non è a cercare le
famose tombe, dette dei re di Giuda, perchè io pario dei popoli primitiri che precedettero e susseguirono Abramo di alcuni secoli, laddove le tombe dei re di Giuda, i quali furono
posferiori di molti a Salomone, hanno ju sè una magnificenza d'incavi, d'atrii, di decorazioni, che già ci conducono agli
ordini di architettura, veduti poscia tra i Frigii, tra gli Etruschi ed i Greci. In essi cotonne doriche, architravi con metope,
cornici e fregi di hellissimi intagli; celle con isculture e bassirillevi pilastri, e stiptii, e frontespizii d'uno stile grave e massiccio sì, ma pur vago e gentile. Così sono i sepoteri della Valle di Giossfatte a piè di Gerusalemme, così il sepotero detto di
Zaccaria, il ritiro degi Apostoli ed altri assai 1.

Quelli che più s'accoslano alla semplicità degli antri mortuarii di Sardegna, sono quelli di Berito e di Tiro nella Fenicia, ne' quali al più l'imboccatura ha qualche senso di simmetria, qualche soglia intagliata, qualche figura o lapide di caratteri fenicii, e specialmente presso Berito le gigantesche figure fenicie od egiziane, scarpellate nel masso, come si reputa per gli storici, dal conquistatore Sessestri 2.

Havvi altresì un lungo séguito di sepoleri di questa foggia nella Marmaride e nella necropoli di Cirene; ma si vede in essi una decorazione a pilastri e a colonne doriche e ioniche, che li mostrano assai posteriori ai sepoleri primitivi della Cananea, dove per converso i sepoleri incavati nelle Baleari, in Sicilia ed in Creta, hanno tutta l'aria delle antiche spelonche mortuarie dei Fenicii, nè più nè meno come quelle di Sardegna.

<sup>1</sup> Canina, Architettura antica S. J. Tav. CXXXVII sino alla CXLII. 2 Ivi Tav. CXXXV.

Che alcune genti pelasghe venissero dal centro della Fenicia, e di là lungo il Mediterraneo per l'Asia minore; e poscia, passato il Bosforo, per la Tracia e per l'Epiro movessero con lunghi aggiramenti insino al cuore d'Italia, si conosce dai monumenti, che lasciarono sul loro passaggio. Non ispetta alla natura di questo libro il disputare se i Pelasgi fossero direttamente Cananei, o Ceturei, o Lotidi, o Enacidi, o Amorrei, o Etei od altre genti delle rive dell'Eritreo, che pur si conghietturano Arabo-Fenicii. Di qual generazione che si voglian essere, egli si ha buoni indizii che da' Cananei pigliassero di molte usanze, e fra queste i metodi dell'edificare le muraglie, dette dai Greci cicloniche e dai Latini saturnie, le quali sono di enormi sassi poligoni squadrati, come appunto ci appaiono ancora gli avanzi d'alcuni muri d'antichissime città cananee. Un'altra usanza principale, che i Pelasgi derivarono dai Cananiti, egli si è il modo di seppellire i morti entro caverne, a bella posta incavate nelle rupi de' monti. Ma se, come pensano molti eruditi, i Pelasgi mossero di Palestina e da tutto il paese intorno all'uscita degl'Israeliti dall'Egitto, arrecaron seco industrie ed arti più agevolate ed ornate, che non erano le semplicissime de' Cananei anteriori e contemporanei ad Abramo. Per il che i sepolcri trogloditi de'Sardi, siccome ignudi d'ogni stile e d'ogni ornamento, hanno aspetto d'esser più antichi dei sepolcri pelasgici, che ci rimangono ancora nei luoghi delle antiche loro dimore.

Nell'Asia minore fra gli antri pelasgici i più disadorni son quegli tagliati nel monte di Mira e quelli di Tlos presso a Telmisso, le imboccature dei quali non hanno altro artifizio che quasi una specie di intelaiatura di finestra incisa nella rupe, dove già quelli di Xanto e di Telmisso porgono frontespizit a pell'astrelli, a colonne di ionico capitello, e nell'antro principale di Mira si vede condotto un frontone ionico con fregio "di bellissimo intaglio a teste di leone, e bassirilievi d'elettissimo disezno.

A Nacolea nella Frigia epitteta, o minore, le fronti delle caverne di due sepoleri hanno soltanto un indizio di stipiti d'architrave. Pur non di manco diversi altri sepoleri pelasgici della Frigia, della Caria, della Lidia, della Cappadocia, della Cilicia e della Panfilia hanno fronti vagamente scolpite in dorico e ionico, e sono foggiatia e dicode e tempietti con entrate, e sporti, e pronai di maraviglioso lavoro. Ne dà chiara prova il nobile sepolero di Urgub, incavato presso al monte Argeo nella Cappadocia; quello di Dogan-lu nella Frigia, e quello di Gherdek-Kaia-si presso a Nacolea. I sepoleri d'Antiello, di S-lige e di Ierapoli sono tutti più leggiadri e graziosi per isculture, e cornici, e fregi, che non sono quelli di Sardegna; onde paiono più antichi di quelli dei Pelasgi, perchè più semblici e naturali.

Quelli che molto s'assomigliano ai sardi sono i senolcri incavernati ne' monti, che veggonsi a grande stupore in certi monticelli del Messico, incavati dai primi navigatori fenicii. o egiziani, o pelasgi, o indiani, che in lontanissimi secoli giunsero a quelle spiagge. L'ho scorto dagli esatti disegni della ricchissima e sovrana raccolta che, in sette gran volumi in foglio, fece dei monumenti messicani e peruani Lord Kingsborough l'anno 1831. Nel quarto volume, che rappresenta le costrutture simili alle ciclopiche o pelasgiche, si veggono le bocche e gl' interni de' sepolcri montani sculti nelle balze delle rupl. Havvene d'incavo schietto e greggio, come nelle sepolcrali caverne di Sardegna. Havvene ad entrata quadra, ed altre di sesto aguzzo colle soglie commesse di gran massi d'asprone; altre sono archeggiate in tondo, ma collo stesso petrame: le quali bocche, a guisa che in Sardegna, conducono nella caverna orizzontalmente; altre in capo ad un cunicoletto scendono per iscaglioni nelle cave da basso; ed altre levano in celle su da alto. E le celle o son quadre e a nicchioni, ovvero circolari e a sfondi; ed alcune a croce greca ed altre a rosa ; pur tutte son modellate alla forma delle fenicie, delle pelasgiche, e persino delle egiziane, quali si veggono negl' ipogei di Tebe, di Licopoli, di Silsilis, e nella Nubia in quelli di Derry e d'Abussambul. Onde son pieni d'intagli, di meandri, di rilievi, di figure simboliche e di ritratti degli Dei e degli eroi. Tutt' i quali ornamenti ci provano che quegli audaci navigalori solcarono l'immenso oceano frannosto all' Europa .

quando le arti egizie o indiane o fenicie o pelasgiche erano

Il medesimo è a dire delle colonie che s'internarono nella Persia e nell'Indie; conciossiachè noi veggiamo i modi stessi del seppellire i morti nel euor de' macigin. Ma nell'India sembra che quegli antichi popoli, uscendo dalla semplicità naturale de Cananei, volessero, in luogo delle spelonche mortuarie, scolpire nelle rocce amplissime e munificentissime citià reati. Si numerose e sì elevate e fregiate son le grandi filaie di colonne, di pilastri, d'elefanti, di cippi; sì lunghi e spaziosi gli anditi e le gallerie, sì larghe le piazze, le basiliche, i templi, e sì sfolgoranti gli ornamenti, i commessi, i rabeschi, i foglami, i simboli, le nicchie, le testate de' soffitti, i capito de' pavimenti e delle pareti. Basta visitare le immense spelonche sepolorati di Kailaca, di Tintati, di Diagonata e Parasovez, di Rama e di Visocacarma.

Onde, per conchiudere, io mi farci a credere che i sepolcri trogloditi di Sardegna sieno opera d'antichissime colonie fentice o cananee, e me ne darebbero il fermo li riscontramenti e conferimenti delle tombe a speco, ad antro e a spelonca, che le genti primitive della terra di Canaan soleano surare pei morti. E dissi piuttosto Fenicii-Cananei, che Fenicii-Etruschi o Pelasgi, pe' caratteri appunto dei sarcofagi di cotestes seconde genti, i quali, uscendo per la chiarezza dell'et dalla schietta naturalezza de' sarcofagi sardi, mostrano essere stati operati in età più culta e più Iontana dalla prisca età cananea.

Diverso modo di seppellire tennero altri popoli che albergarono in remolissimi tempi nell'Isola; modi che riguardano una stirpe speciale d'uomini famosi e oltre misura sparsi per lo mondo; siccome quelli che, giltandosi al mare, con ardiol animo non solo i pelaghi mediterranei ebber corsi, ma fuori dello strelto erculeo, nella vastità dell'oceano valicarono audacemente, costeggiando le riviere dalle Gadi insino ai luoghi più boreali di Europa.

I loro sepoleri, che i Sardi nomano Sepolturas de is gigantes, a cagione di loro grandezza, sono una fossa sotterra, ve-



stita, lungo i lati, di scaglioni di pietra, e simile il lastrico; in capo alla qual fossa è una pietra intagliata a semicerchio, con un certo incavo a guisa di capezzale, su cui posava il capo del defunto. A fior del campo colesta bara terragna è ricoperta di gran lastre di pietra, le une accosto alle altre a maniera di tetto. Da pie' della fossa è un cippo conico, condotto a scarpello, con un risalto all'intorno e a mezzo; e giù al basso rasente terra un foro quadro o arcato, che ha intenzione di porta, ma sì picciola, che cape appena un fanciullo che v'entri boccone. Fuor della fossa s'aggira dai due lati un muricciuolo semicircolare di grosse pietre, e serve per aja sacra al defunto. A mio giudizio, da prima sopra il coperchio della fossa dovea correre un tumulo a scarpa di zolle o di terriccio battuto, il quale, col succeder dei tempi, dilavato dalle piogge, si dissolvette e lasciò le pietre del coverchio a nudo, siccome appaiono al presente.

La gente ivi sepolta è ella più antica di coloro ch' eressero i Nuraghes? Se si riguarda alla semplicità della struttura, parrebbe che sì: ma se si considera che il cippo messo di fronte al sepolero è lavorato a scarpello e talvolta eziandio le pietre laterali, dove nei Nuraghes sono pietre naturali e gregge, notrebbe indur sospetto, che sopravvenissero in Sardegna più tardi. Ch'ella sia gente venuta in tempi differenti, appare dal veder presso i Nuraghes colesti sepoleri di foggia tanto diversa : onde o prima o poi gli ebber fabbricati : poichè non ha sembianza di vero, che due popoli d'origine distinta vivessero mescolati insieme, e ponessero i loro sepolcri gli uni a canto gli altri, quando sappiamo che il terreno dei sepoleri era così religioso alle prime famiglie, che il luogo occupato da essi formava i primi diritti di proprietà; e però non è de' costumi eroici, che due genti mescolino il deposito de' loro defonti. Di che ci dà chiaro esempio Abramo, al quale, morta Sara sua moglie, i Cananei d'Arbee avendo offerto di cortesia i più nobili loro senoleri, non volle accettare il dono; ma comperò solennemente da Ebron il campo della spelonca, per ivi seppellire la moglie e poscia sè stesso e suo lignaggio. Ma posto che non si possa conghietturare di quale schiatta e di

quai tempi fosser quei navigatori, che formarono le tombe dette de' giganti, nulladimeno l'umazione de'loro defonti ce li dice gente umana, cioè legata in società di famiglie, con leggi e costumi civili, venendo la voce umano, secondo il Vico. dall'humare defunctos. Che questi popoli fossero a un'alta civiltà pervenuti, si può dedurre dall'arte del navigare, in che dovetlero esser grandi maestri ; e però uomini usciti dalle città marittime dell'Asia anteriore. E siccome ci narra Erodoto 1, che i Fenicii abitarono da principio verso il mar rosso, e si trasferiron poscia lungo le coste del Mediterraneo, così potrebbe essere avvenuto che, cacciati da quelle i prischi abitatori, questi, gittatisi al mare, cercasser loro ventura nelle terre d'occidente. Il che ci condurrebbe a pensare, che codesti navigatori antecedessero di non poco i tempi d'Abramo. Certo però che veggendo attorno ad alcuni di tali sepolcri dei Bethel, ed altri cippi conici, fallici e mammellati, che s'attengono ai culti cananei, si può dedurre che cotesti navigatori fossero rampolli delle stirpi orientali, o aramee, o cananee: vie più che i cadaveri non si bruciavano, ma riponeansi nel monumento sotterra vestiti dell'arme loro, o imbalsamati secondo l'usanze strette de' popoli anzidetti.

Colesti sepoleri, appellati de' giganti, hanno fosse di lunghezza di cinque metri, e Insino di dieci: laonde se accoglicano un solo cadavere, erano uomini di statura oltregrande. Le bocche da pie volgono verso il sol levante, e però la faccia risguardava la plaga orientale, come era consuetudiue presso le genti d'Asia. Questo giacere supini col capo posato sopra quella spezie di capezzale, pare che desse luogo alla favola, che si legge in Aristotile, degli Eroi igliuoli d'Ercole, dormienti in Sarlegna. ov'eran venuti con Iolao.

Che però le genti, le quali usavano sì fatte fogge di sepoleri, fosse precaniche, è a dubitare assai; conciossiachè i spodici dorii, lidii e frigii dell'Asia minore, del Peloponueso e della Grecia, sien d'altra fazione; cioè di camere mortuarie, intagiale nelle rupi de' monti, ovvero fabbricale a mano e sollo

1 L. I. c. 1.

i tumuli ricoperte. Ondechè i Tespii, figliuoli d'Ercole, non paiono sepolti in quelle losse di Sardegna, di che ragioniamo. Sembra più tosto che genti d'antichità più remota pervenissero all'Isola, ed ivi avessero lunga slanza; poichè veggiamo cotesti loro sepoleri nelle intime regioni montane e dalle costiere di levante insino a quelle di ponente.

Io diceva dianzi che questa gente dovetl'essere numerosa, navigante, audace e sparsa per le terre occidentali e boreali d'Europa, sino da luughissime etadi innanzi. Nelle isole del Medilerraneo troviamo vestigie di simiglianti sepoleri, e massimamente nelle Balearidi 1; ma ciò che induce stupore, si è il vederli sulle marine oceaniche non solo di Francia, ma della Britannia, d'Irlanda e dell'ultimo mare germanico; per si fatto modo, che più salgono verso tramontana, e più immani e smisurati appaiono i sassi ond erano coverchiate quelle fosse.

Quello che si vede nella foresta del territorio di Rennes ha la fossa lunga cinquanta piedi e larga da tredici a quattordici; le pareli son formale di trenta grandi seaglie di pietre, e il coperchio di dieci enormi lastroni, lunghi da quindici a diciotto piedi l'uno. Volge anch'esso da oriente ad occidente, ed ha un vestibulo all'entrata, come il monumento simile di Minorca detto  $la\ No\ ^3$ .

Havene anco ben quaranta leghe entro terra nell'Anjou presso a Saumur, ciò che dimostra la diuturna dimora di quelle genti antichissime, le quali dalle marine si trasferirono assai oltre in quelle contrade. Cotesto monumento è lungo anch'esso cinquanta piedi, e composto di due filari di pietre che guerniscono la fossa, e d'altre che la ricoprono, e sono in tutlo tredici petroni dai nove ai diciotto piedi di lunghezza, e dai dieci ai quindici di larghezza. Havvene degli altri nei contorni di Saumur, sia di verso Montreuil-Bellay, come di verso Douè: quelli di Locmariaker e di Keverit, presso l'antico Dariori-cum nella bassa Bretagna, sono formati d'un grande scaglione, il quale, coprendo la fossa, punta sopra il dosso de' maci-

<sup>1</sup> Vedi La Marmora, tav. 39. n. 1. 2 Caylus Ant. Celt. vol. VI. tav. 123.

gni posti all'intorno di quella, ed ha sembianza d'una gran tavola di marmo; che appunto perciò vien nomala dai terrazzani la tavola de' merctanti 1. Ed è marxiglioso a dire come nelle autichità messicane di Lord Kingsborough 2, si trovino gli stessi lastroni soffolti dalle punte di macigni altorno la fossa.

In Irlanda nella Contea di Cork, presso il villaggio di Glanworth o Valle d'oro, è uno di questi sepoleri simili ai sardi. Egli è detto volgarmente Labacolly che in irlandese significa letto della strega; dappoichè è bello il notare come per ogni dove questi monumenti, che smisurano dalle norme comuni, s'addimandano dal volgo col nome delle streghe, dell'orco, dei giganti, quasi d'esseri fantastici, poderosi oltre le umane forze. La fossa del Labacolly è lunga venticinque piedi, sei larga, ed alta circa quattro, di maniera che mi disse il signor don Patrizio Macdonald, fratello del parroco di Glanworth, che entratovi egli da garzone dovette curvarsi di molto, massimamente verso il fine della fossa che cova assai basso. La detta fossa è vestita di petroni, e il coperchio che vi s'appoggia vien formato da uno sterminato lastrone, che dalla bocca procede inclinato insino alla fine della fossa, e però oltrepassa li venticinque piedi di lunghezza. Si veggono attorno a questo sepolero parecchi sassi conici, alcuni de' quali ancora in fila, che formavano il letto sacro o la piazza mortuaria, secondo l'uso di quelle genti. Anche la pierre levée di Poitiers è inclinata come la soprammentovata, ed è lunga ventun piede, e quindici larga.

Per amore di brevità tacerò del *Dolmen* <sup>3</sup>, sepolcro dei giganti in Anglesey, di quello di Herouval, di quello di Trie, di quello di Tours, del mezzo Dolmen di Kerland e d'altri assai.

Dirò soltanto alcuna cosa più particolareggiata de' monumenti dell' Hannover, descrittici di fresco ed illustrati con tan-

<sup>1</sup> Ivi. tav. 117 e 120.

<sup>2</sup> Vol. IV.

<sup>3</sup> Dol-men significa tavola di pietra,

ta accuratezza dal signor di Estorff. Son essi del medesimo stile di quelli di Sardegna, ma in proporzioni più colossali, osservati la maggior parte nel terrilorio di Velzen, non lungi dalle foci dell' Elba, in sulla diritta e in sulla manca di questo limme; alcuni posti nelle pianure, altri in su collinette en en valloncelli. Di non pochi rimangono ancora le aie nel sacrato che circondan la fossa; e queste aie, in luogo d'avere l'emicicle come le sarde, hanno filari di sassi in quafro, ovvero in quadrilungo, ovvero cominciano con due liste parallele e terminano in un semicerchio. Altre hanno attorno alla fossa, in giro elittico, di grossi cippi conici, e sovente gli enormi sassi, che guerniscon la fossa e sui quali posano gl'intemperati coverchi, son conici parimente

Tra queste arche lerragne, porteci dall'Estorff, evvi altres de'sepoleri a tumulo con entrovi uno o più loculi co'cadaveri distesi; e i tumuli son circondati da pie di cippi a cono; ma, a mio credere, cotesti non s'attengono alla gente che fece le fosse auzidescritte; e mi pianono di fazion posteriore; e forse di navigatori o punici o sidonii, tani'è la somiglianza coi tumuli cananei: laddove i primi io reputo appartenere a gente d'altra generazione e più antica, gigante e robusta, spintasi dalla piccola alla gran Bretagna e all'Ibernia; e pel mare interiore sin verso il Baltico.

Il primo sepolero di che parli l'autore, si è trovato nella contrada di Albersdorff; ed è formato, lungo i lati, di tredici massi di granito a punta smussata, coverchiati da tre immani sassi grezzi, due soli dei quali son lunghi piedi ventuno, e dodici larghi, senza il terzo cho dai cercatori di tesori fu spinto e convolto fuor delle cinque pietre, che il reggean sulla fossa: di guisa che il secondo masso, non essendo omai puntelato dal terzo, tracollò e incavernossi tanto, che essendo colto il signor d'Estorff in compagnia del signor Hagen da un acquazzone improvviso, vi si ripararon solto amenduo assai comodamente, potendo accodirere be nesi ununital coperto.

Un altro nell'Holstein ha la lunga e larga fossa imboccata d'un solo smisurato scoglio, prostrato in sui rocchi delle due sponde, il quale è degno suggello che testimonia ai secoli trascorrenti l'enormezza del gigante cui coverchia, e le forze di coloro che l'ebber divelto dal natio balzo, e per lunghissimo tratto di via trascinato a quel sepolero, levato in aria e buttato fra le morse di que gran denti della fossa.

Anche presso Oldenstadt havvene un altro turato non da un macigno, come il detto di sopra, ma da un eccessivo lastrone che s'assetta sui ciottoloni appuntati della fossa.

Quelle fosse poi che hanno ancora l'aia o la piazza mortuaria intorno, colla chiostra che la ricinge e ne forma come il sacralo, ci porgono lo speltacolo di quegli strabocchevoli sassi, ivi ritti su'larghi basamenti che s'accomignolano a cono a guisa di piramidi, e duran saldi e inconcussi all'urto di tante migliaia d'anni. Ne veggiamo di considerevole ampiezza, sicome l'aia sacra ch'è in sul terreno di Otlenstalt, la quale è intorniata d'ottantaquattro gran cippi, e corre ben novanta passi. È chiusa a levante da due portentosi macigni, che forman la soglia d'ingresso, e verso ponente da quattro. In sulo stesso terreno d'Otlenstalt ve n'ba un'altra che s'accoglie entro una filaia di quarantaquattro macigni. Quella di Bodenteich ne novera trentaquattro, ma ingenti e digradati in punte, come la dentatura del l'uni e dei molossi.

In su quello di Luchow èvvi una fossa ben conservala coll'aia, la quale termina in semicerchio, e s'allunga ben quarantacinque passi: vicin di Gansau una ha il girone ellittico, e l'altra rofondo. E i fittoni che incassano l'aia, alli dai qualtro ai sei piedi sovra terra, hanno quell'andare a cono in tutto somigliante a quelli di Sardegna; salvo che non havvi indizio di mammelle scolpite o incise, e però non puossi conseere se, come i Cananei, volessero per que' cippi intendere
il principio attivo e passivo, cioè adombrare in essi il sole e
la luna, ovvero soltanto il primo. In quest' ultimo sepolcro,
coperto da un gran masso, dice il signor d' Estorff, esser voce
che siasi trovato uno scheletro con molti frammenti di legno
e di bronzo.

Questo dotto gentiluomo ci offre i disegni di tal genere di sepoleri sin oltre agli ottanta, poichè coi tumuli oltrepassano il centinaio; e de' tumuli ci dà gli spaccati, pei quali mi confermo nel mio avviso di riputarli meno antichi de' primi, e forse d'altre genti; però che, oltre i cadaveri interi chiusi nell'arche, si vegono altres nella maggior parte lo olle cinerarie, per le quali ci viene indicato il bruciamento dei cadaveri, che nè i Semilici nè i Camitidi fecer da prima unquenai. Così pure veggiamo gli Eruschi aver da prima sempre seppellito i cadaveri interi, e i più imbalsamati, nè essersi condotti a bruciare i morti, che forse da ultimo per imitazione de' Romani.

Or che dire adunque de' popoli che in Sardegna, nelle Baleari, nelle Gallie, nella Bretagna e nelle borali parti della Germania lasciaron sì vasti monumenti di loro pietà verso i morti, di lor magnanimità nel perpetuarne la memorta, di lor poderosa virti di braccia nel muovere e trasportare magigni di sì smisurabile corpo? Di quelli delle Gallie dirò soltanto coi signori di Caylus e de la Sauvagère: « Ch'egli è incredibile a pensare l'antichità di questa gente o popoli, che navigarono a lidi sì lontani. Conciossiachè conoscendo noi i riti mortuarii de' Celti e de' Britanni, antichissimi abilatori d'Albione e dello Gallie, troviamo non esser così falti i loro sepoleri. Nè Giulio Cesare nelle sue istorie ce ne parla, siccome di cosa ch'era già in tutto fuori della memoria de' Druidi, tanto que' monumenti antivengono la calata de' Celti dalle polari contrade ».

Di quelli dell'Hannover il signore di Estorff scrive con enfasi: « L'uomo rimano stupito, quando l'occhio gli cade su questi ammontali scogli di granito, questi giganteschi testimonii dell'antichità. Questa grigia massa di piètre, coperta di museo, mula e maestosa gilta il suo sguardo entro la contrada; e migliaia d'anni pieni d'importanti vicende scorsero sopra questi venerandi monumenti 1 ».

La foggia di questi sepoleri sardi, simili a quelli dell'Armorico, died'ella motivo ad lacui dotti di credere che una colo nia cellica navigasse in Sardogna? Può essere che sl; ma lo inclino a peusare che cotesti sepoleri s'attengano a genti navigate dall'Asia anteriore nei primissimi tempi dell'umana civil-

<sup>1</sup> Descriz, d. tav. 1.ª lett. A.

tà; a genti però che se anche non fossero d'una sola famiglia, nulla di meno avean le stesse credenze e culto somigliante, Oui veggiamo i cippi conici presso le fosse, e però il culto simbolico degli astri, come in Egitto, nella Siria e nella Cananea, che sotto gli stessi emblemi adoravano i due principii attivo e passivo della natura, cioè il sole e la luna, gli uni sotto il nome di Ammon-re e d'Iside, gli altri di Baal, d' Adon e d'Astarte. Imperocchè non era ancora introdotta l'idolatria. adorante le creature sotto umane sembianze, ma sotto segni, simboli e apparenze strane, siccom' era appunto la figura conica, in cui s'idoleggiava il sole e la milizia celeste. Arrogi, che così in Sardegna, come nelle Balearidi, nell'Ibernia, nella Bretagna e nell'Hannover cotesti sepoleri volgono quasi tutti coll'imboccatura verso il sol levante, di guisa che la faccia de' cadaveri avea quel riguardo mattutino, come s'usava nell'Asia anteriore. Le aie sacre, che aggiravano la fossa, c'indicano in quanta religione avessero le prime genti il deposito de' loro defonti; operandosi in quelle chiostre i sacrifizii espiatorii. Segno evidente della radicata credenza dell'immortalità dell'anima umana. Che poi li Semnoni e i Cauchi, antichi abitatori delle regioni intorno all' Elba, i quali eran Giapetidi, usasser la stessa ragion di sepoleri e di simboli sacri, come i popoli dell'Asia anteriore, ciò lasceremo definirlo ai dotti di queste recondite discipline.

Occorrono altresì in Sardegna altre sorte di antichi sepolcri, i quali, senza essere incavati a cella, sono pur nondimeno tagliati ne' sassi dei monti. Perchè a punta di piecone, affossata molto fondamente la rupe, secondo la misura del defunto, ivi dentro si calava, e rimboccato poscia lo scavo con
un gran macigno e con altre zolle e bronconi, spargevasi a
fior di terra il cavaticcio, e niuno indizio rimaneva al di fuori
che ivi cadavero fosse. Negli slami e scosecnolimenti de' balzi,
cagionati dalle acque, si trovarono in più luoghi dell' Isola di
costets espoliure cieche nel grosso del monte, ed entrovi grandi scheletri umani. Anche l'anno passato lagliavan gli scarpellini, in una costa di monte presso a Sassari, que' lufi quadrati, che colà si dicono cantoni, di cui son composte le

fabbriche della città. Ed ecco, pervenuti che furono bene a dentro, al tagliatore venne dato di gran colpi di picchetto in un lato, dietro il quale hombava un suono cupo, come se noc'oltre il sasso fosse cavernoso e vuoto. Di che tutto in avviso battea nuntone e forava; quando ad un tratto la penna del picchetto isfondò sino al manico. Levate pertanto a poco a poco le schegge, si riuscì in un incavo, entro il quale erano due scheletri appaiati e col cranio riposato sopra uno sgabelletto pur di sasso, a guisa di capezzale. Trovandomi io per avventura in Sassari, e inteso di questo fatto (il quale avvenne appunto in un podere del Collegio), mandai per lo scarpellino, di molte cose il richicsi, ma sopra ogni altra di che lunghezza fosse l'incavo del monumento. Lo scarpellino rispose ch'ei l'avea misurato e trovatolo sette piedi e mezzo; e tirato il regolo di tasca, me ne segnò l'altezza sul muro, la quale aggiungeva oltre l'architrave dell'uscio. Gli scheletri poi, così scarnati, pur tuttavia riuscivano a men di mezzo palmo da capo e da pie del sasso, ondechè ivi dovean essere di statura almeno di sette piedi.

— Oh! î insino a setto piedi puossi comportare, dicono i nemici de giganti: ma a volere dar retta a colesti scrittori sardi, e ci farebbero abitata l'isola da Enceladi, da Orioni, da Efialti, da Ciclopi e da Titani. Ogunuo descrive scheletri ci arche si strabocchevolmente grandi e massicee, che capirebbero un camello quant'egli è lungo e largo. E noi Sardi siam piccio-letti e compressi; sarebb'egli possibite che da sì grandi pezzi d'uomini rampollassero gli omicciui del di d'oggi? Ond'è a credere che altresi gli antichi Sardi non iscendessero dagli Enacide e dal Readmidi, poichè quegli ominacei eran torrioni gambati, e noi pigmei da chiudere a dozzine nel zaino e nella tasca di costoro.

Queste sentenze s' odono da non pochi uomini gravi e dotti delle città di Sardegna, e non vogliono recarsi a conceder quello che i popoli hanno per lunga tradizione, ed i monumenti predicano a gran voce dalle rupi, e dalle valli, e da' campi, e per lutto ove si difossano le grandi arche, che i paesaui sogliono chiamare sepoleri de sus Orcos, ossia de' giganti; tanto

si stendono esse arche e piglian di terreno a molti cubiti intorno. Essi negano per intero l'esistenza de' giganti in Sardegna,
perchè no'tempi a dietro si reputarono scheletri umani le esorbitanti ossa degl' icitosauri, de' megalosauri, do' pterodattiti e
dei mastadotti. Ma accusino pur d'inganati a lor grado tuti coloro che avvisarono tibie, femori, rotelle, vertebre e costole umane le ossa fossili improntate o impetrite nelle rupi de' monti, le quali appartenevano ai mostri delle prime età
del mondo. Noi però parliamo di sepoleri e di scheletri che,
allo scoperchiarli, si trovarono e si trovano in essi; chè i
pachidermi e i rinoceronti non si adagiavano nelle arche o
ne' sarcofagi come le mummie de' galti e de' cani nell' Egitto.
Per la Sardegna poi s' aggiunge, che rarissime sono le grandi ossa fossili, per essere l'Isola in gran parte granitica e
primitiva.

Altri dicono — Ma ognun parla degli antichi giganti, e niuno s'ò giammai abbattulo a voderno le compagini porteniose. Anche a questo v'ha però la sua buona risposta: che se ne' sarcofagi difossati più non si trovano i carcami, o indi ritolti, o dai secoli polverizzati, o disfatti come che sia, restano, pur nulla ostante, le arche coll' infero incavo che suol essere pur sempre giusta la misura di colui che v'era chiuso; dalle quali cavità puossi giudicare che l'umono ivi sepolto era di smisurata grandezza. E di queste arche parlano gli scriitori sardi, e a questi anni il conte della Marmora ne fece descrizioni, e ne trattegròt disegni, e ne misurò le lunchezza.

Io poi ragionando con pastori, con cacciatori e con uomini antichi ne' villaggi dell' interno, m'avvenni in più d'uno che no vide, e ne magnificava la straordinaria grandezza, e le ampie casse de' toraci, e i grossi teschi, e sottori inchiavellate le robuste mascella, e piantati i gran denti. Un prete della Barbagia, uomo anziano e sperto delle cose dell'Isola, trovandosi meco a desinare nell'episcopio di Nuoro, narrava, ch'essendo egli giovine a Bitti, venne a visitarlo un pastore di sua conoscenza, dicendogli: — Prete, io so che voi vi dilettate delle anticaglie; se vi da l'animo di salir meco a'monti, ed io vi mostrerò un sepotoro de' giganti, ch' io discopersi a piè d'un mastrerò un sepotoro de' giganti, ch' io discopersi a piè d'un mastrerò un sepotoro de' giganti, ch' io discopersi a piè d'un mastrerò un sepotoro de' giganti, ch' io discopersi a piè d'un mastrerò un sepotoro de' giganti, ch' io discopersi a piè d'un mastrerò un sepotoro de' giganti, ch' io discopersi a piè d'un mastrerò un sepotoro de' giganti, ch' io discopersi a piè d'un mastrerò un sepotoro de' giganti, ch' io discopersi a piè d'un mastrerò un sepotoro de' giganti, ch' io discopersi a piè d'un mastrerò un sepotoro de' giganti, ch' io discopersi a piè d'un mastrerò un sepotoro de' giganti, ch' io discopersi a piè d'un mastrerò un sepotoro de' giganti, ch' io discopersi a piè d'un mastrerò un sepotoro de giganti, ch' io discopersi a più d'un mastrerò un sepotoro de gigantico del contro d

so nel fare la frasca pe'capretti. Ond'egli, mosso da curiosità, in compagnia del pasiore salse di buon mattino all'ovile. E come di quindi fu pervenuto al luogo, vide un'arca di gran macigni, e faltala con pali e con istanghe scoperchiare a' pastori, vi si rinvenne l'incastellatura d'un uomo che misura vu unicici piedi e mezzo del solo ossame; per il che, vivo essendo e di polpe vestito, e di lunghi capelli fornito il capo, dovetto ben rilevare d'oltre a dodici piedi, ch'è il doppio del la statura de nostri uomini più vantaeraito.

Per me io non seppi mai, per qual talento vogliano alcuni dotti uomini ostinarsi a pur negare che giganti fossero sulla terra negli antichissimi tempi del mondo. O sel faccian essi per ischifar nota di creduli, o per aver lode di liberi ingegni. i quali escono dalle credenze volgari, piglierebbero innanzi a sostenere ed avvocare le liti letterarie più sgovernate, che il pur condursi a concedere una verità storica, la quale non dovrebbe oggimai avere impugnatori, per poco che si voglia discretamente porvi l'animo ed esaminarla. Conciossiachè o voglia considerarsi la Bibbia come libro divino qual è, o vogliasi averla anche in luogo della più antica storia che ci sia pervenuta, nell'uno e nell'altro caso non puossi fuggire dall'ammettere come certa l'esistenza de'giganti. Che se poi amisi ricorrere altresì agli storici profani, essi pure meritan quella fede che dà loro il testimonio degli occhi proprii o delle buone fonti della critica, poste al saggio dei sapienti.

lo, con buona sopportazione del p. Madao, non toccherò punto de' giganti antidituviani, i quali non fanno al proposito delle cose di Sardegna; ma si dirò che appunto nelle regioni cananee onde, secondo ogni buona apparenza, provennero i primi coloni dell' Isola, v'ebber non solo giganti surii qui e colà a guisa di mostri casuali; ma si v'ebbero intere famiglie, anzi generazioni di gente numerosissima, che abitava larghi tratti di paese, ed avea erette magnifiche città, munitissime di rocche, di torri e di muraglie. Erano giganti audaci, pravi, superbiosi e battaglieri, nimici di pio e degli uomini, e però da Dio percossi e dagli uomini guerreggiati e spenti.

Nel libro de Numeri al capo decimolerzo si narra come Mosè spedi uomini principali d'ogni tribù a spiare la terra di promissione, e vedero di quai genti foss' ella abilata. Ond'essi recarono le triste novelle che la terra cananea avea giganti smisurati e truculenti della razza di Enac, uomini di statura oltregrandissima, a tale che gl' Israeliti ad essi erano come le locuste del prato: Populus, quem aspeximus, procerae staturae est. Ibi vidimus monstra quaedam filorum Enac de genere gigantee, quibus comparati, quasi locustae videbamur 1.

Nè egli è a dire che coteste fossero esagerazioni surte dallo sbigottimento del cuore; poichè noi leggiamo in Giosuè che in vero gli Enacidi abitavano in Ebron 2, ed egli colla forza di Dio e del suo braccio sterminò que giganti, non lasciando ad abitare a que' pochi che la sua spada fuggirono, se non le tre città di Gaza, di Get e d'Azoto : Venit Iosue et interfecit Enacim de montanis; Hebron . . . urbesque eorum delevit. Non reliquit ullum de stirpe Enacim in terra filiorum Israel; absque civitatibus Gaza et Geth et Azoto, in quibus solis relicti sunt 3. Dalle quali cose appare chiaramente che sì fatti giganti crano a gran numero, aveano città proprie, e sostennero battaglie durissime. Ed è a pensare che, rotti e sconfitti, si riparassero in salvamento, per fuggir morte o servitu, insieme cogli altri vinti Cananei. Di che molti storici vennero in pensiero, che altri di que' popoli migrassero rell' Asia minore, altri volgendo per ponente costeggiassero le riviere africane, altri finalmente, gittatisi alle navi, solcassero il Mediterraneo, pigliando terra in Cipri, in Creta, in Melita, in Sicilia, in Corsica, nelle Baleari e in Sardegna. Fra' quali fuggiaschi potean pur essere eziandio degli Enacidi, e ne darebbero non leggero indizio i gran corpi ritrovati in ogni tempo nell' isole anzimentovate.

Mosè chiamava gli Enacidi coll'appellazione di Nephilim, che la Volgata traduce per Giganti; gli altri scrittori sacri appres-

<sup>1</sup> V. 33. 34.

<sup>2</sup> los, XIV, 15. 3 XI, 21, 22,

BRESCIANI Vol. IV.

so Mosè li chiamano Raphaim, sebbene alcuna volta auche Mosè gl'intitoli di questo nome. Dice nel decimoquarto del Genesi, che Chodorlahomor e i suoi alleati sconfissero i Raphaim ad Astaroth-Carnaim 1. Dio promise ad Abramo che lo porrebbe al possesso auche del paese dei giganti, cui dà il nome di Raphaim 2. V'erano altresì in quelle regioni due altre razze di giganti, delti Emin e Zonzommim.

Dei primi conta il Deuteronomio parlando della terra di Moab: Emim primi fuerunt habitatores eius, populus magnus et validas, et tam excelsus, su de Enacim stirpe, quasi gigantes crederentur, et essent similes filorum Enacim 3. Circa i secondi soggiungo discorrendo del paeso degli Anmoniti: Perra gigantum reputata est, et in ipsa olim habitacerunt gigantes, quos Anmonitae vocant Zonzommin; populus magnus, et tut, et excelsus sicut Enacim 4. Di sorte che di la dal Giordano erano tre genie di giganti: gil Enacidi o Refamiti a settentrione, gli Enmiti a mezzodi, i Zonzommiti fra gli uni e gli altri.

Della progenie di Baphaim era quell' Og, re di Basan, che torreggiava all'altezza di ben tre uomini a sovraccapo: Solus quippe Og rex Basan restiterat de stirpe gigantum. Monstratur lectus eius ferreus, qui est in Robbath filiorum Ammon, novem cubitos habens longitudinis, et quaturo latitudinis 5. Il cubilo chero s'agguaglia a venti pollici e mezzo; intanto che nove cubiti mettono all'altezza di quindici piedi e quattro pollici e mezzo. Si discorre nella sacra Scrittura d'altri cinque giganti, del coppo di Arapha, o Rafa, morti dal re David e da'suoi guerrieri. Il primo si fu Jesbi-benob, l'altro Saphai, il eterzo il fratello di Golia, il quarto avea sei dita per mao e per piede; e per ultimo Golia stesso, del quale dicendo la Scrittura ch'era alto di sei cubiti e mezzo, tornava sopra gli undici piedi; e

<sup>1</sup> V. 5. 2 Gen. XV. 20.

<sup>3</sup> C. II. 10.11. 4 C. II. 20.

<sup>5</sup> Deut. c. III. 11.

<sup>6 2.</sup> Reg. XXI, 16. 18.; 1, Paral. XX. 1. 7. etc.

Son eglino giganti cotesti ? E giganti di buona misura? chè ii più piccolo in fra loro addoppia l'altezza de' più grand'uomini de'nostri di. E Giuseppe ebreo dice, che anche al suo tempo se ne trovavano ne sepoleri i carcami di si smisurala lunghezza e grossezza, che non era da credere agli occhi proprii, e i popoli ne maravigliavano stranamente come di cosa portentosa 1. Di guisa che parlando il Signore per Amos ad Israele, assomiglia que giganti all'altezza de 'edri e alla robustezza de' cerri: Ego autem exterminavi Amorrhaeum a facie corum, cuius altitudo cedrorum altitudo eius, et fortis ipse quasi quercus 3: quercus 3:

lo asseriva dianzi che anche gli storici profani parlano di giganti trovati ne' sepolcri. Flegone, liberto d'Adriano, conta che a Messene nel Peloponneso si trovò in un'arca di macigno uno scheletro, il cui teschio era tre volte maggiore d'un capo d'uomo ordinario <sup>3</sup>. Narra eziandio che, sotto l'impero di Tiberio, furono scoperti in Sicilia corpi d'enorme grandezza, un dente de' quali fu mandato per rara cosa all'imperadore. Lo storico siciliano Tommaso Fazello apporta parecchi altri esempii di giganti difossati in Sicilia: e quello trovato presso Mazzara, l'anno 1516, era di si garandi ossa, che giugneano a ben venti cubiti; il teschio era grosso come un moggio, e un dente, che il Fazello serbossi, pessava cinque oner. Il che giu-stifica a pieno l'antica tradizione de' Ciclopi in quell' Isola.

Pur di Sicilia ci racconta il Boccaccio, che a suoi di si scoperse a Trapani da alcuni muratori un'ampia caverna, nella quale videro assiso un mostro d'orribile aspetto e di si straordinaria grandezza, che tenea in mano per lancia o per bastone una trave, a guisa d'un albero di nave. Sbigottiti fuggirono; e dettolo ad altri compagni, e armatisi fieramente, rientrarono nella caverna e trovarono lui essere uno smisurado gigante. Al primo tocco ando in polvere e si disfece; ma le

<sup>1</sup> Ioseph, Antiq. L. V. c. 2.

<sup>2</sup> Ii. v. 9.

<sup>3</sup> Phleg. de reb. mirab. c 12

ossa rimasero intere, e il cranio era sl grande, che capiva più d'uno staio di grano; il piombo poi, ch'era in capo di questa sua mazza, pesava oltre a mille cinquecento libbre 1. Se questi non è Polifemo, e' dovea pur essere suo fratel carnale, direbbe Ulisse.

Si legge registrato in Solino, che nel tempo che i Romani guerreggiavano i Cretesi, fu scoperto nell'Isola lo scheletro di un gigante, ch'era lungo trentartè cubiti, cioè più di cinquanta piedi. Fu detto ai consoli Metello e Lucio Flacco, i quali da prima se ne fecer beffe come di cosa incredibile; ma condottisi essi medesimi al luogo, e vistolo cogli occhi proprii, e misurato co'palmi loro, riconobbero esser vero il prodigio 2.

È chi avvisa esser cotesto gigante quello stesso, di che narra Plinio, trovato pure in Creta, e stimato da alcuni per lo scheletro d'Orione, e per altri di Otos, fratello di Efialte 3.

Tertulliano e sant' Agostino ci narrano che de' giganti si disotterravano a quando a quando in Africa; e sant' Agostino dice d'aver veduto egli stesso, ed altri molti con lui, un dente d'un gigante sì grosso, che facea ben cento de'nostri 4. Onde non reca stupore ciò che scrive Plutarco, uomo sì misurato e grave nelle storie. Ei conta ch'essendo Sertorio presso la città di Tingi, gli venne detto da' paesani esservi nel contorno un monumento che si tenea per li popoli sepolcro d'Anteo, figliuolo di Nettuno e della Terra; e condusserlo in sul luogo. Sertorio, fatta con manovelle e grandi leve scoverchiare la tomba, vi trovò dentro lo scheletro d'un uomo di sessanta piedi, il cui torace avea l'aria d'una carena di nave, tanto la costolatura si spiccava grossa e arcata dal massiccio della spina dorsale. Il generale romano stupì a tanta enormezza di gigante, e venerata la religione del luogo, ivi, ad onor d'Anteo. fece immolar ostie, nè volle che quell'ossa fosser contaminate al tocco de' profani, ma sotto gli occhi suoi provvide che l'ar-

<sup>1</sup> General, Deor. l. IV.

<sup>2</sup> Solin. c. 1.

<sup>3</sup> Plin. I. VII. c. 16.

<sup>4</sup> Aug. 1. XV. de Civ. c. 9.

ca fosse ricoperchiata e s'avesse in onore da Tingitani, come se il nume d'Anteo aliasse intorno a quella gran tomba 1.

Or appresso alle testimonianze sacre e civili, allegate intorno all'esistenza de' giganti, io non saprei per qual forma volessero impugnarsi oggimai più innanzi dagli avversarii, se non per mezzo di singolarità, o per non volersi recar a discutere ed esaminare la saldezza delle ragioni, che militano per questa verità storica, ammessa dalle tradizioni di tutt'i popoli, e dai falti che ci porgono tuttavia sott'occhio i monumenti. Perchè riducendo il discorso alla Sardegna, se scheletri di giganti non abbiamo nel museo di Cagliari o in altre città dell'Isola, la tradizion volgare è comune che giganti fossero ivi in antico; molti dotti scrittori l'affermano; e la vista delle grandi arche, nelle quali per tauti secoli furon sepolti e che han nome de sus Orcos, o dei giganti, ce ne porge fede indubitata e ferma. Io voglio pur convenire che non di rado si assegnarono ad umani corni certe ossa immani, trovate nel seno de'monti, o sferrate dall'impeto de'torrenti, o scavate nell'affossare le terre; le quali noi veggiamo ne'gabinetti di storia naturale, e da geologi vennero a buona ragione giudicale avanzi fossili de'mostri marini dei primi periodi del mondo. Ma se coleste ossa son chiuse ne' sepolcri, non si vogliano apporre alle bestie, ma ad uomini giganteschi. Così la stessa misura de sepolori è arra manifesta della lunghezza de corpi, pe' quali erano incavati: di modo che se anco non vi si rinvengono più gli scheletri, dalla grandezza dell'arca si fa ragione della grandezza del cadavere, come appunto dal letto enorme di Oq, re di Basan, si conghiettura la grandezza di quel gigante.

Quando i Moabiti e gli Ammoniti battagliarono gli Emei e i Zomzomei, quelle orribili calerve di giganti, che possedeano le terre tra il Giordano e il mar rosso, non valsero contra i Lotidi, i quali con insidie e con aperti e duri assalti li travagliavano di continuo. Laonde, comi era usanza comune delle geni primitive, lasciato il pasese in mano de'vincitori, doveltero

<sup>1</sup> Plut, in Sertor.

cercar ventura altrove; ed altri per l'istmo di Suez, attraversato l'Egitto, avran preso lungo le costiere boreali dell'Africa, ed altri, per le terre canance giunti al mare, sui legni di Sidone, avran cercato ricovero nelle isole mediterranee, e fra queste egli si può credere che si gittassero altresì in Sardegna. È noto pel Deuteronomio che gli Emei erano populus magnus et validus, ed i Zomzomei populus magnus et multus; ond'è che non puossi giudicar di leggeri che tutti fossero passati pel filo delle spade moabite ed ammonite. E come che la divina Scrittura, parlando di que'giganti, ci dica: Quos delevit Dominus a facie corum, et fecit illos habitare pro eis; tuttavia non pare, che il delevit voglia significare, che tutti perissero di fame, di ferro e di fuoco, ma sì che tutti sparirono dal paese, tornando la voce latina delere nel nostro cancellare, radere e togliere ogni vestigio di sè, comunque ciò avvenuto sia o per morte o per esiglio.

Che se realmente questi popoli di giganti avessero migrato verso ponente ed afferrato alle isole fra Italia ed Africa, ciò sarebbe avvenuto uno o due secoli prima della cacciata de giganti enacidi e degli altri cananei, fatta da Giosuè. E però egli sembra, che i giganti di Flegra si fosser gittati colà assai prima delle trasmigrazioni, onde noi ragioniamo, poichè le favole de' Titani hanno aria di scene remotissime, anche secondo la mente d'Omero; laddove i giganti, che furono alle mani con Ercole, erano di non molto anteriori alla guerra di Troia e quelle dei Ciclopi contemporanee. Ond'egli si può pensare che si dirizzassero verso ponente di molte stirpi di giganti, e a diverse riprese. Ciò che forse non avvisano coloro che tutto recano ai Pelasgi, i quali deono pure aver trovato sul loro cammino altre genti più antiche, alcune delle quali mantenner fresca e vigorosa quella civiltà, che aveano apportato con esso loro dalle parti centrali dell'Asia, ed altre s'erano imbarbarite e rese agresti e feroci.

Di coteste venute di giganti, che stupore vorrà egli esser mai, se prima de Cananei, dispersi da Giosuè, alcuni approdassero in Sardegna e che ivi campassero; e morti, si seppellissero, e alcuno de'loro sepoleri siasi disotterrato per l'addietro, e si disotterri anche a'di nostri e ne faccia stranamente maravigliare di sua grandezza? Di tutle l'altre Isole del Mediterraneo si narrano nelle antiche e nelle moderne storie ritrovamenti di sepoleri e di scheletri di giganti. Della Sicilia, di Melita, di Corsica, delle Baleari, di Creta, di Cipri, di Coo e di Rodi abbiamo di molte testimonianze; e gli eruditi ne fecer quel conto, in che si suol avere la narrazione d'uomini scienti e gravi. Perchè dunque si vorrà egli contendere per avventura soltanto alla Sardegna, la quale ha il triplice testimonio della tradizione paesana, delle patrie storie, e per ultimo dei monumenti, che allegano agli occhi de'riguardanti in favor de' sus Orcos o de' giganti abitatori antichissimi di quella terra?

Oui mi sento dire all'orecchio: - Gran fatto fia il tuo! qual nuovo capriccio t'entrò egli in capo di levarti alla difesa de' giganti di Sardegna? Che ne va egli a te, che giganti vi fossero o no? - Non me ne va nulla, e dissi così per dire, ch'io non vorrei per questo che altri pigliasse l'argomento per un mal verso, e me ne volesse per sì lieve cagione, quasi che avessi avuto tanta baldanza che ponessi il piè sul terreno degli archeologi, i quali soglion pigliare le questioni sì da buono, che tristo a me. E ciò ch' io dico de' giganti s'abbia per detto altresì dei Nuraghes, a'quali intendo di volgere il ragionamento nel capo seguente; poi ch'io riverisco le opinioni de'valent'uomini, e vo novellando per mio diletto, appunto come coloro che, non sapendo di musica, canterellano ad aria così fra'denti una canzona. Il che dee valermi, se non a buona grazia, almeno a scusa presso ai dotti, s'io pensassi altramente dalla loro sentenza

## CAPO VI.

Dei Nuraghes di Sardegna, vetustissimi edifizii di gran

Niuna cosa fu in terra che, appresso l'universale diluvio, Noè non volesse far concorrere a lodare e benedire Iddio : il quale, pieno di miserieordie anche nella giustizia, spegnendo l'iniquità del mondo colle acque, pur volle serbar l'umana semenza a ripopolarlo. Perchè Noè, uscito appena dell'arca co' suoi figliuoli e le donne, aedificavit altare Domino 1, e sovra quello svenati gli animali mondi, e dato fuoco alle legne, li bruciò a Dio in olocausto: Odoratusque est Dominus odorem suavitatis, e in arra di pace curvò nel firmamento le vaghe tinte dell'iride, brillanti di lieta e dolcissima luce, ravvivatrice della speranza de'cuori. Onde gli animali, le piante e le pietre si collegarono a porgere al loro creatore e conservatore il sacramento dell'amore e della riverenza dell'uomo. Ma siccome dal sacrifizio null'altro rimane che l'altare, su cui operossi, indi avvenne che le prime genti, succedute appresso Noè, ebbero le pietre di quell'altare in somma dignità e religione: intanto che, volendo sacrificare a Dio, edificarono gli altari di grosse pietre rozze alla guisa di que primi sassi, che gli uomini, usciti dell'arca, sovrapposero gli uni agli altri al santo offizio dell' olocausto.

E siccome l'adipe de' lori e degli agnelli strutto dalla fiamma che sorgea dall'allare, lutto si riversava sovr'esoo, e nugeva le pietre dell'ara e dei fianchi, così quei sassi, unti dal sacro adipe, crebbero in maggior riverenza, e s'ebbero per segno di dedicazione al Dio vivente. Di là io penso che derivasse l'usanza d'ungere d'adipe o d'olio le pietre, che si consacravano dagli antichissimi popoli al culto del Signore, sia per modo di monumento e ricordanza di qualche fatto, sia p rargomento di religione. Indi veggiamo che Giacobbe, sveqitato-

1 Gen. VIII 20.

si dopo la misteriosa visione della scala, disse: Vere Dominus est in loco isto. E sorto in piè, tutto compreso di timore: Tulit lapidem, quem supposuerat capiti suo, et erexit in titulum, fundens oleum desuper 1.

Colesti titoli erano per ordinario enormi pietre, rizzate sul vertice de' colli o dei balzi, a indizio che indi passando alcun pellegrino avea incontrato qualche notevole accidente, o s'era duellato con chi volea contrastargli il passaggio, o avea preso possessione del luogo per sè e pei suoi discendenti, o mortosi in guerra o ne' padiglioni, costi era sepolto. Queste cose ci narra la sacra Scrittura, e le troviamo ne libri profani, e rimangono ne' monumenti. Con tutto ciò ove ci avveniamo a leggere che fu posta da que' primi uomini una pietra o un sasso a ricordanza, egli non è a riputare che solo un sasso o una pietra informe si collocasse ove che sia, che non si sarebbe potuto divisarla dalle altre pietre, stanti qui e la per la campagna. Ma si erigeva con grandi sassi a cerchio o in quadro un rialto, e sor' esso riponeasi la pietra del monumento.

Però noi veggiamo che Giacobbe, partitosi di celato da Labano senza accommiatarsi da lui, e Labano fieramente punto d'un atto, a'suoi occhi, tanto scortese e villano, gli tenne dietro. E raggiuntolo in sul dosso d'un monte a sette giornate dalla sua terra, ivi richiamossi del suo procedere, e incaricollo di molte rampogne, finchè per ultimo, datogli giù il furore, rappacificossi con lui, e giurarono insieme patto solenne di concordia. Giacobbe ne volle la ricordanza e disse a Labano: Veni ergo et ineamus foedus; ut sit in testimonium inter me et te. Tulit itaque Iacob lapidem, et erexit illum in titulum. Cotesto sasso di ricordanza non si rizzò lì in piana terra, ma chiamati Giacobbe i parenti e li consorti ch'erano del séguito di Labano, disse loro: Afferte lapides. Qui congregantes secerunt tumulum, comederuntque super eum. Dal che si deduce che posti que'rozzi sassi a varii suoli, eressero il tumulo a guisa d'un mozzo di torrione quadro o rotondo, in vetta al quale era un piano, su cui sedettero al banchetto di

<sup>1</sup> Gen. XXVIII.

pace, e nel mezzo d'esso pianlarono la pietra del testimonio. Poscia impalmatisi novellamente, soggiunse Labano: Tumulus iste erit testis inter me et te hodie, et idicirco appellatus momen eius Galaad, idest, Tumulus testis 1. E che il sasso si soprapponesse al tumulo, si ritrae dalle altre parole di Giacobbe: Dixitque rursus Iacob: En tumulus iste et lapis, quem ereni inter me et te 2.

Si fati tumuli erano avuti in altissima religione da' popoli primitivi, e niuno sarebbe stato oso scoscenderii o diroccarli per niun patto del mondo. Anche di Mosè si legge nell' Esodo, che pubblicata la legge al popolo nel deserto, ed il popolo accettatala solennemente, Mosè eresse a testimonio un altare di sassi grezzi, e dodici monumenti uno per ciascuna tribù: Mane consurgens aedificanti alture ad radices montis, et duodecim titulos per duodecim tribus Israel<sup>3</sup>.

Che la pietra memoriale fosse posta in capo a una gran base, formala da grossi macigni a parecchi ordini sovrapposti, si deduce eziandio per gli altri passi della Scrittura, il più convincente de quali è, a mio credere, nel libro di Giosuè. E fu all'occasione del passaggio del Giordano, che tutto l'esercito valicò a piè asciutti, facendo il Signore Iddio sostenere le acque a guisa di muro 4. Come tutto Israele fu oltre al fiume. Giosuè commise a dodici uomini d'ogni tribù di torre nel letto del Giordano una pietra per ciascheduno, levarse!a in ispalla e recarla agli accampamenti, a memoriale d'Israele. E i dodici robusti fecero siccome Giosuè ebbe loro imposto: Portantes de medio Iordanis alveo duodecim lavides usque ad locum in quo castrametati sunt, ibique posuerunt eos. Oltre a questo volle Giosuè che, a memoria di sì augusto prodigio. altri dodici sassi venissero collocati in mezzo al fiume. là dove i sacerdoti, che portavan l'arca di Dio, stettero insino a che l'esercito fosse all'altra riva: Alios quoque duodecim lapides posuit Iosue in medio Iordanis alveo, ubi steterunt Sacerdo-

<sup>1</sup> Gen. XXXI.

<sup>2</sup> lb.

<sup>3</sup> Exod. XXIV. 4. 4 Ios. IV.

tes, qui portabant Arcam foederis; et sunt ibi usque in praesentem diem.

Oui il divin libro ci narra di due insigni monumenti, posti a perpetua ricordanza di sì gran fatto. Or come potea egli mai avvenire che colesti sassi, non istraordinarii al certo, quando li veggiamo portare in collo a un uomo, valessero per sì gran monumento qual volea essere il presente? Conciossiachè egli doveva additare ne' lontani tempi a venire, per qual cagione fosse posto qui in segno alle genti. E però disse Giosuè ad Israello: Ut sit signum inter vos. E quando i figlipoli vostri vi chiederanno un dì - che voglion dire questi sassi? E voi rispondiate: - Le acque del Giordano venner meno innanzi all'Arca del patto del Signore, mentr'ella passava oltre: onde furon qui collocati cotesti sassi a monumento elerno pei figliuoli d'Israele. Dal che s'ha chiarezza, a mio avviso, grandissima, ch'egli non si dee apporre a dodici sassi tanta e sì durevol memoria, ove non si fosse eretto sott'essi qualche grande e massiccio imbasamento da sorreggerli in alto e porli alla vista de' riguardanti. Maggiormente che le dodici pietre, locate in mezzo alla corrente del Giordano, ogni volta che non fossero in luogo eminente, rimaste sotto le acque, non avrebbero dato di sè vista alcuna; anzi al tempo delle larghe e repentine piogge montane, cresciuli i torrenti e gonfialo il flume, la traboccante fiumara le avrebbe agevolmente divelte, rotolate e via con impelo condotte. Pure il sacro Storico ci attesta, ch'elle rimanean ferme e si vedeano ai suoi giorni. E però io mi penso, che gl' Israeliti, secondo l'antica usanza, coi ponderosi macigni che trovaron giacenti nel fiume, formarono gran baloardi angolari, con uno degli angoli rivolti contro il filone della corrente. E que' sassi, che formavano il maschio e i fianchi dell'edifizio, eran ruvidi, grezzi e tondeggianti o smussati nel rotolamento e percotimento de' balzi e delle ripe, siccome li traeva la foga delle acque per le chine de' monti.

Questo mio avviso sembra confermato nel Deuteronomio. Conciossiachè Mosè disse a' Seniori: — Come valicherete il Giordano, rizzerete ingenti sassi e di calce li scialberete, affinchè nossiale scrivere sull'arricciatura a grandi e chiari caratteri tutte le parole di questa legge <sup>1</sup>. Egli sarebbe difficile il credere che sopra i dodici sassi, portati a dosso d'uomo, Giosuè polesse scrivere lutta la Legge: Et scripsit super lapides Deuteronomium legis Moysi <sup>2</sup>. Ma sì sulle dodici grandi basi rispianate e lisciale dalla calce; maggiormente che la Legge dovea essere scritta plane et lucide, secondo il comandamento di Mosè.

Ma egli non sarebbe d'uopo di conghietture, ove il divino storico ci altestasse chiaramente, che i dodici sassi erano sovra un alto tumulo a guisa di fondamento; imperocchè, parlando dei guerrieri di Ruben, di Gad e di Manasse, dice: Cumque cenissent ad tumulos Iordanis: interram Chanana, aedificaverunt altare infinitae magnitudinis 3. Se non che il P. Patrizi mi avverte, che la voce ebraica Gheiiloth, resa dalla Volgata per tumulos, suona propriamente controri del Giordoni.

Però altri potrebbe dire: - Noi troviamo di molte pietre memoriali degli antichissimi popoli, piantate proprio diritto in terra, senza imbasamento d'altri macigni, nè vi fu pericolo che si confondessero con altri sassi, e bastano ancora oggidì intatte a monumento di fatti avvenuti forse trenta e più secoli a dietro. In Sardegna abbiamo la Perda lunga, ch'è fitta in terra con due altri laterali nel distretto di Mamojada; n'abbiamo tre altre vicin di Fonni, che si dicon da' paesani Perdas-fittas: altra pietra rizzata è quella del contorno di Ales, che gli Alesani domandan sa Perda de Lucia-rajosa; e questa Lucia serpentosa e arrab biata dovete sapere ch' era una Fata. la quale, secondo quella gente, adoperava cotesta pietra a guisa di pala per infornare il pane. E poi v'è l'altra pietra ritta di Noraququme in sulla destra riva del Tirso, e anche essa dal nome d'una Fata si domanda Giorgia-rajosa, che se ne sarà servita per istuzzicadenti. Eziandio in altri siti dell' Isola se ne rinvengono, e non così poche, che ci lascino dubitare esser elleno pietre di titolo, di testimonio e di memoria.

<sup>1</sup> Deut. XXVII. 2-8. 2 Ios. VIII. 32.

<sup>3</sup> Ibid. XXII. 10.

Nè soltanto in Sardegna ammiriamo ancor ritte in piè cotali pietre, ma sì in tutti que'luoghi che, in età remotissime, fur visitati dalle prime genti dell'Asia anteriore, ovvero dai Fenicii sì nel Mediterraneo, sì nel mare oceano; di maniera che esse pietre ci sono indizio sicuro che le stesse genti l'ebbero erette. Onde, per tacere di Malta, di Maiorica e d'altri luoghi mediterranei, veggiamo in Francia nel basso Poitou, presso il villaggio d'Aurillé verso l'oceano, da ben dodici pietre ritte. Pierres debout, e sebbene non sieno tutte insieme, ma a qualche distanza fra loro, pur non di manco sono per lo più a gruppetti di tre, come quelle di Sardegna. A Carnac poi, nella Bretagna minore, il terreno è coperto per settecento e sessanta tese da coteste pietre ritte, le quali son oltre a quattro mila, e presso il villaggio d'Ardeven più di dugento. Havvene di molte sparte qui e là per le marine di Quiberon, e nell'Isolette di Relle-isle e di Groix 1.

Se ne trovarono nella Contea di Dachsburg nell' York-shire, Inghilterra s' indica la pietra ritta di Buston nell' York-shire, e in Irlanda quella di New-Grange. Il signor d' Estorff ci porge la sua nobile e ricca descrizione di cotali pietre, trovate a Uzleza nell' Hannover (1846): e per ultimo abbiamo quelle degli antichissimi Messicani. Tutte le sopra mentovate pietre son piantate in terra, nè son rilevate a maggior vista sur una base, come pur voi ci date a credere.

Chi dice queste cose, dice pur bene: ma egli si convien considerare che sì le pietre fitte di Sardegna, come quelle d'Aurillé, di New-Grange, e la Kunket Oconocchia di Dachs-birg, son tutte pietre foggiate a forma conica o piramidale, e le più tagliate dalle petriere coi picconi o colle biette infitte nelle spaccature. Laonde non pónsi dire sassi naturali e greggii, tolti di terra, de' quali io discorro ivi sopra. Anzi alcune delle pietre, di che voi partate, son condotte a scarpello di forma rotonda e ovale, e tirate su con misura e filo di squadra; e quelle d'Aurillé, che han figura d'azquei piatte. hanno il

<sup>1</sup> CAYLUS Ant. Gauloises, vol. VII.

lato divelto dalla petraia sempre volto all'oriente sole. Per il che, piantate che sieno, si vede chiaramente che l'uomo le pose di proposito per indizio di che che sia; nè altri osava di toccarle, specialmente per la religione a ch'eran devote da ouelle antichissime genti.

Oltre a ciò cotesti marmi fitti per lo più a tre a tre, e quel di mezzo niù rilevato dagli altri, significavano bene spesso i Bethel, o cippi unti e sacrati a Dio; i Men-hirs o pietre lunghe, specole e segnali d'orazione, che rappresentavano il sole coi Dioscuri, ovvero indicavano il culto mitriaco, che i Greci appellavan Triplasios, poichè in esso effigiavan le tre stagioni, delle quali i Fenicii componean l'anno ; que' tre cippi eran pur anco la Trimurti o triade persiana, la quale, secondo il Goerres, formavasi d' Ormuzda, di Mitra e d' Aharimane, in che eran significate le tre stagioni del sole. Ed erano altresì la Trimurti indiana, cioè la riunione delle tre grandi potenze dell'universo. Onde Brama è considerato come il Dio creatore: Vichnou come il Dio conservatore : Siva come il Dio distruttore. Ed anche per ciò che cotesti cippi talvolta eran significanti l'Astarot e l'Adone cananeo (e la gente sotto quelle pietre riconosceane il misterio), non solo non confondeale coi termini e coll'altre pietre del campo, ma inchinavale e riveriale con grande osservanza.

Aggiungele ancora che coteste pietre, ovvero fosser tondeggianti ovvero piatte; fosser tirate a scarpello o ischeggiate
grossamente coi picconi, ell' eran alte talora di parecchi metri, onde che, poste, come alcuna fiata avveniva, in luoghi piani, spiccavano notabilmente d' in sul terreno, senza bisogno
d'alcun piedestallo, per ciò ch'erano infatti piccole guglie ed
obelischi. Una di quelle d'Aurillé esce di terra e si leva per
dodici piedi e mezzo u'u altra di tredici, un'altra di quindici,
ed una in fra esse sino a ventidue, senza attendere al fittone
sotterra. Anco la Perda-lunga di Sardegna si leva ben sopra li
sedici piedi.

Nè si dica, che nei lunghi filari di Carnac havvene di così comunali, che non si possano antiporre a' scheggioncelli che s'incontrano di leggeri fitti ne' campi; conciossiachè da prima è a considerare che son ritte in isquadra con tutte l'altre a guisa di termini, imperò non possono esser confuse colle altre pietre del campo; ed appresso, che le pietre, in capo ai filari, son alte a ben sedici, diciotto e venti piedi, e di così sterminata grossezza che, misurate per cubi, peserebbon sopra le sessanta e ottanta migliara; il che mostra ch' era mestiere di gran meccanica per tragittarle dalle cave al posto, in che son rizza et e: e notisi che il grosso del mozzo è in alto, e l'assottigiato è sotterra, in guisa che si reggon capovolte come sur un perno; e all'urto de' venti dondolano un poco, e perciò si chiamano monoliti barcollanti, come appunto quello di Perros-Guyrech nella bassa Bretagna, e quello di Westheadley in Inghittera nella Contea di Sussex.

Dal sin qui detto, se mal non avviso, puossi concludere che le pietre memoriali si rizzavano per ordhario da' popoli primitivi sopra una hase di maeigni, confiltevi in sulla cima, e non in piana terra a guisa di termine; poichè le pietre, one favellavamo dianzi, aveano altro obbietto e tenean luogo di simulacri e di simboli per lo più del sole, e s' adoravano-come effigie di misteriose divinità, coperte sotto quelle figure coniche e piramidali.

Si veggono adunque altari edificati di naturali e rozzi sassi da quello di Noè, d'Abramo, d'Isacco, di Giacobbe insino a quelli edificati dopo il ritorno dall' Egitto. Abbiamo altresì monumenti d'alte azioni, eretti a lontana memoria dalle genti primitive, e in essi veggiamo usata la stessa norma dell'edificare a pietre informi e rudi. Rimane a dir de tumuli sepolcrali, levati a ricordanza; imperocchè nelle morti pacifiche e comuni di già si vide qual modo tenessero, deponendo per lo più i defonti nelle spelonche. Pe' tumuli, elevati sopra gli spenti guerrieri, abbiamo fra gli altri tre chiari indizii di sassi sovrapposti al monumento. Il primo si fu quello del guerriero Achan, il quale, nel sacco di Gerico, frodò a Dio moneta e roba, e Dio il volle morto e maladetto. Posciachè fu lapidato dal popolo e bruciato, vollero che la rimembranza di tale eccesso rimanesse ai venturi, e però: Congregaverunt super eum acervum magnum lapidum, qui permanet usque in praesentem diem 1. Che se il detto monumento, come asserisce lo Scriltor sacro, durava ancora a' suoi dì, egli non dovette già essere, a mio avviso, un mucchio di pietre alla rinfusa; chè nelle frane de' monti e agli sbocchi de' fiumi e delle valli se ne veggon parecchi, e niuno vi pone mente e non si notano nelle istorie de' popoli; ma egli è a credere che que' sassi ponesse l' esercito a suoli con ordine, e datagli forma e sesto angolare, o meglio rotondo, ch' è più agevole a fare, non essendo mestieri di porre le pietre angolari che immorsino e reggano i lati. Essendo che colali monumenti s' edificavano a occhio da quegli audari e gagliardi guerrieri, senza indugi d'archipenzolo e di squadre, o applicando al più l'asta della picca alquanto inclinata, a fine che l'edifizio salisse diminuendo verso la cima.

L'altro esempio è quello del re di Hai, che, fatto prigione e impeso, il gittaron poscia in sull'entrata della città: Congesto super eum magno acervo lapidum, qui permanet usque in praesentem diem 2.

Trafitto che fu Assalonne da Gioabbo, i suoi donzelli d'arme l'ebber morto, e lo spiccarono della quercia e gittaronio in una profonda fossa ch'era nella foresta. Di che i guerrieri, cessato d'inseguire i ribelli, portaron colà di gran sassi, e la riempirono, e formarono sovra Assalonne uno sterminato acervo: Et comportaverunt super eum acervum lapidum maquum nimis 3.

In questi tre casi ci si potrebbe opporre, che que 'tumuli si erano ammonticchiati tumultuariamente, e se pur monumenti furono, eglino si facean forse per sovvenirsene a mal augurio, mercecchè ivi non si parla che di tre maledetti. Nulladimenuo to credo, che i popoli primitivi, e più che mai in quelle regioni della Siria, della Fenicia e della Palestina, usassero, quasi a maniera di trofeo, levare in allo si fatti edifizii massicci di gran petroni informi e grossiati, quali davali la terra, e porvi gran petroni informi e grossiati, quali davali la terra, e porvi

<sup>1</sup> los, VII, 26,

<sup>2</sup> Ibid. VIII. 29.

<sup>3 2.</sup> Reg. XVIII. 17.

dentro o di sotto i cadaveri degli uccisi guerrieri. Quando Gioabbo in sulla porta di Ebron accottellò Abner, Davidde fece il compianto doloroso e l'esequie onorevoli e grandi, e magnificollo di somme laudi. E poscia che l'ebbono seppellito, levazii David vocem suam et flevit super tunulum Abner 1. Or qui è un principe ragguardevole e valoroso ch'è sepolto sotto un tunulo, a ricordanza di sua nobiltà e prodezza.

Anzi anco alle gran donne si levavano tumuli a sepoltura. Mortasi Rachele sopra il parto di Beniamino, Giacobbe la seppelli a grande onore, lungo la via che conduceva in Efrata: Erezitque Iacob titulum super sepulcrum eius. Hic est titulus monumenti Rachel, usque in praesenten diem 2. In questi due casi, egli non sembra che i tumuli fossero elevati con pietre riquadrate e pulite dallo scarpello degli scultori, essendochè il tumulo di Abner fu fatto in breve spazio, secondo il comandumento del re, che volle assistere di presenza all'esequie. Quel lo poi di Rachele fu eretto da Giacobbe e da' suoi famigli nella solitudine, e nelle frette e nei disagi di chi è in lungo e penoso cammino.

Në ii solo tumulo di Abner e di Rachele varrebbe a intera prova, se d'altri tumuli non s'accennasse in gran copia per tutto il passe de Cananei. Si legge nel secondo de Paralipomeni, che Giosia re, per vendicare l'oltraggio a Dio, spense l'idolatria del passe di Giuda, distrusse le are de Baalim, rovesciò i simulacri sovr' esse eretti, divelse i boschi, infranse e stritolò i bassirilievi, e ne gittò i tritumi sovra i tumuli di coloro che soleano adorarli: El super tumulos cerum, qui eis immolare consucerent, fragmenta dispersii 3. Leggiamo eziandio in Exechice di tumuli sepolerati di tutto un popolo; perocchò disse il Signore: Ecce ego aperiam tumulos restros, et educam vos de sepuleris cettris, populus meus 4. Nè i tumuli furon soltanlo appo gli Ebrei, che li veggiamo essere in muli furon soltanlo appo gli Ebrei, che li veggiamo essere in

<sup>1</sup> II. Reg. III. 32. 2 Gen. XXXV. 20.

<sup>3</sup> XXXIV. 4.

<sup>4</sup> XXXVI. 12. BRESCIANI Vol. IV.

costume anche de Fenicii, e si additavano a Tolomeo lungo le vie che conduceano ad Azoto: Ostenderunt ei corpora proiecta, et eorum qui caesi erant in bello tumulos, quos fecerant secus viam 1. I tumuli del popolo però eran di zolle, ma quelli dei ragguardevoli personaggi eran di pieto.

Chi ha letto sin qui, io son certo che in cuor suo va chiedendo: - A che sì lungo preludio prima di venire ai Nuraghes di Sardegna? E vorrebbe pur uscirne, e sapere che ordine abbian eglino gli altari degli uomini primitivi, e i tumuli di ricordanza, e i tumuli sepolerali coi Nuraghes. Ed io rispondo, ch'egli è tale e tanto il riscontro degli uni cogli altri, che uomini dottissimi sostennero con gagliarde ragioni, i Nuraghes essere altari, altri esser trofei o segni di rimembranza ai futuri, altri per ultimo esser sepoleri. Chi fra essi li vuol edificati dagl' Iberi, chi dai Libii, chi dai Dorii, qual dai Pelasgi e qual altro dai Cananei o Fenicii: tutti convengono in uno ad averli per antichissimi e per la più rara cosa, che ci avvenga di vedere, fra tanta ruina de più eccelsi ed ornati monumenti delle vetustissime nazioni del mondo. Questi rozzi ed incolti acervi di sassi sopravvissero agli sterminati edifizii di Babilonia, di Ninive, d'Echatana, di Susa, di Tiro e di Tebe egizia. Essi, emuli delle piramidi di Menfi, videro trascorrere sotto gli occhi loro, come acqua che si dilegua romoreggiando. l'ampia schiera de' secoli, e il lungo avvicendar degl' imperii, e i pazzi aggiramenti della fortuna, e le vane speranze, e i vani timori, e gl'insaziabili desiderii de'mortali, che s'incalzano come le onde tempestose del mare; e nacquero, e vissero, e disparvero: ed altri, dai loro cacumi e dai muscosi e rugginenti loro macigni, ne vedran pur nascere, folleggiare e disparire. Ma i Nuraghes rimangono a muta memoria saldi ed inconcussi sui loro gironi, nè interrogati rispondono ai dotti, qual robustissima gente levasse in alto il poderoso petrame ad inchiavarne l'aguzza volta di dentro, e immorsarne la girata de' fianchi e i ciottoloni dell'estrema corona. Nè faccia d'uomo, nè grifo di bestia, nè simbolo, nè scrittura alcuna è scolpita o in-

<sup>1</sup> I. Mach. XI. 4.

cavata di dentro o di fuori d'essi: perchè l'uomo li guarda maravigliando, e dice a sè medesimo: — Questi edifizii dovettero esser surti prima che le genti apparassero di scrivere e di scolpire: conciossiachè egli non si può credere, che tante ceutinaia di sì fatti edifizii s'ergessero in tempi diversi, senza che venisse a quelle genti il talento d'incidere il nome d'uno Iddio o d'uno eroe, a rimembranza de' lardi nipoti.

I Nuraghes adunque sono grandi editizii di forma rotonda, che partendo larghi dal suolo salgono sminuendo verso la cima, la quale è mozza e rispiana tutta in giro a guisa di hattu-to. Onde che i Nuraghes a vederli hanno l'aria d'un torrione ritondo e scavezzo, e mostrano un baluardo delle rocche del quattrocento, spiccato dal muro a guisa d'un rivellino, che imbocchi la mastra porta d'entrata. Gli architetti il domanda no un cono tronco ai due lerzi dell'alteza, sicchè riese della figura d'un alveare, incavato in un rocchio di pedale d'albero; ed altri l'assomigliano a un moggio, largo alla base e stretto di bocca.

Questo mozzicone di torre è formalo d'esorbitanti macigni, per lo più ovali, posti gli uni accosto agli altri sopra la linea d'un circolo, entro cui girano insino a tre e quattro ordini concentrici, i quali formano il grosso del muraglione. Cotesti sassi van salendo orizzontalmente di suolo in suolo, insino a poc'oltre la corda del perimetro della base. Nel mezzo è vuolo pel vano d'una cella che dal suolo monta in alto, digradando si dolcemente, che i gironi s'incurvano e ristriagono insino al vertice, il quale tondeggiando un po'acuto, giugne alla pietra di mezzo che fieramente gli addenta. La porta è formata per lo più di tre scheggioni di rupe o di tre smisurati macigni, ed è più o meno slogata; ma la maggior parte è bassa tanto, ch'egli è mestieri entar carpone.

Tutto il maschio è cieco, nè v' ha spiraglio di alcuna sorta; onde altra luce non entra nella cella, che il poco barlume ripercosso dal limitare dell' ingresso. La cella del mezzo è a cerchio; ma in alcune sfondano quattro nicchioni a croce, l'uno di rincontro a quello della porta, gli altri due al quarto di cerchio. Per lo più di fianco al nicchione di fronte s' apre un foglioni trans turrem gregum 1. E nel quarto de Re: Cum renisset (Iehu) ad cameram pastorum in ria ?; e poscia a turre Custodum usque ad civitatem munitam 3. E spezialmente ne Paralipomeni, ove si narra che Ozia re extruzit etam turres in solitudinem, et effodit cisternas plurimas, eo quod haberet pecora multa 4. E cilano altri passi che ragionano di queste lorri pastorecce.

Pur quest'opinione non s'accosta gran falto a quegli scrittori, i quali oppongono la disagevole stanza di quelle celle; il dover entrare in esse carponi per l'angustia dell'entrala; il non vi si poter fare il fuoco per non aflogar nel fumo che non ha ove sfiali; il tristo aere che ivi piomba, e lo scuro tenebrore che ivi dentro regna, che sono più da stanza di morti che d'uomini vivi.

Cert'altri, com'è vario il conghietturar delle genti, considerando le scalee che salgono in giro sino alla cima, stimano che i Nuraghes non fossero altrimenti mansioni di pacifici pastori, ma torrazze guerresche, per iscorgere dalla lunga il nemico, e difendere dagli spaldi i tesori delle tribù ammucchiati là dentro quelle cupe stanze, e conservate sotto la guardia del comune. Che forse alcune volte i Sardesi si trincerassero di que' baluardi contro gli assalti dell' oste nemica, non è improbabil cosa; ma che i Nuraghes fossero i gazofilacii delle nomadi tribù pastorali, non è si agevele il crederlo, non vi si trovando indizio d'arpioni, o di perni, o di caleralla per chiuderne la bocca: e nè anco un ridotto da abbarrarvisi dentro, e difenderne l'assalto dalla bertesca, con ciò sia che sul battuto mal vi cape appena un pugno d'armati, e non essendovi spalletta o merli in giro, ad ogni urto puossi precipitare a piè del bastione : e con questo essendo la piazza scoperta, i guerrieri sarebbero stati bersaglio al saettamento, alle fionde, ai trabocchi e ai mangani degli assedianti.

<sup>1</sup> Gen. XXXV. 21.

<sup>2</sup> X. 12. 3 XVII. 9; XVIII. 8.

La terza sentenza degli eruditi si è, che i Nuraghes abbiano tutto il marchio dei trofei o titoli o tumuli di ricordanza, innalzati a memoria di qualche nobile avvenimento, avventuroso o funesto, rellgioso o profano, pacifico o guerriero. Una colonia che sopraggiungeva nell' Sola, dicon essi, a mano a mano che s'allargava e diffondea nel paese, ergeva il monumento de' suoi confini e di sua possessione. L'aver disloggiati i prischi abbiatori, e vendicatisi i pascoli e le foreste, era cagione di eri-gere il titolo dell'impresa. L'aver vinti e disfatti in battaglia i memici faeca sorgere il trofeo della vittoria. Una paec, una tregua giurata, un patto, un'alleanza impalmata dai capi o dagli anziani, voleva in quelli antichissimi tempi la dedicazione d'un monumento, a testimonio solenne del fatto ivi occorso.

Questi eruditi ci parlano delle prime genti, e dell'ardor sommo di gloria che spronava quegli spiriti generosi a lasciar per tutto la fama del nome loro, e gli alti segni di lor passaggi o di loro dimore. Quel celebremus nomen nostrum, che mosse gli abitatori di Sennaar a fabbricare l'altissimo cacume della torre di Babel, eccitava fieramente quei prischi avventurieri a magne azioni, che volcano perpetuale con mirabili moli, edificate per lo più di grandi e informi macigni, insino a che, digrossati gl'ingegni e cresciute le invenzioni dell'arti, si dettero a risquadrare i marmi, e a scolpire le lapidi. Il Pentaleuco, l'antichissimo dei libri, ci ragiona sovente di cotesti pomposi edifizii, eretti singolarmente da' primi popoli che abitavano fra il Tigri e l'Eritreo; i quali poscia, tramutandosi d'uno in altro paese fino a remotissime regioni, seco recavano gli usi, le costumanze e il genio delle terre natie. Indi veggiamo gli storici profani e i più celehri poeti, da Omero sino a Virgilio, ricordarci i monumenti lasciati di lor geste dagli eroi. Ercole trascorre vittorioso, domando mostri e giganti, sino all'estremo confine d'Iberia, e giunto colà ove il fremito dell'oceano gli viela il passo, pianta due gran rocchi di macigno all'ultima Gade per elerna memoria di sì gran fatto. Bacco erge i suoi monumenti nella Battriana, Giasone i suoi in Colco, Teseo i suoi in Creta, Enea i suoi nell' Egeo e sui capi di Palinuro e di Miseno. Oreste, benchè esagitato e spinto dalle

materne furie, pur nulladimeno si rattiene a quando a quando per collocare un segno del suo passaggio. Sesostri nelle conquistate province fa scolpir sulle rupi la memoria de suoi trionfi, e veggiamo ancora i fianchi del monte di Berito nella Fenicia scarpellati colla sua effigie. Ciro fa il medesimo sulle rupi dell'Armenia. Alessandro su quelle del Tauro e dell'Immans. Alquesto estollo alla vista del ligustico mare, sul ciglio della Torbia, la gram mole annunziatrice di sue vittorie.

I Pelasgi impressero le gigantesche vestigie delle loro emigrazioni nell' Asia minore, nella Grecia, nell' Epiro, nella Macedonia e nel Lazio. I Numidi, i Libii, i Mauritani sulle costiere dell' Africa. I Dorii, gl' Ionii, i Lidii, gli Eraclidi, i Pelopidi nei continenti e nelle isole elleniche. Gli Ernici, gli Oschi, gli Umbri, gli Etruschi nelle diverse contrade d' Italia. I Celti dalla Scandinavia per tutta la parlo occidentale d' Europa insino alle Spagne.

Quasi tutt'i monumenti di questi popoli primitivi, sien eglino Semitici, Camiti o Giapetidi, son formati di gran petroni più o men rozzi. Perchè adunque alle tribù canance, che in tempi anteriorissimi a molle altre genti approdarono nell'Isola di Sardegna, vuol impugnarsi che, a memoria e trofeo di loro imprese, edificassero i Nuraghes?

Queste cose ci dicono coloro che cotesti edifizii riguardano come tindo d'alcuna rimembranza religiosa, pacifica o guerriera. Altri oppongono, che noverandosi i Vuraghes nell'Isola a tante centinaia, non si può credere così di leggieri che di tante memorie coronassero i gioghi e le falde de monti e de' colii, o i piani o le valli ne adornassero per ogni dove. Al cho 
rispondon essi: il gran numero de' Nuraghes non altro indicare, se non la lunga e pacifica dimora delle genti primitive nell'Isola, le quali (come apertamente si scorge ben considerando quegli edifizii) in età diverse gl'innalzarono; essendochò se ne veggono de' formati a denormi macigin, gli uni agli altri 
posti a sovraccapo assai grossamente; altri fatli di sassi scelti ad una misura; altri quasì a poligoni, a sonigitanza delle mura ciclopiche o pelasghe; altri finalmente a parallelepipedl

orizzontali e con aggiustatezza assettati, come gli edifizii dorici ed etruschi.

Coloro poi che tengono i Nuraghes per altari, allegano le usanze prime de' popoli dell' Asia fenicia, e dicono che pigliando dall'Eufrate insino all'istmo d'Egitto, e dal seno issico insino all'Arabia, quelle antichissime genti solean ergere gli altari a simiglianza e riverenza del primo che eretto si fosse in terra da Noè dopo il diluvio, formandolo di sassi informi e rozzi. Iudi veggiamo Abramo e gli altri patriarchi non altrimenti rizzare gli altari ai sacrifizii di Dio, che di grandi pietre impolite e naturali. E siccome Mosè ebbe veduto in Egitto. che gli altari si commettevano di marmi politi e in gran parte incisi de'simboli superstiziosi dell'idolatria, così ordinò al popolo d'Israello, in nome di Dio, di edificare gli altari di pietre rozze: Aedificabis altare Domino Deo tuo de lapidibus quos ferrum non tetigit, et de saxis informibus et impolitis 1. Ed oltre a questo, l'altare di sassi informi ritraeva meglio da quelli che usavano i padri loro in terra di Canaan, che dovcano esser comuni agli altari di tutt'i primi popoli, quantunque avessero questi poscia rivolto il culto di Dio vero alle abbominazioni di Baal e alle altre sozzure pagane.

E siccome sovra l'altare si svenavano le vittime degli agnelli, degli arieti, de giovenchi e de lori, così gli altari doveano
essere spaziosi e granuli: poichè gli altari si differenziano dalle
are, le quali servivano a bruciare i timiami e a sorreggere il
tuoco sacro, e però eran per lo più d'un solo marmo quadro.
Noi leggiamo che le tribù di Ruben, di Gad e la mezza di
Manasse, ch'eran rimaste al di là del Giordano, fabbricarono, a somigliaurza di quello delle altre tribù, uno sterminato
altare: Aedificaverunt iuxta Iordanem altare infinitae magnitudinis 2.

Gli altari poi, oltre che grandi, erano eziandio alti. Alcuni saliano per molti gradi, ed altri posavano sopra un fondamento massiccio, che li correa tutto intorno. Faceansi i sacrifizii

<sup>1</sup> Deut. XXVII. 5. 6.

<sup>2</sup> Ios. XXII, 10.

in luogo rilevato, a ciò che la caterva delle genti accorse ad adorare, potesse vedere agevolmente le vittime, i sacerdoti e le ceremonie del sacrifizio. Ancora perchè Iddio essendo nell'alto de' cieli, l'uomo che l'onorava colla religione dell'olocausto, volea essere più sollevato al possibile dalla terra, per accostarsi meglio alla regione celeste. E però, il più che poleano, sacrificavano sulle cime de'monti, e gli altari innalzavano mirabilmente, in ispezialità le genti cananee. Onde si legge di continuo ch'essi sacrificavano in excelsis. Queste parole furono alcuna volta ricevute dai commentatori quasi applicate soltanto alle cime de' monti, in cui soleano fare i sacrifizii : ma dovetter essere in fatti altari altamente edificati; poichè egli si vede che Iosia distrusse qli eccelsi ch'erano in Gerusalemme sul destro dosso del monte, i quali eccelsi avea fabbricati Salomone ad Astarot, a Chamos e a Melchom: Excelsa quoque, quae erant in Ierusalem ad dexteram partem montis offensionis, quae aedificaverat Salomon rex Israel Astaroth idolo Sidoniorum, et Chamos offensioni Moab, et Melchom abominationi filiorum Ammon, polluit rex 1. Ora se questi eccelsi stavano sul dosso del monte, erano una cosa dal monte distinta. Se poi erano stati fabbricati, non erano vette naturali dei poggi. Con questo si dice: Et delevit aruspices, quos posuerant reges luda ad sacrificandum in excelsis per civitates luda 2. Egli è difficile che tutte le città avessero in sè medesime altezze di monti o di colline, sulle quali sacrificare,

Sovra questi eccelsi, che dovean essere edifizii a guisa di tempio, si poneano le are del fuoco pei sacrifizii, le quali si chiamavano eziandio altari, e però si dice: Insuper et altare et ezcelsum, quod feceral Ieroboam filius Nabat, qui peccare fecii Israel, et altare illud et ezcelsum destruzii atque combussit, et comminuit in pulverem 3. Se losia distrusse, incendiò e stritolò l'altare e l'eccelso, dunque l'eccelso non era il ciglio d'un monte. E perché col combussit, non si creda che

<sup>1</sup> IV. Reg. XXIII. 13.

<sup>2</sup> lb. 5.

<sup>3</sup> lb. 15.

bruciasse il bosco sacro, e per figura gli desse nome d'eccelso, ivi nello stesso versetto il sacro scrittore aggiunse: Succenditque etiam lucum.

Per questo alcuni stimarono, che i Nuraghes altro non sieno che grandi altari, entro ai quali era la cella a guisa di tempio, ed ivi, sopra un piedestallo, sorgea nel mezzo la statua del nume, a cui si porgeano i sacrifizii all'aperto in sul piano della cima del tempio o dell'eccelso, ove, rizzata l'ara, si accendeva il fuoco, e in onore degl' Iddii vi si bruciava l'incenso, ovvero la liamma stessa vi si adorava, come faceano i Fenicli, i quali di religioso cullo riverivano il fuoco.

Che di mezzo al grande altare sorgesse l'ara, può ritrarsi dal terzo dei Re, ove si dice di Geroboamo: Et ascendit super altare quod extruzerat in Bethel, et fecit solemnitulem filtis Israel, et ascendit super altare, ut adoleret incensum! Non dice ad altare che si potea credere sui gradini ; no, dice super altare. E nel capo seguento ancora è delto: Ieroboam stante super altare, et thus taciente. Noi abbiamo qui in Roma o altrove le are degli antichi idolatri, e le veggiamo fatte a foggia d'un pilastrello o cippo quadrato o triangolare e tanto alte, quanto un uomo di comunado statura possa, senza incinarsi o senza rizzarsi in punta de piedi, geltarvi l'incenso, o il farro e il sale, o le libazioni del sangue, del vino del latto. Dunque se Geroboamo stavasi rilto sopra l'altare, dovea di ragione levarsi di mezzo a quello un'ara col fuoco, su cui gittare l'incenso.

Indi l'opinione del professor Arri, che la spianta in capo al Nuraghes servisse per altare, sul quale si adorasse il fuoco dai Fenicii o Cananei, che veneravanio in alto, come si vede nella Scriitura dal sacrificare in excelsis. Di che per essere in alto e all'aperto anche il terrazzi, sopra le case di que' popoli, li faccan servire di base alle aro dei sacrifizii. Onde losis rovesciò e distrusse le arc, rizzale sopra i tetti della regia di Achaz. Altaria gioque, quae eranti super tecta coencuali Achaz, destru-

xit rex 1. E in Sofonia minacciando dice il Signore: Et disperdam de loco hoc reliquias Baal, et eos qui adorant super tecta militiam coeli 2.

L'Arri adunque, seguendo la senienza comune, che vuole Vuraghes edificati dal Fenicii, avvisa che le celle di dentro ai Nuraghes non sieuo altrimenti l'aula del tempio, con entrovi nel mezzo la statua del nume, ma si fosser sepoleri, e i piani su da allo fossero altari: e appunto dal culto del fuoco i deti delifizili fossero appellati Nuraghes; dalle due voci fenicie Nur, che significa fuoco o famma, e da aghs che risponde a reemente, cocente.

Tutti sanno la somiglianza della lingua fenicia colle lingue semitiche. Ond'i o che sono, ora che serivo, in Roma al reggimento de giovani di tutte le nazioni del mondo nel Collegio di Propaganda, trovo che gli Arabi appellano il fuoco Nar, i Persiani lo ditono Nar, i Caldei Narah, i Sirii Narah. Onde Nurok in siro, e Nurak in caldeo significano la tua luce, o il tuto fuoco. Harak poi in arabo significa bruciante, ardente. Quinci il giovane Arabo innamorato, trascorrendo rapidamente pel deserto, giunto presso la tenda della sua fidanzala, evistala in sull'ai vagliar l'avena, raccoglie l'ansante destriera, s'avanza, caracollando leggiadro, e nel passar oltre le dice: Alma, ruacyak harak-ni. Vergine, il tuo sembiante mi brucia. E la fanciulla arrossa, si reca in contegni, e segue colla punta dell'occhio il donzello del deserto che, spronata l'agile puledra, dileguasi in un baleno.

Il monaco Elia Navet, abate degli Armeni Antoniani in Roma, umon valente nelle lingue orientali, m'accerta che nell'estreme parti di Persia, ove confina coll'India, dura tuttavia il culto del fuoco in una gente che l'adora. E il fuoco si fa sopra un grande edifizio di pietra, a guisa d'una fornace a colmo rispianato 3. Ogni anno convengono a cotesto grande

<sup>1</sup> IV. Reg. XXIV. 12. 2 Soph. I. 4. 5.

<sup>3</sup> Il monaco descrisse, senza porvi mente, le due vetustissime are che si veggono a Nakschi-Rustam, vicino all'antica Persepoli, le quali furono re-

altare i pellegrini della setta: e un suo monaco, che vide tal sacrifizio, narrògli che coloro s' accostano si dappresso alla fiamma, che la pelle s'aggrinza loro addosso quasi arsicciata, ed altri, a meglio santificarsi, metton la mano tra le fiamme, e mezzo incotta e bruciata ne la ritraggono. Cotesti Persiani, che lengono ancora dell'antica favella, chiamano quel fuoco Nuraks, che significa fuoco rimbombante o echeggiante, da Nur, fuoco e ads. eco.

Per il che l'avviso dell'Arri sembra corredato da buone ragioni; molto più che, per mostrare come l'Isola fosse abitata
in antico da genti fenicie, le quali adoravano per grande Iddio il fuoco, basta por mente quanti segni abbiano di ciò lasciato per lunghissima traditione in Sardegna, chiamandosi
dal fuoco pure a'nostri giorni molte città, villaggi e contrade.
E però noi veggiano Nuoro, Nurri, Nora, Nurra, Nuracucune, Nurredu e Nuramini: voci tutte che indicano fuec e femma e fuoco. Per conseguente egli sembra che il nome di Nuraghe, o Norache, o Nuraghes (che così nelle varie province si domandano dai paesani) sia posto a quei monumenti dat
Fenicii, per alludere ai sacrifizii loro del fuoco, operati sulla
cima d'essi in forma d'altare.

Assai scrittori reputarono quegli edificii appellati. Norache da Norace, venuto cogl' Iberi a fondare la città di Nora, in sull'estremo capo meridionale dell'Isola; ma, come ben avverte l'eccelleutissimo Presidente Manno, se Norace fabbricò si nobile e magnifica città, le arti al suo tempo dovetter essere a un tal grado di gentilezza, che non erigessero que' gran monumenti a pietre si grossolane ed informi. Il Petit-Badel il dice sepolicri di struttura pelasgica, el li va comparando co' muragitoni d'Atina, di Ferentino, d'Arpino, d'Alatri, di Cora, d'Ameria e d'altre città del Lazio e dell' Umbria, fondate da Pelasgi. Ma se il Petit-Badel avesse veduto i Nuraghes sui posti loro in Sardegna, avrebbe dubitato alquanto d'asserire così risolutamente quella sentenza. Imperocché il tipo delle

putate due altari pel culto del fuoco; esse hanno infatti la forma di due Nuraghes di Sardegna, Vedi Canina, Archit, ant. Sez, I. fabbriche pelasgiche o ciclopee è assai diverso da quello de' Nuraghes, I Pelasgi edificavano ad enormi nietre riquadrate con arte di scarpello, e per lo più a varii angoli e spicchi, e le commettevano insieme, assestando i massi fra loro, e foggiandoli e contornaudoli secondo li spazii lasciati dal diverso rientrare ed uscir delle punte de'poligoni, e dove le pietre erano quadre, combaciandole con somma disciplina. Questa ragione d'organizzare le fabbriche serbaron sempre e per tutto i Pelasgi: poichè considerando le costrutture pelasgiche d'Italia, dal Capo Circeo sino ad Ameria, si veggono alla stessa maujera condotte che quelle della Grecia e dell' Asia. Onde gli avanzi delle mura d'Argo, d'Orcomene, di Delfo, di Sicione, di Donona, di Cheronea, di Crissa, di Micene e d'altre città pelasghe, somigliano in tutto alle asiatiche di Pterio, di Soandos e dell'Ierone di Cibele sul Sipilo; come queste e quelle ritraggono dalle italiche innanzi narrate.

I Nuraghes per contrario, in luogo del commesso squadrato pelasgico o ciclopeo, hanno i suoli orizzontali e paralleli di macigni, non foggiati a scarpello, ma rozzi ed aspri come uscirono del torrente. Ond' essi non sono nè anco di fattura etrusca, come altri vorrebbero. Gli Etruschi edificavano bensì i muri a strati orizzontali: ma gli esorbitanti petroni, di che si formarono, son levigati e in belli quadrilunghi, posti colle testate sì ben commesse e tirati a squadra con sì buon ordine di seste, che salgono dolcemente a filo da tutt' i lati. Chi esamina le mura della rocca di Fiesole, quelle di Gubbio, di Todi e di Volterra, vedrà un modo di fabbricare assai diverso da quel-Io dei Nuraghes di Sardegna. Ma forse il Petit-Radel voleva accennare a que' pochissimi Nuraghes, che mostrano d'esser meno antichi e di pietre a squadra formati. Fors'anco prese per istruttura pelasgica ogni edifizio di grandi pietre senza legame di cemento; il che non era sol proprio de' Pelasgi, ma di quasi tutt'i popoli antichissimi d'Asia.

Fra queste varie opinioni l'Arri s'apprende a quella che li vuol fenicii o cananei primitivi; poichè comparando i muri de' Nuraghes di Sardegna con quelli delle Baleari, di Gozo e d'altre isole, abitate antichissimamente dai Fenicii, li trova a seconda delle descrizioni delle fabbriche cananee. Senonchè un avventuroso accidente, occorso il verno passato 1845, ci condusse a rimuovere dalla mente degli eruditi ogni dubitazione. intorno ai veraci fondatori dei Nuraghes.

È in Elighe-longu, podere dei Gesuiti di Sassari nella Nurra, un grande Nuraghe, il quale posa sopra due scaglioni che tutto l'aggirano, a guisa di zoccolo o di base, largamente d'intorno. Sull'ultimo cerchio sorge l'edifizio colla sua cella, e la struttura d'esso ha l'aria men rozza e di età meno remota de'più grossolani. Or avvenne che il P. Alessandri, volendo far ristorare un'antica cappella del luogo, vi spedì maestri, i quali, per cessare fatica di cercar pietre ne campi, si rivolsero ( veramente barbari ) ad avere un petrone del basamento del Nuraghe, e spezzandolo farne materiale da murare. Detto fatto. Con loro grandi picconi e mazzapicchi, tanto dieder sul macigno, che l'ebbero spaccato: perchè con loro manovelle e vette, dato la volta ad uno de' pezzi per levarne altre schegge, eccoti sott'esso tre idoletti figulini. Li ricolgono e li danno al fattore, che alla prima occasione li reca al P. Alessandri. Due rimasero intatti, e il terzo, al rompere del sasso o nel travolgerlo, rimase infranto II P. Alessandri ne mandò uno nel piccolo museo del convitto di Cagliari, il secondo a Torino, ed egli ritenne per se i cocci del terzo. Sono tutti e tre somiglianti e rappresentano il busto dell'Astarte Sidonia, ch' era la Venere, la Luna, la Giunone dei Fenicii, e adoravasi sotto diversi nomi dai nonoli di tutta la Cananea. Son alti un mezzo nalmo circa. La donna ha viso alquanto affilato e d'aria matronale; ha il frontaletto, un pennacchino a spiga di grano e la mitra in capo, e sovr'essa un lungo manto che le scende dono le orecchie sugli omeri. È in una veste schietta e alquanto accollata, sovr'essa movono dalle spalle insino al petto due incavetti che formano quasi un V aperto. Il seno è indicato da due altre linee rivolgentisi in sè medesime insin o al centro, terminato in un cerchiellino pel risalto della papilla. Onde appare la Dea in una vestetta fina a pelle, come l'hanno tutt'ora le donne sarde sotto lo sparato dell'imbusto. Alla vita è ricinta a doppia zona, come la veggiamo nelle foresi di Quartu e di quasi tutto il Campidano.

Or che s'avrà egli a dire di quest' idoletti rinvenuti sotto le fondamenta del Nuraghe? Son essi di modello antichissimo e, al primo vederli, ci annunziano l'attenenza col culto fenicio. È chiaro ch' essi furon sotterrati sotto le fondamenta di sl gran massi; onde niun altro poteva allogarveti che il fondatore del l'edifizio. Perchè la conseguenza ne scende lucidissima. Fenicii esser coloro ch' cressero que saidi monumenti, che dureranno quanto il mondo tontani.

S'è detto di sopra che alcuni Nuraghes hanno vista d'essere più recenti, e mostrano più regolar costruttura della maggior parte di quelli dell'Isola; i quali differiscono assai da questi, sì nell'esorbitanza dei massi che gli compongono, e sì nel metro incolto e arcaico di commetterli, che portano in fronte. Onde può essere avvenuto che Pelasgi, Lidii, Iberi, Frigii e Libici abbiano appresso, nelle loro venute all' Isola, erelti altri Nuraghes a simiglianza de' più vetusti, ritrovati nella contrada; ma in più gentile maniera, secondo il migliore procedimento delle arti de' tempi loro. E siccome ormai sembra provato, essere i sopra mentovati popoli di lignaggio fenicio, come si vede aperto nelle comparazioni del Gessenius, così è chiaro, che se i più antichi fondatori dei Nuraghes furono Cananei primitivi, i susseguenti, con altri nomi dagli storici appellati, derivavano pur di Fenicia. E però l'avviso del Manno, dell'Arri, della Marmora e d'altri scrittori delle cose di Sardegna, i quali assegnano i Nuraghes ai Fenicii, pare oggimai avere tutt' i caratteri della certezza.

Per ultimo egli è a discorrere dell' opinione di que' dotti uomini, che stimano i Nuraghes null'esser giammai stati, che sepoleri dei prischi e più remoli popolatori dell' Isola, ivi approdati dalle terre fenicie, sire o cananee. E fosser eglino Aramei o Abramidi per Cetura, o Enacidi o Amorrei o di qualunque altra schiatla cananea, egli ò omai fermo, che le prime genti uscile da quelle regioni, fra l'Eufrato e il mare Eritreo, usavano di seppellire, spezialmente gli uomini notabili per valore e dignilia, solto grandi edifizii, a ricordanza, ono-

re e religione di que trapassati. Cominciarono cogli informi sassi, e terminarono colle piramidi, coi templi e colle magnificenze de mausolei.

I più ragguardevoli scrittori delle cose sarde inclinano a credere i Nuraghes sepoleri. Altri oppongono che, se fossero mo:umenti sepolerali; si dovrebbe alcuna volta trovare in essi i cadaveri colle armature, gli scudi e le spade ch'era usanza a que fempi di sotterrare coi morti guerrieri. Se eran principi, collo settiro, la corona e le altre insegne reali. S'erano sacerdoti, coi tripodi, colle patere, coi cultri, colle pile, cogli sgomberelli. Nulla trovarsi di tutto ciò nei Nuraghes, nè scheletti nè insegne.

1 sostenitori de' sepoleri rispondono, che i Nuraghes, antichissimi essendo, furono in possessione di molti popoli di rito, di leggi, di costumanze diverse; che nel corso di tanti secoli per avidità delle spoglie, Dio sa quante volte difossaron le celle, spalancaron le arche, le profanarono, le saccheggiarono, le spezzarono per materiali da murar nuovi edifizii, o via per nuovi usi le trasportarono. E con esso le arche rapinaron gli elmi, gli scudi e le corazze; i vasi mortuarii, i bronzi e gli altri arredi; e le ossa infrante e stritolate gittarono a' campi. E però, che maraviglia, se da alcuni secoli in qua non s'avvennero i Sardi ne cadaveri degli antichi eroi colà sepolti? Le più nobili città stesse disparvero dalle contrade dell'Isola : ben notè meglio avvenire de sarcofagi e delle umane ossa in quelli sepolte. Egli è piuttosto a stupire che que' gran monumenti rimanessero sui lor petroni, fra le solitudini che le guerre e le pestilenze fecero a larghissimo tratto intorno ad essi, conquassando ogni cosa.

Del resio per niun altro discreto e savio modo potersi co mprendere que' monumenti, che come sepoteri delle lontanissime genti, che popolaron l'Isola assai prima della fondazione di Troia; e forse al medesimo tempo, od auche per avventura prima, delle piramidi di Menli. Fra tanta varietà di sentenzo ch'io esposi in tutto questo capo, egli mi par intendere alcuno amico e famigliare chiedermi a credenza, qual sia Il mio particolare avviso sopra i Nuraghes; s'io gli abbia per monumenti di trofeo a ricordanza d'illustri fatti, ovvero per altari, o per sepoleri, o finalmente se per altari e sepoleri insieme.

To chinerò gli occhi, porrò il dito pollice alla bocca, e poi dirò: se Alberto della Marmora confessa, dopo tanti studii, dopo tanti sultii, dopo tante onsiderazioni, ch'egli nou sa proprio che si dire di sì misteriosi monumenti, chi potrà aver baldanza di sentenziare senza movere a riso? Al più si potrà modestamente conferire e ragguagliare coi Vuraghes quei monumenti, che più o meno hanno somiglianza con essi, e che sono avuti per sepoleri dalla tradizione e dagli scrittori. E dopo aver corso i varii sevoli antichi e le varie nazioni primitive, lasciar libero l'animo dei lettori ad inclinarsi a questa sentenza, o a tenerlo sospeso nel dubbio, ovvero vagahondo nell'incertezza.

Chi ha qualche contezza delle usanze degli antichissimi uomini del mondo, ben sa com'essi non aveano altro più innanzi che l'onore ai defonti. E contenti del semplice e schietto vivere che correva a quei dì; di niun'altra cosa eran più solleciti, che di perpetuare la memoria de'lor cari dono la morte. Perchè non paghi di piangerli disperatamente, di svellersi i capelli e squarciarsi i panni addosso, faceano il corrotto dolorosissimo e lungo nella cenere e nel cilizio, con tutto il parentado, cogli amici e coi famigliari. Ed acciò che li morti corpi non fossero disfatti dalla putredine e dai vermini divorati, sl li condiano con balsami, con aromi e preziosissimi distillati, i quali penetrando nel vivo delle carni, quelle da ogni corruzione intatte all'amor de' congiunti guardassero a lungo. Ed oltre a ciò in ricchissimi e finissimi drappi rinvoltili, e sovr'essi di magnifiche robe d'orato tessuto vestitili, a compimento d'onore li fregiavano di perle e di gemme inestimabilmente preziose. Ne paghi a tanto, gli amati estinti in arche di marmo deponeano, e sovr'esse alzavano monumenti grandi, e per grossezza di massi, e per saldezza di costruttura durevoli alle età più lontane.

I nostri pensierte più ancora i nostri sentimenti si dipartirono per si fatto modo dall'antico amor di famiglia e di pa-

BRESCIANI Vol. IV

13

tria, ch'egli ci giugne impossibile l'intendere il cocentissimo affetto e l'altissima estimazione, in che erano i padri appo le antiche genti, nè di quanto tenero e vivo senso i genitori prediligessero i figliuoli, e i fratelli i fratelli, e i mariti le spose, e queste gli uomini e signori loro. Questi amori e queste dilezioni erano così sopraggrandi che, abusandone gli uomini carnali, di qui nacque l'idolatria. Imperocchè sopra i sepolcri de' morti parenti non rifinivano di bruciare incensi, di far sacrifizii, d'intonar carmi di laude, di sonare strumenti, di menar danze dolorose e crear ceremonie funerali. Di guisa che a mano a mano i tumuli degli estinti riuscirono in templi ed in altari, e li spiriti, che informarono in vita que' corpi, divennero genii celesti, e per ultimo Iddii delle famiglie e delle genti: Et illum, qui tunc quasi homo mortuus fuerat, nunc tamquam Deum colere coepit, et constituit inter servos suos sacra et sacrificia 1.

Il primo monumento che ci descrivono gli storici, è la mirabile torre di Belo in Babilonia, che Strabone è chiama il sepolero di Belo, ed Erodolo è o Diodoro è il tempio di Belo. Ond'era forse l'uno e l'altro; chè in una cella stava sepolto egli, e sull'altezza della torre era il tempio, in cui s'adorava per Giove o pel sommo Iddio del ciclo. Questo stupendo edifizio era largo ed allo un intero stadio, e formava una gran piramide quadrata, a otto torri sovraposte, coronate sulla cima di un tempio. Erodolo ci narra similmente che il sepolero di Semiramide era stato da lei edificato a torre conica, sopra una porta della citlà di Ninive, e il greco istorico ce lo magnifica di sovrana sontuosità. Ma di questi due insigni sepoleri non ci rimane che l'alta rimembranza degli scrittori.

Le piramidi d'Egitto ritraggono più daccosto alle forme dei Nuraghes di Sardegna; imperocchè vanno anch' esse dalla base restringendosi nel salire, di sorta che, se fossero mozze ai due terzi, avrebbero l'aria d'un Nuraghe quadrato. Sono

<sup>1</sup> Sap. XIV, 15.

<sup>2</sup> Lib. XVI. c. 1.

<sup>3</sup> Lib. l. c. 18.

<sup>4</sup> Lib. II. v. 9.

massicce anch'esse; e tanta enormità di massi o ampiezza di edifizio si risolve in una celletta mortuaria che vi cova nel mezzo. Basti esaminare la piramide maggiore, della di Cheops. o Suphis I, il quale, in apparecchio di tanta mole, fece lastricare con inestimabile spesa una via di cinquanta stadii e ornarla di sfingi, e lisciarno le rotaie pel comodo carreggiar delle pietre, recate sino dai monti d'Arabia. E le pietre erano così strabocchevolmente grandi, che non poteano esser punto minori di trenta piedi ognuna. Migliaia e migliaia d'artieri vi sudarono allorno per ben vent'anni, e tutto questo per rinscire a che? A formare all'imboccatura della porta uno strettissimo androne, il quale conduce ad una camerella della fazione di quelle che si lievano nel mezzo dei Nuraghes. Consideral altresì i disegni spaccati delle due altre piramidi maggiori di Chephrem, o Suphis II, e di Mencheres e Nitocri, e tutte tre ci rappresentano una montagna di quadroni grossissimi e ben commessi, la quale si chiude in seno non basiliche, non templi, non ispaziose sale, ma una stanzerella da capero poco più d'un uomo rillo o a giacere.

Cercai altresì i disegni de'fianchi delle altre piramidi minori, esattamente condotti da sommi artefici, e incisi, e descritti ne' viaggi d'Egitto, fatti dal Belzone, dallo Champollion, dal Rosellini, dal Wilkinson, dal Witman, dall'Hamilton, dal Wilson, dal Coutelle, dal Jomard, e le recentissime del colonnello Howard Vyse. Gli spezzati d'esse ci mettono sotto gli occhi gli angusti calli e le anguste cavernette, che vi s'annidano in mezzo, come l'impercettibile tarlo nell'ampio pedale de' cedri del Libano. Per gli sterri, fatti a somma fatica nei cunicoli, si potè giugnere all'intima cella, e si trovò in alcuna d'esse il sarcofago del Faraono, ma nelle più non si trovò nè scheletro nè arca alcuna: e pur nulla di meno si sa che le gran moli erano monumento e senolcro di morti. Siccome poi le tombo nelle piramidi sono quadrate, così i soffitti terminano in angoli acuti; laddove le celle dei Nuraghes essendo circolari, il fornice va diminuendo in esse circolarmente insino a colmo appuntato.

Ma nell'antichissimo sepolero, detto di Tantalo, in Sipilo nella Frigia Meonia, henchè l'esterno dell'edifizio sia di stite ciclopeo a poligoni ir regolari, tuttavia nella cella rotonda sale a giri orizzontali, alla stessa guisa delle celle de Nuraghes; di fuori poi è un vero Nuraghe, che sale in tondo a filo sino ad oltre un terzo, indi declina in punta a maniera dei tumuli etruschi 1. Il Canina conferisce la volta del sepolero di Sipilo colle volte delle due celle del gran Nuraghe sardo di Campu Giacesu, disegnate dal conte della Marmora, e vi si sorge la stessa firuttura. Pone altresì a paragone la cella d'un antichissimo sepolero etrusco, scoperto di recente nella necropoli di Cervetere, ed è sul medesimo andare di quelle de'Nuraghes 2.

Che se esaminiamo bene i tumuli sepolcrali degli Etruschi nelle altre necropoli di Veia, di Chiusi, di Cere, di Vulci, truveremo solt essi tombe cieche con entrori gli scheletri, cutto, sotto varie forme, aver somiglianza con quelle dei Nuraghes, spezialmente nelle nicchie e talora anche nelle volte. Il tumulo di Tarquinia è presso a poco un mezzo Nuraghe anche egli, che poe oltre ad un terzo del cerchio volge in punta. Il gran tumulo d'Aliatte nella Lidia, descrittoci da Erdotto, il quale girava in cerchio ben sei stadii, era un immenso Nuraghe terminato in punta, la cui crepidine, come in quello delto di Tantalo e nell'etrusco di Tarquinia, saliva a un quarto dell'altezza, e le interiori stanze mortuarie riseggono nel mezzo appunto, come occorre in quelle dei sardi Vuraghes.

Similmente i sepolcri che si levano di presso a Persepoli, sono a guisa di torri, formate di gran quadri di marmo, per mezzo alle qualis i sale alla cella che siede in alto. Il sepolcro che s'innalza a Passarg ada, il quale, giusta le descrizioni d'Arriano e di Strabone 3, hassi pel mausoleo di Ciro, è un gran Nuraphe quadro a scapiloni.

<sup>1</sup> Texier , Descript. de l'Asie M. p. 1. pag. 151.

<sup>2</sup> Cav. Canina, Architett. ant. sez, 1. tav. CLX.

<sup>3</sup> Arrian., Sped. d'Aless. l. IV. c. 9. Strab. l. XV. c. 3.

Furono in più contingenze trovate nella Siria, nella Fenicia, nella Palestina, nella Mesopotamia ruine di sepoleri,
de quali rimaneva in essere poco più delle celle coll'esterna
incamiciatura, e tutto da piede ingombri di petrame, ove rozce el informe, ove lavorato a gran rocchi di portentosa grossezza. Il medesimo è a dire delle volte d'asproni, trovate fra i
diroccamenti d'antichissimi sepoleri in Creta, in Cipro, in Rodi, in Lesbo, nelle Baleari, in Malta, nella Libia, nella Numidia, nella Tingtiana, nelle Spagne e nelle Galile, tutte le quati celle si curvano e s' aggirano al modo che veggiamo quelle
dei Nuraghes, e mostrano ai grandi acervi di pietro accavallate
nel contorno, che quei sepoleri saliano a massicci edifizii. E
poichè le anzidette regioni furono già popolate dalle antichissime colonie fenicie, così si osserva in tutte lo stesso ordine di
murare. come nelle camerelle coniche dei Nuraghes.

Si è dianzi discorso delle volte pelasgiche, le quali sono aggirate a suoli orizzontali, decrescenti alla cima, non ostante
che il muro esterno sia un reticolato irregolare. Or tutte le lor
celle sepolcrafi rotonde hanno lo stesso metro che quelle di
Sardegna. Le celle de sepolcri della Frigia, della Glicita, della Cappadocia, della Pantilia rispondono a quelle del Peloponneso, della Beozia, della Tracia, dell' Epiro, e coteste sono
disposte e fatte a legge di quelle de Pelasgi d'Italia. Onde i
sepoleri pelasgici rispondono colla fazione delle celle mortuarie alle celle dei Nuraghes, non dipartendosi da queste che
nell'arte di ritagliar le pietre a misura, e nell'ornarle di cornici, di meandri, di sculture, laddove le celle de'Nuraghes
sono rozzamente aggirate d'informi maciqui.

Nulla però di meno ciò che più reca maraviglia si è il trovare lanta rossomiglianza dei Nuraghese delle lor celle, cogli antichissimi sepoleri de' Messicani. Imperocchè, tollo sempre Il più collo stile di foggiar le pietre e dell' ornarle, que' grandi edifizii, alzati oltre lanto mare da quello remoissime genti in onor de' loro defonti, son fatti in tutto il rimanente a ragione di quelli di Sardegna. Altri di que' monumenti mostrano di rilevare più alto che i Nuraghes; altri sono a scaglioni, altri a piramide mozza sopra la melà. Havvene a guisa di tre qualtro e sei altari sovrapposti, che diminuiscon salendo. Alcuni sono a tumulo, altri a torre, chi ha la cella in quadro, chi circolare; alcuni riescono sino in tre e quattro celle, appunto come veggiamo nei nostri Nuraghes.

Ho sotto gli occhi l'ampia collezione dei viaggi scientifici, fatti, per ordine del re di Spagna, dall'infaticabile Guglielmo Dupaix, nel primo decennio del secol nostro, ed inserita da Lord Kingsborough nella sua grand'opera delle antichità del Messico. Noi stupiamo gli edifizii sepolcrali di Tebe e delle altre nobili città de' Faraoni sì in Egitto, come nella Nubia; ma lo stupore ci si accresce a cento doppii nel mirare le ampie e salde moli di cotesti popoli di misterioso lignaggio, che trovammo allo scoprimento dell'America tanto inselvatichiti e poco men che bestiali. Or niun monumento sepolcrale de' rimasti sul vecchio continente può stare appetto de'messicani, eretti dalla gente Zapoteca, spezialmente per le sovrabbondanti sculture, per gl' incavi e pei rilievi di ricchissimi e singolarissimi fregi che vestono gli anditi e le stanze, per le quali all'ultima tomba si suol pervenire. Cotesti sepolcri son quasi tutti formati d'immensi corpi piramidali con larghissima base, i quali lievano arditamente in alto e spianano in un'aja, sulla quale è per lo più eretta un'edicola pei sacrifizii agl'Iddii protettori del defunto. Il Dupaix ci descrive i monumenti di Teopantepec, di Zamapa, di Chachicomila e di Chila, i quali son quattro gran Nuraghes in quadro: tre salgono a zone, le quali vanno menomando in sino al battuto: quello poi di Chila si porge all'occhio a filo senza cornici, o risalti, o frammezzi, di che pare un vero Nuraghe sardo. In questi, siccome nella maggior parte dei sepolcri, di che ragioniamo, la scala, che conduce sul ciglio del monumento, non è interna, e a chiocciola come in Sardegna, ma di fuora, e larga e rigida assai. Anche ivi l'adito della tomba è volto al sol levante, e la scala a ponente.

Al monte Alvan, in fra la grande e piccola valle d'Oaxaca, si spiceano dal piano quattro altissimi tunuli tondeggianti, i quali doveano formare il massiccio di qualtro veri Nuraghes, mercecchè si veggono qui e colà dei gran faldoni di muro a

grosse pietre quadrilunghe, che i detti tumuli fasciavano. Onde in ciò solo differiscono dai Nuraghes, che in questi il massicciò è degli stessi petroni dell'esterna muraglia, quando nei messicani il grosso era formato di gleba, e forse d'una melma impastata di ghiara, di ciottoli e di schegge. Esà differenziano dai Nuraghes eziandio nell'imboccatura; che due l'hanno in arco guarnito di pietre a spigolo e dentello, ed altri due ad arco acuto coll'addenellato degli stipiti più minuto, dove nel Nuraghes son quadre.

Havi altri sepoleri conici dei Zapoteca a Nitlan en nel campo di Tepeze; ma fra questi ve n'è uno rotondo, il quale in null'altro si dissomiglia da un Nuraghe, che dal salire in giri decrescenti, laddove il Nuraghe parte dalla base e scema dirittamente senza gradi. Quello poi di Zechimilco, incamiciato di quadroni di marmo, lungo i fianchi manda fuori de'modiglioni, in capo a' quali sono scolpiti cranii e teschi di morto; edi un altro i modiginoi sporgono schietti e spessi, altendendo forse che sovr'essi fosser poste a trofeo le teste dei nemici uccisi o sacrificati in onor del defunto ivi sepolto. Da sì fatti torrioni appare in vero, che li Zapoteca deposiavano i morti loro come nel centro d'una cittadella, a guisa degli antichissimi ponoli del nostro continente.

Parecchie celle di questi maestosi sepoleri sono condotte a cono sul verso di quelle dei Nuraghes <sup>1</sup>. Ma s'io volessi procedere nei riscontri di cotesti sepoleri coi Nuraghes di Sardegna, sarei infinito, senzachè tanto già ne dissi, che dovrebbe bastare all'upo.

Pur non mi par di dovere por lermine a questa esamina, che tien divise le opinioni dei dotti intorno all'uso dei Nuraghes, senza venire ad un argomento che a me sembra assai gagliardo: ed è il porre a mostra de' fatti ciò che i Romani, si profondi e sottili investigatori dell' antichità, s'avvisassero intorno ai Nuraghes. E noi veggiamo che, lasciato il discu-

<sup>1</sup> Se halla fabricada una cupula de figura conica; todo lo interior era vestido de pedras cuadradas, puestas en filas circulares, con mucha union y limpieza. (Viages de Guilelmo Dupaix sobre las antigüedades mejicanas, pag. 225. fig. XXXIV. vol. V.)

tere, vennero a ritrarre i Nuraghes ne'loro scholcri, e ornar d'essi le più nobili vie militari. Il magnifico sepolero della famiglia Plauzia, al ponte Lucano presso il clivo tiburtino, ch'è egli altro che un Nuraghe, fatto con bell'arte a cerchio colla sua cella conica, entro la quale si serbavan le ceneri de' defonti? Il sepolcro di Cecilia Metella, lungo la via Appia, è uno splendido Nuraghe, che ci ritrae l'aurea stagione della romana architettura. Diversi altri sepolcri a Nuraghe si veggono qui e colà diruti nell'ampio contorno di Roma, a Formio, per la Campania, fra Pozzuolo e Baia, e in molti altri luoghi delle stazioni romane. Ma lasciando da lato il sepolero detto di Settimio Severo presso la via tusculana, il quale, tuttochè sia a cerchio, tuttavia a un terzo dell'altezza sale a tumulo, mi rivolgerò ai due Nuraghes per eccellenza. Son essi ancora ad ornamento, decoro e munizione di Roma, e sebbene spogliati dell'estrinseco fregio degli atrii, de' portici, delle colonne e delle statue, pur ci attestano quanta grandezza albergasse nelle romane menti, e come all'alto concetto secondasse l'ardimento dell'arte. L'uno è il sovrano sepolero d'Ottaviano Augusto, eretto fra il Tevere e la porta Flaminia; l'altro la mole Adriana, ora castel sant' Angelo, che fronteggiava il ponte Elio. Ambedue non ci porgono in presente alla vista che i due gran maschi rotondi, fatti a petroni quadrilunghi, posti a suoli paralleli. Chi mira spezialmente la mole Adriana dall'altro capo del ponte vede un superbo Nuraghe, incoronato di bertesca, ammira l'ampio suo cerchio, e loda in suo cuore il felice pensiero della forma rotonda, simbolo dell'eternità. Gli antichissimi Sardi la posero innanzi all'edificazione angolare. perchè tornava loro più grata all'occhio, più facile a comporre, più salda al durare, e vestiva ne'suoi giri il misterioso circolare del tempo nell'eterna mente di Baal e di Astarte, iddii ch' essi adoravano pel sole e la luna.

Basti ciò che ho dello sin qui, ragguagliando e conferendo i sepoleri degli antichissimi popoli dell'Assiria, della Fenicia, della Persia, dell'Asia minore, della Grecia e dell'Italia pelasgica, delle isole mediterranee, dell'America e finalmente di Roma, per aver posto un grande argomento di fatto a colo-

ro, che avvisavano null'altro essere stati i Nuraghes di Sardegna, che sepoleri di genti fenicie o cananee della più lontana antichità 1.

Rimarrebbe per ultimo a confortare l'opinione dell'Arri, il quale tiene i Nuraghes per sepoleri insieme ed altari. Oltre a quanto s'è detto di sopra nelle allegazioni dei riti cananei intorno al sacrificare sugli eccelsi; oltre a ciò che l'Arri deduce dal nome fenicio di Nuraghes, e la pratica ch' io descrissi dei moderni cultori del fuoco in Persia; havvi ancora un gagliardissimo argomento, tratto dai sepoleri messicani degli Zapoteca. Imperocchè i più d'essi, come s'è discorso testè, sono a piramidi mozze, e sul ripiano hanno anche sinora intere le edicole, nelle quali que popoli oravano o sacrificavano a loro Iddii, per espiazione dei defonti, sepolti nelle cave del monimento. Onde il Dupaix, che scrisse assai prima dell'Arri, fu dello stesso parere, che que' monumenti fossero in uno sepolcro ed altare. Dice, parlando dell'onore in che erano i morti presso le antichissime genti : Apenas se diferenciaba el ARA de la TUMBA 2. E altrove 3: La graderia (del monumento sepolcrale) se hallaba practicada en el costado occidental, por donde se subia para ORAR o para SACRIFICAR. Ma più che in altri luoghi, egli ragiona a lungo, e con ferma sentenza, ove scrive: Es de notar que de tantas obras de forma piramidal, que observé pertenecientes a la antiquedad, nengunas se terminan con cuspides; siempre hacen plano orizontal los pisos que serian para la colocation des sus Dioses, y tambien para la des sus ARAS SACRIFICALES 4. E notisi che parla dei sepoleri dianzi da me descritti. Sopra il piano dei Nuraghes di Sardegna non si veggono nè edicole nè are, come stanno ancora sugli alti sepolcri del Messico, ma sì bene si veggono intere le scale a chiocciola, che mettono in capo all'edifizio,

<sup>1</sup> Si può anche notare che in una preziosa pergamena sarda del VII secolo, illustrata dal ch. prof. Martini, i Nuraghes son detti sepoleri. Dal che si può dedurre la tradizione romana, che per sepoleri gli aveva.

<sup>2</sup> Vol. V. pag. 261.

<sup>3</sup> Pag. 213.

ove poteasi adorare il fuoco, siccome era usanza dei Fenicii, e come anco a dì nostri fanno i Persiani, rivolti alla religione del fuoco.

Parrebbe che gli ultimi conferimenti di tanti sepoleri antichi, di stile somigliante ai Nuraghes, dovessero accostarl'animo dei dotti a riputarii anch' essi sepoleri; ma egli accade non raramente che, ragionandosi per conghiettura di cose incerte ed oscure, in luogo di scostare i dubbii dalla mente, si accrescano di gran lunga. Ond io portero in pace il giudizio de'lettori, e sarò lieto almeno se avrò potuto con qualche loro dilatto in si aride discussioni intrattenerii.

## PARTE SECONDA

## CAPO I.

## Ospitalità de' Sardi.

Entro il più bello e grazioso giro delle colline che fiancheggiano il Po di faccia a Torino, s'erge dalla parte di levante. quasi ai piè del monte di Soperga, il poggetto di Montalto, il quale solitario spiccandosi dalla corona degli altri colli, come una verdissima montagnuola, signoreggia piacevolmente l'amena valle dell'Airate. In sul ciglio d'essa montagnuola gira uno spianato, sopra il quale nasce e maestosamente riposa un reale castello a doppia guardia di muro e d'antemurale : circondato d'annosi arbori di tiglio e d'inocastano, e tutto corso di fuori d'ombrosi viali, che dal lato di ponente scendono con dolce pendio sin presso al piano della fecondissima valle. Ove guarda la stella di tramontana, gli siede, a' piè d' un boschetto, una vallicella fresca e fiorita per un rivolo che le nasce nella pendice orientale, e dall'altro lato salendo e per vaghe costerelle sollevandosi, conduce ad altre vallette romite, tutte ornate di pergole, di pancale e di bei filari di viti, e d'alberi fruttiferi d'ogni ragione. Termina il grazioso prospetto l'antico castello di Bardassano co' suoi dorsi selvosi, e dietro gli spuntano le cime delle Alpi, le quali via via schiarendo e allucidando l'orizzonte, portano maravigliosamente l'occhio a posare sulle ultime creste del Monterosa: ed ivi a goder la vista degli eterni ghiacci che scintillano al sole, e di mille vaghi frizzi e lustri e ripercotimenti ricreano le rosseggianti nubi,

che s'aggirano intorno. Di verso Torino, a mezzo il poggio, gli sorge diritto il castello di Pavarolo e sovr'esso l'altro di Baldissero, il quale, fra' boschi di querciuoli e di faggi, monta di ciglio in ciglio in sino al tempio di Soperga, che dall'alta cupola gira d' un solo sguardo tutta l'ampiezza di Val padana, pigliando dal Monviso insino al cuore di Lombardia.

Il castello di Montalto, delizia un giorno del celebre marchese d'Ormea, ministro d'Amedeo II, ha il fianco boreale rustico e severo, quale s'edificò nel secolo XIII dalla repubblica di Chieri, e lo rinfianca una torre rotonda, che mi fu stanza soavissima tre interi autunni. La gran facciata, con bello e artifizioso disegno dal marchese condotta, volge a ponente, e la corre da basso una galleria con sopravi un terrazzo, il quale termina ai piè dell'altra torre di mezzodì. Prima che l'avessero i Gesuiti dalla munificenza del re Vittorio Emmanuele, per diporto dei giovanetti del Collegio de' Nobili di Torino, il palagio aveva due lati, infra i quali era un giardin etto pensile. sorretto da due muraglioni, che col due fianchi della fabbrica inquartavano il castello: ma i Padri vi edificarono da' fondamenti l'ala di fronte, con lunghe corse di came re pe' maestri. A piè del palagio si stendono cinque larghe e dilettevoli piazze ombrate d'alberi, e fra il primo e secondo girone havven e quattro altre spaziose e gaie anch'esse, nelle quali le varie brigate de' giovani si trastullano in mille giuochi. I più grandi hanno le partite della palla e del pallone co' bracciali dentati. nel qual giuoco sono destrissimi ed animosi. I piccoli saltano, corrono, cacciano le farfalle, rimandano il volante, si tirano nel carruccio, coltivano i giardinuzzi; ed altri con van gherelle d'acciaio, ed altri con marrettine e rastrelletti vangano, zappano e sarchiano quelle loro aiuole seminate d'indivia, di lattuga e di cipollini. I maggiorelli poi si esercitano nella ginnastica, e fanno capriuole e balzi e tomboli maravigliosi. Altri su per le stanghe si rizzano, si torcono, s'afferrano con una mano e tutto il corpo lievano in alto, o a sommo sforzo di muscoli lo reggono orizzontale. Altri s'arrampicano snelli e leggeri, altri salgon le lunghe funi appigliandosi ai nodi, e sostenendo per aria la vita; chi trascorre la piazza aggirandosi

sulle mani a guisa di ruota rapidissima; chi su'trampoli saltabella; ove altalenando scherzano o, su' bilanceri agitandosi, nigliano ricreamento.

Oh stanza veramente del riposo e della giovanile letizia! Ivi, reggendo io que' cari fanciulli, passai fra molti affanni della paterna sollecitudine, ma eziandio fra molte pure consolazioni parecchi anni; ed or lontano da quel dilettoso albergo di pace e d'innocenza, vo' ripensando alcuna volta alle mie placide camerette del braccio nuovo, dalle quali, prima del levar del sole, bevea le purissime aure mattutine, e l'occhio ricreava delle sottoposte valli e dell'ampio orizzonte, che mi si apriva d'innanzi, e concedeami di passeggiar collo sguardo dal Monginevra e dal Monviso insino al mare di Provenza. Imporocchè vedea le Alpi marittime dolcemente inclinare, e salutar le propinque radici dell'Appennino che, spuntando e dal mar con largo cerchio movendo, volge a spartire per lo lungo l'Italia. Ivi il felicissimo aere, il lucidissimo cielo, le bellissimo colline, i verdissimi boschi, i lietissimi campi invitano quegli allegri giovinetti a prendere ogni diletto. E in sulla sera, poscia che terminavano le scuole e i cavallereschi esercizii dello schermire, del sonare, del dipingere e del cavalcare, tutti in diverse brigatelle, secondo le età divisati e distinti, moveano per le piacevoli piagge di quelle alture o per le valli, scherzosamente diportandosi; e per le praterie folleggiando, i vivaci spiriti ridestavano, fiorivano e di forza e di gaiezza novella rinvigorivano.

In questo felice soggiorno vanno i nobili alunni in sul cominicar di Luglio, per cessare i caldi affannosi di Torino, e vi continuano le scuole insino alla festa della Natività di Maria, appresso alla quale godono le vacanzo autunnali sin verso l'usici d'Ottobre. Ivi adunque trovandomi anch' io pel mezzo Settembre; ed i maestri, che tutto l'anno ebbero faticato, sollevando alquanto l'animo coi riposi che dà la piacevole stagione, alcune or ed le mattino lietamente conversando, passamo insieme ora nei viali da basso, or nel boschetto e alcuna volta nella torricella dell'uccellare, godendo intanto veder calare gli uccelli al richiamo, e impauriti dal p. Carminati dar nella ragna: e alcun'altra fiata raccogliendoci nel capannuccio del paretaio, dilettavamci grandemento veder il giovane conte di Biandrate tirar, caldo e risentito, i coltroni sopra le allodole e i calderelli.

Un bel mattino, trovato il p. Carminati sulla bertesca della torre del roccolo cogli spauracchi in mano e coi fischietto
in bocca, per dare il falcone ai filunguelli; deh, dissi, padre
Isaia, scendiamo al paretaio, ch'egli vi dev'essere il p. Errico Nozzi con altri venutici ieri di Torino, e mi diletta vi
più vedere le calandre e le tornine scherzare intorno alle reti e le paniuzze de' vergoni, e le cutrettole sattellar sulle zolle o sorva un sasso posarsi agitando la coda. Ella è mattinata
fresca e i fanelli deono pur aliare al gioco e gittarsi al panico,
th' una gaicza a vederli giarre, alzarsi e scendere, e volar
via e tornare al richiamo secverati e riuniti, a gruppetti, a
tormerelle di dieci o venti per volta, ed essere poi cotti nello
paretelle. Al roccolo, calar gli uccelli in sugli alberi, spaurirli e dar ne' maglioni è tutt' uno; e il piacer non è mezzo verso
le fortune e gli accidenti bellissimi del paretaio.

Dite pur bene, soggiunse il p. Carminati, e scesi insieme l'erbosa costiera del poggio, fummo alla capanna. Ivi sopra certe rozze panchette era il p. Nozzi coi padri Paria e Boero, che dolcemente ragionavano d'un passo dell'Odissea, quando Telemaco in casa di Menelao fu posto a dormire coi reali garzoni, sotto il sonante portico, in sulle pelli. E vistomi entrare: - Oh ecco, disse il Paria, l'encomiatore de Sardi, che trova in Sardegna di che ragguagliare e commentare gli antichi costumi: egli saprà dar luce a questo passo d'Omero, chè il p. Antonio vale un glossario e dieci scoliasti. E guardatomi così un po'malignuzzo, e sporgendo alquanto le labbra, scoppiò in un - Puh! il padre Antonio, con quella sua Sardegna ci ha oggi mai tolto il capo, tanto ce ne predica; e ce la magnifica per sì fatta guisa, che manco farebb' egli dell' isola di Circe, e potrebbono ire a riporsi i giardini d'Alcinoo nell' Isola de' Feaci. Ci lesse la sua prima parte, ov'egli s'è stillato il cervello in volerci pur far persuasi, che i Sardi sieno della miglior pasta del mondo.

— Paria mio; gli dissi così un po'velenosetto, chè la stizza m' era già sailla, se non al naso, almeno in sulla lingua; Paria mio, voi giudicate per udita, e pur tuttavia siete un uomo da non istare all'altrui detto nè anco per l'uso d' una particetla, d' un avererbio, d' una preposizione, che io vi trovai svolgere pazientissimo di molti grammatici per venirne a capo; e chiestovi l'esempio, e voi a rifrustare i Classici, finchò vi si parasse innanzi di fatto l'uso pratico di quel concetto, e allor solo notavatelo nella vostra bella grammatica per uso legittimo. Or se d'un avererbio e d'una particetla non vi dar la coscienza di giudicare, senza veder prima cogli ochivostri l'esempio degli autori, come vi basterebbe egli l'animo di portare sì rea sentenza d'una nobile nazione e averla in conto di cruda, inospita e scortese?

 O per iscortese poi ed inospita, ripigliò il Carminati, svelletevelo e sconficcatevelo affatto del capo, che in ciò non solo m'alzo io ad assolvernela, ma a celebrarla cón cento bocche per la più benigna ed ospital gente che vedeste mai a vostri dì. Voi sapete i fieri casi che ci colsero in mare, allorchè i moti d' Italia del 1831 ci balzarono di Lombardia a Genova, e di là ad esulare in Sardegna. Eravamo quattordici Gesuiti, stipati in un piccolo brigantino mercantesco, quando a mezza Corsica, messosi un furioso levante, irritò il mare sì crudelmente, che il legnetto andava a rotta. Di che il pilota, dirizzando al largo il più possibile per non dare alle coste, tanto si tenne, che fu presso alle bocche di Bonifazio. Ma del vincerle fu nulla. Imperocchè il ribollire, il mugghiare, l'imperversar de' marosi nelle scogliere di quel mal passo era sì terribilissimo, che il capitano si buttò per disperato in alto. Pur rinforzando la tempesta, e mal reggente il legno, torse repentino la prora sopra la Gallura, ed ivi non si potendo accostar senza rompere attraverso, calati in mare i paliscalmi, e fattici entrar mezzo morti che eravamo di paura e di affanno e sturbo di stomaco, ci mise in terra. Anzi dovea dire ci depose in sugli scogli, che coronavano il piè d'una repente montagna; ove sprazzati di continuo dalla schiuma dei flutti che li battevano, saltando in mare, giugnemmo al monte, e molli e ansanti ci abbandonammo su quella spiaggia. Sasselo il p. Giacomo Catolfi, che pallido e spunto si guardava intorno, e con tanto d'occhi spalancati pur non vedea lume, e riputandosi già affogato e spento: - Qui, qui, dicea, seppellitemi qui, fratelli, che io sono morto. Il credereste? pietà e riso ci riscosse; e fatto animo al n. Catolfi, e messo mano per un buon fiasco di malaga: - Su. su, via, gridammo, s' ha egli a morir davvero in questa piaggia diserta? Detto fatto. I più giovani e gagliardi si miscro su per quei balzi, arrampicandosi come cavrioli; e come prima furono pervenuti in sull'alto del monte, furono visti dai pastori, che pasceano lor mandre per que' gioghi ; di che guardandogli aombrati, e loro correndo incontro : - E chi siete voi? diceano pietosamente; e come in queste solitudini fuor di mano? E come sì mal capitati, squallidi e molli? Or non siete voi preti? E chi vi ha gittato in quest' Isola? Oh miseri, qual fiero accidente v'ha incolti? Veniste a man de corsari o qualche fusta di barbareschi y'ha dato la caccia? Deb che crudeltà à cotesta? dite, eccoci in vostro aiuto: non temete, siete iu Sardegna: siam poveri, ma i sacerdoti di Dio abbiam cari e vaneriamo cordialmente. Dalle quali parole rinfracati, e detto così alla meglio e quasi per cenni chi eravamo, e come altri compagni, vinti dal disagio del mare, si stavano da basso abbandonati in sul lido, quei buoni pastori, percossi dalla più viva pietà, calarono frettolosi al mare, ed ivi con dolci parole rimesso alquanto di spirito in que'desolati sacerdoti e postisi a'loro fianchi gli avviarono su per gli ardui sassi, puntandoli alle spalle o sorreggendoli sotto alle braccia, ed altri dando loro la mano li ebber condotti in sulla cima. Allora fummo guidati da quegli umani vaccari e pecorai ai loro ovili, ed ivi alloggiali la notte, e ristorati, e rinfrescati con latte, caciole e ricotte affumate. Le loro donne e fanciulli si stavano coccoloni attorno al fuoco, guardandoci compassionevolmente e offerendosi con semplice e schiettto cuore ad alleviare la nostra tristezza: e noi dar loro qualche medaglietta della Madonna, e alcuna immagine, ed essi baciarsele, e poste le mani in cortese, volerne esser benedetti, e chiederci con un affetto e divozione grande, che s'avesse egli a recitar loro innanzi per ottener l'indulgenza? Queste cose, il si dee pur dir sempre mai, ci moveano a pianto di tanta fede e religione di quelle buone genti. Ma venuto il di, ecco i pastori, che s'eran data la voce a lungo spazio d'intorno, condurci a mano i loro cavalli, ed acconciate in bisacce le nostre robicciuole, ci ebber messi in sella, e per alti monti e profonde valli e ripe scoscese e burrati selciosì ne condussero all'ospitale città di Tempio.

Che dirò io, Padri miei, delle graziose accoglienze dei Tempiesi, e delle vive carezze, e delle urbane proferte, e dei gentili modi, e dell'alta compassione che destarono ne'generosi animi loro le nostre miserie? Non ve ne direi a mille. Conciossiachè signori e clero e popolo ci furono incontro, e venuti in dolcissima gara fra loro, ci ebber condotti nelle lor case: e quivi la miglior camera, il più comodo letto, il più onorato luogo era il nostro; e fattici sedere in capo di tavola, e d'ottimi cibi e di finissimi vini imbanditele, con ogni larghezza di ospitale amore ci vollero regalare. Chi non ci ebbe ad albergo, venne a visitarci, e con atti, modi e parole cortesi si proferivano, si porgeano, si dedicavano a nostro ricreamento. E come fu il tempo di ripartire, sellati i cavalli, e di cento cose occorrevoli in viaggio fornite le nostre bisacce, e dateci guide, ci accomandarone a Dio. Ma non sì che molti cittadini e signori non volessero cavalcare con noi alcun-tratto di via : sinchè reiterate le accomandazioni oneste e gli affettuosi comiati, ci lasciarono pieni il cuore d'infinita gratitudine e compiacenza. La memoria di sì dolce ospitalità ci allieviò il disagevole tragitto de' montani sentjeri, de' rapidi fiumi e delle deserte contrade in sino a Sassari, ove giunti al Collegio dei Padri, non è a dire quanta benevolenza ci usassero, con bella emulazione, que' nobili cittadini e quel popolo generoso e cortese.

— Basta, esclamô il Paria, basta, p. Isaia, n'avete detto davanzo, e mi vi rendo in colpa d'aver voluto così celiar un pochetto per faro alquanto versare il p. Antonio; cui non gli si tocchi la sua Sardegna! ch'egli ò già la quarta volta che rinaviga in Piemonte, e ci riviene ogni di più innamorato.

BRESCIANI Vol. IV.

— E n'ho le ragioni ben mille, io ripresi, essendochò io abbia già provati le lante volte i dolci effetti di loro ospitalità, che io non me ne posso mai risovvenire senza infinito compiacimento.

Il p. Nozzi, che ascollava questo nostro ragionare, e sorridea veggendomi colorir le gote d'un certo incarnatino di stizza, voltosi a me assai piacovolmente, disse: — Bene stà. E in che son eglino ospitali i Sardi più che gli altri Italiani? V'accorranno gentilmente, ove gli visitiate; v'offriranno l'opera loro por condurvi qua o là a veder la contrada; vi porgeranno rinfreschi con garbo; che vi faranno eglino di vantaggio? Se voi viaggiate per le città d'Italia con lettere di favore a qualcho gentiluomo, v'avrete quel medesimo e meglio.

— Egli è appunto qui, soggiunsi lo, che gli uomini del continente a questa parola d'ospitalità rivolgono ora i loro pensieri in questa guisa. Imperocchè da un desinare in fuori, e da un cotale agevol modo d'accogliervi e visitarvi al pubblico albergo, ove giugnendo avete preso alloggio, egli non occorre attender altro. Ma in Sardegna il falto riesce altrimenti.

Dovete sapere, il mio p. Nozzi, cho in quest' Isola vi parrebbe vivere con Ulisse e con gli altri valentuomini di quel vostro Omero, che avete sempre alle mani. Ivi non è osterie nè ridotti da albergare a soldo i viaggiatori; e come appunto leggeste le cento volte in Omero, si scavalca bonamente al primo uscio che trovate aperto. E picchiato così un pochetto, e fattasi alla finestra una fante, veduto pellegrini, corre al padrone, e tutta lieta gli dice: è giunta una brigata. Di che il padrone scende di presente, e datovi il ben venuto, mette la mano al freno e vi fa scavalcare, montre i servi aiutano i compagni, si raccolgono in puguo le briglie dei cavalli, li menano sotto il portico, ed ivi attaccatili agli arpioni, traboccan l'orzo o l'avena ne' truoghi. Intanto eccovi entrato alla ospital casa, e posto a sedere in un pulito salotto, vi vedete attorno una gaja famigliuola di putti, che vi guardano e sbirciano da capo a' piedi ; i più baldanzosetti vi pigliano per mano o sorridono alle vostre carezzo. Altri più salvaticuzzi fan capolino da un uscio, spezialmente le fantoline per la natia modestia più ritrose de garzoni. Ma come la moglie del capo di casa v entra con piacevol sembiante a far le oneste accoglienze e Fingrazliarvi d'averla onorata di vostra venuta, allora anche le pargolette la seguono, e mezzo ascose dietro la materna gonna vi stanno un po' sottocchi considerando.

Ånche le più orrevoli donne de' villaggi dell' Isola, avvegnachè mogli a cavalieri e in tutto costumate o genilli, pur tuttavia non parlano per lo più che il linguaggio sardo, e però dette in lor volgare alcune graziose parole al novello ospite, si ritirano a mettere in assetto le camere a paparecchiare la cena, nè più si riveggono; mercè che quando ospiti albergano in casa, i soli uomini della famiglia gl' intrattengono e stanno a mensa con essi. Se i figliuoli son di già grandicelli, seggono al paterno convito, altrimenti se ne stanno in un altro tinello colle femmine.

Le case più agiate de' villaggi hanno tre e quattro letti davanzo e in apparecchio pe' viaggiatori : e pur egli avvien non di rado, che per maggior cortesia il padrone si disagia cedendovi il suo letto medesimo, ed egli si corica co' figliuoli. E delle finezze d'ogni maniera, onde condiscono l'ospitalità, non potreste pensare, ch' egli è certo che alcuni vi onorano sopra le forze. E se caccia è in casa o nel villaggio, ell'è per voi: e vedreste le cosce del cervio e del cignale, o la lepre, cotte in certi loro sapori e intingoli soavissimi: o la starna, o la beccaccia, od altra selvaggina a schidione; e se non altro non manca mai il porcellino di latte cotto al forno, e il più solto la cenere, che vi parrebbe un bocconcello da ghiotti, sì è morbido e butiroso. E appresso parecchi messi di vivande paesane vengono a' confetti, e n' hanno di tante ragioni, che non potreste credere, come in Sardegna si manipolano le paste, li zuccheri e le spume, e in quante guise le saporano di essenze maravigliose, e di che belle forme le foggiano. Per lo più la crosta è leccata d'albume candidissimo, grandinato di coccolette di coriandolo o di finocchino, di candito di mammole e di fior di timo, e perfin di stelluzze d'oro e d'argento, ch'è uno splendore. Non vi dico dei vini di rispetto saporosissimi e grandi che l'ospite vi mesce con un amore che gli traluce da ogni atto; e per ultimo all'antica vernaccia o alla malvasia, leva in alto il bicchiere e lo beo alla salute dell'ospite. Indi ragionato alquanto sopra tavota, e sparecchiato, sonza troppo intertenervi a veglia, che la stanchezza del cavalcare v'invita al riposo, s'alza e con bel modo vi conduce egli stesso alla camera assegnatavi per d'ornire.

I letti dei Sardi sono in quadro, e le lettiere attorniate di sponde a trafori, le quali mandan su dai piedi le colonnette del cortinaggio, ch' è fasciato in alto di sarge o di drappelli a frangia. Havvi capoletti con vaghi ricami o a soprapposte di rabeschi e di scherzi di tocca d'oro. Oltre il capezzale pongono un monticello di guanciali finissimi, affibbiati con nastrellini rossi, verdi e cilestri, e tutt'intorno ricinti a frappe di maestà o di trine vagamente intrecciate. Rimboccano per lo più le coperte colle lenzuola fra il materasso, e sovr' esso di giorno tengono un copertojo di seta o di filaticcio, assai bellamente tessuto a soprarricci d'animali, di fiori e di meandri. Il detto copertoio scende dai lati sino alle sponde della lettiera, le quali sono addobbate in giro d'una banda di mussola o di damasco trinato, che ha sugli spicchi campanelluzze d'orpelli o fiocchetti vermigli. Ma sì le cortine, come il copertojo e il tornaletto, hanno ricami di seta chermisina, e tengono assai a vederli co' fregi de' tappeti di levante.

Come vi sicle levalo di buon mattino, ecco tutta la famiglia in faccenda per farvi la colezione o fornirvi le bisacce di prosciutto, di cacio, di pane bianchissimo e di buono vin vecchio. Al partire trovate in capo della seala la padrona che vi accomiata con gentii garbo, e seendete nel cortile coll'ospite, il quale vi tiene la staffa. Ma mentre voi pur badate a ringraziario di tanta cortesia, ed eccolo saitlo sulla montatoia, e dittatosi in sella, in due guizzi v'è a lalo. Egli è inutile che voi vi contendiate, perchè, dato di sprone al suo ginnetto, vi salta innanzi, ed esce con voi pur attestandovi, che non gli verrebbe mai fatto di mostrarvi il suo contento d'avervi albergalo, se non v'accompagnasse per un tratto di via, tanto gli riuscì carissima la vostra visila.

- Oh invero, gridò il p. Nozzi, che i barbari sono coloro che per barbari ci spacciano sul continente i Sardi! Deh che ospitalità è cotesta loro! da più secoli omai sì sbandita dalle nostre contrade, che, come il pur bene diceste, la non si conosce più fra di noi. Se l'uso de' pubblici alberghi è più comodo, libero e sbrigato, ci priva altresì dei nobili tratti della cittadina accoglienza. E voi correte le poste di città in città senza veder volto che vi conforti d'un sorriso, senz'entrare in un'amica famiglia e goder con essa i dolci colloquii dello scambievole affetto. Ma visto d'una città soltanto ciò che sta sotto gli occhi del sole o che un venale casiere vi produce in mostra di quadri, di statue o d'altro, voi non avete chi vi parli de' suoi statuti, de' suoi modi, de' suoi costumi, della sua indole; ma sempre alle mani con un pecorone di quelli che mostrano le città ai forastieri, voi n'uscite senza portare con esso voi altro di loro che l'immagine delle torri, delle piazze, de' templi o de' palagi. Questo è a dire quanto ne ha veduto il vostro can barbone, che viaggiava con voi.

— Sappiate, ripigiiò il p. Boero, che lo fui parecchi anni maestro di lettere in Sardegna, e si vi dico che come voi albergate in casa il curato, o un cavaliero, o un agiato vilano, v'intrattengono mirabilmente do fatti del paese; e se cosa d'arte o di natura v'è bella o singolare a vedere, vi ci conducono con amorevolezza, che mai la maggiore.

— Pur bene, disse il Paria. Or m'è chiaro perchè il Padre Antonio, che pur viaggiava per negozili d'altra ragione, visiando l'Isola fece tesoro di tante notizie. E' mi par di vederlo fare a que graziosi ospiti un subbisso d'interrogazioni e poscia di note nel suo portafogli. Se in luogo di case ospitali avesse avulo l'agio de' pubblici alberghi, togli! ch'e' ne sapesses si a dentro. Ne avrebbe veduto la scorza.

Ma il p. Carminati, voltosi al p. Nozzi: — O noi, disso, abbiamo svolto tante pagine d'Omero invano, o io all'udir ragionar de' modi ospitali di Sardegna mi trovo rivivero a quegli antichissimi tempi. Poneste voi mente ai vivi ritratti che ci dipinge il poeta nell'Odissea; Nozzi. Affè, sì.

Carminati. E bene, io li veggo al naturale ne racconti dettici testè. Vi ricorda appunto quando Minerva, sotto la figura di Mente, re dei Tazii, si presentò al palagio d'Ulisse, ed attendea sulla porta d'essere accolta? Telemaco la vide:

Nè soffrendegli il cor che lo straniero
A cielo aperto lungamente stesse,
Dritto uset fuor, s'accostò ad essa, prese
Con una man la sua, con l'altra l'asta,
E queste le d'irziò parole alate:
Forestier, salve: accoglimento amico
Tu avrai, sporrai le brame tue; ma prima
Vieni i tuoi spirti a rinfrancar col cibo. (Lib. 1.)

Borro. Anzi dile che l'Odissea intera è un tessuto di ricevimenti ospitali, onde ci appaia di netto essere stata l'ospitalia una virtiu speciale delle prime genti, e tale e tanta, che se ne formarono una divinità tutelare, nel cui nome giuravano, a cui nume libavano, alla cui religione ogni altra cosa posponevano, o persino il limitar delle porte aveano per sacro. Il mondo nella sua salvatichezza vide germogliare negli umani petti questo sentimento santissimo, senza il quale niuno avrebbe potuto d'una sola giornata dipartirsi dalla sua terra natale, senza esporsi a vivere sotto le intemperie delle stagioni, come le fiere del bosco.

Paria. Avverrebbe il medesimo in Sardegna, se codesta amabile virtiu d'ospitare i pellegrini non fosse in così bello e dolce fiore, comè; poiché mancando i pubblici ostelli, e'converrebbe passare le notti alla bella stella, senz' altro ricovero che li sporti delle rupi o i covili delle spelonche.

Boero. Per ciò appunto gli uomini antichi accoglieano gli stranieri con ogni bel modo; attesochè massimamene l'ospitalità era un dono, un conforto, un dovere al tutto reciproco. E l'avete in Omero dalla bocca di Menelao. Quando pervennero alle sue case Pisistrato e Telemaco, s' arrestarono sotto l'atrio.

. Etconeo. Un vigil servo del secondo Atride, Primo adocchiolli, e con l'annunzio corse De'popoli al Pastore, ed all'orecchio Gli susurrò così: — Due forestieri Nell'atrio, o Menelao di Giove alunno. Or di': sciorre i cavalli Dobbiamo, o i forestieri a un altro forse Mandar de' Greci che gli accolga e onori? -D'ira infiammossi, e in cotal guisa il biondo Menelao gli rispose : - O di Boete Figliuolo, Eteoneo, tu non sentivi Già dello scemo pe'passati tempi. E or sembri a me bamboleggiar co'detti. Non ti sovvien quante ospitali mense Spogliammo di vivande, anzi che posa-Qui trovassimo al fin? Sciogli i cavalli E al mio convito i forastier conduci. (Lib. IV.)

I Sardi fanno il medesimo fra loro. E come usavano gli uomin primi, nelle famiglie si ricordano i nomi di coloro, che
gli hanno cortesemente ospitali; e per converso chi gli accolse, nota i nomi dei passeggeri. Onde quando gli occorra di
viaggiare pe' suoi negozii, scavalca a sicurtà alle case loro,
cerlissimo d'averne il più lico e amico ricambio. Questo bel
costume ci ridesta altresì quell'altro passo d'Omero, in cui il
finto figliuolo del re Aitiante narrava a Laerle d'aver veduto
lisuo diletto e bramato Uisse, ed accollolo in cass sua:

Volge il quint'anno omai che Ulisse sciolse Dalla mia patria. Sventurato! a destra Gli volavano allor gli augelli, ed lo Lui, che lieto parti, congedai lieto; Quando ambo speravam che rinnovato L'ospito avremmo, e ricambiati i doni. (Lib: XXIV.)

Carminati. E quello segregarsi delle donne dalla mensa, ove sieno ospiti in casa, è tutto omerico, e ci nota la riverenza delle donne al marito, e la modestia co'forestieri. Allorchè al convito de Proci il vate Femio cantava l'assedio di Troia, la casta Penelope scese dalle alte stanze per invitare il cantore a più lieto argomento, attesochè la memoria delle valorose geste di Ulisse sotto le mura d'Ilione, le feriva l'animo crudelmente. Il comparire di Penelope a quelle mense fu sì inusitato, che mosse Telemaco a dirle:

> Nelle tue stanze, ed ai lavori tuoi, Spola e conocchia, intendi; e alle fantesche Commetti, o Madre, travagliar di forza. (Lib 1.)

Nozzi. Codesti Greci ritrassero di molti usi da' Pelasgi, che prima d'essi ehbero il paese; e i Pelasgi (qual pure i Dorii, i Lidii e gl' Ionii) venian da' popoli più antichi dell'Asia, ove le donne serbaron sempre di molta onestà e riserbo, contenendosi dalla frequenza degli uomini, nè mostrandosi a' forestieri o domesticamente conversando con essi, quando sotto il tetto ospitale erano introdotti. E perchè non diciate che il segregarsi dalla mensa degli uomini non intervenisse da pudicizia, onde le donne temessero d'esser di ciò disonestate; ma sì perchè gli uomini primitivi aveano le consorti in luogo di schiave, io v'addurrò l'esempio d'Abramo, uomo santissimo e di Sara amantissimo sovra ogni estimazione. Or vi ricorderà come al sopravvenire in Mambre de' tre ospiti, Abramo, che sedea in sull'entrata del padiglione, li vide; e fatta loro dolce pressa che non procedessero innanzi. ma volessero degnar un tratto la sua mensa; ed essi, accolto l'invito. Abramo entrò a Sara, e le commise che facesse tre schiacciate di tre staia di fior di farina. E fatto apparecchiare e cuocere un vitello mongano, tenerissimo ed ottimo, pose tavola sotto la quercia. Ivi arrecato burro e latte li fece sedere a desinare, ed egli teneasi ivi ritto, servendoli a grande onore; ne Sara apparve punto a tener loro compagnia. Di che, com'ebbero desinato, dissero ad Abramo: - Ov'è Sara tua moglie? ed egli rispose - Ell'è dentro il padiglione 1. E così trove-

1 Gen. XVIII.

rete nella Bibbia per esempii non pochi di quelle vetustissime genti, siccome le donne, quando ospiti erano a desco, viveano spartite colle fanti e colla famiglia in altre stanze.

Carminati. Egli è si vero, che, eziandia în tempi meno remoti, le donne non mangiavano cogl'invitati all'occasione di nozze de'loro stessi figliuoli: imperocchè leggiamo in Omero che mentre Menelao festeggiava le nozze del figliuolo Megapante della figliuola Ermioni.

> .... Per l'alto spazioso albergo Rallegravansi assisi a lauta mensa Di Menelao gli amici ed i vieini; Mentre Vate divin tra lor cantava, L'argentea cetra percotendo, e due Danzatori agilissimi nel mezzo Contempravano al canto i dotti salti.

Pure fra tanta gioia di feste Elena, moglie di Menelao, non banchettò cogl'invitati, nè scese nella sala del convito, se non a mensa terminata; e però Omero dice:

Elena dall'eccelsa e profumata
Sua atanza cuene colle fide ancelle.
Bel seggio Adrasta avicinolle, Aleippe
Tappelo in man di molle lana, e Filo
Panier recava di forbito argento.
Questo ricolmo di sudato stame
L' ancella Filo le recava, e sopra
Vi riposava la conocchia, a cui
Fini si ravvolgena purpurel velli. (Lib. IV.)

Il che viene tacitamente a dire che la donna, ben provveggente e savia, non dee presentarsi agli uomini sfaccendata; ma la grazia e dignità sua porta ch' ella eziandio utilmente conversando si ricrei.

Paria. O factum bene! Or vedi ove l'aveano que bei messeri, che dan nome di barbara alla Sardegna! Egli dee essere di certo, perchè le lor donne non seggono a cena co 'forestieri; laddove in terraferma e' vogliono a mensa, a veglia e in ogni brigata sino alle giovinette e presso che le bamboline di alate; e fra le tazze e il fumo delle vivande odano e veggan poi ogni libero atlo ed ogni procace facezia. Chè il fare altrimenti è selvatichezza di quei goccioloni di Aramei, di Pelaggi ed "omerici eroi.

Carminati. Pur via; ogni secolo ha il suo vezzo. Ma quella buona fante, che per sopraggiunta riempie le bisacce accioche l'ospite, cavalcando per lunghe solitudini, possa refo cillarsi di buona colezione a mezza via, mi ridesta pensieri di squistissima urbanità. Le son carezze e finezze antiche. Non ci vedete la saggia dispensiera della casa di Nestore, allorchè l'ospite Telemaco dovea mettersi in cammino alla volta di Sparta!

Parlò in tal guisa il cavalier Nestorre.
Miei figli, per Telemaco, su via,
1 corridori dal leggiadro crine
Giugnete sotto il cocchio. Immatinente
Quelli ubblidro, e i corridor veloci
Giunser di fretta sotto il cocchio, in cui
Candido pane, e vin purpureo, e dapi
La veneranda dispensiera pose. (Lib. III.)

Boero. E bene all'uopo. Essendo che da Sassari, a modo d'esempio, cavalcando ad Alghero, vi mettete in arcione di buon mattino, e uscito appena dagli uliveti della città, eccoci deserto e deserto, se non in quanto a mezzo il camm ino v'abbattete in Olmedo, ch'è un broghetto d'appena trenta fuori, povero e mal parato. Fuori di quella torricciuola però è una fontana limpidissima e fresca, e un gruppo d'alberi opachi, che v'invitano a un po'di refrigerio. Ivi si dà mano alle bisacce, e mentre i cavalli s'abbeverano, è dolcissimo di trarne fuori per la colezione ciò che benignamente in esse

#### La veneranda dispensiera pose.

E sì vi so dire che a quel rezzo spira sempre un venticello, che porta sull'ale ai viandanti un appetito prelibatissimo. Suggellate poscia con un buon bicchiere di malvagla di Bosa, e montate a cavallo con un brio pelasgico che innamora.

Autore. Dite il medesimo ne' lunghi viaggi dell'interno, ch' egli v' interviene di valicar monti altissimi, meltervi per foreste e per valli solitarie, e passar cost di molte ore: senza un po' di provvisione non verrebbe fatto di durarla sì a lungo. No sperate d'avvenirvi in qualche casale, od ovile, o pastore, che divida con voi un po' di schiacciata, e vi lasci accostar le labbra al suo barletto, chè il luogo elmo e salvatico in alcune stagioni non comporta nè pascoli d'agnelle nè dit vacche.

Nozzi. Perchè diceste voi dianzi che i servi dell'ospite traboccano a' cavalli l'orzo e l'avena, e non dite che gittan nella mangiatoia fasci di saporito fieno?

Autore. Perchè i Sardi si reggono in tutto nel governo dei cavalli al modo delle genti primitive. Non danno loro fieno, poichè non avendo prati, nol falciano, disseccano e serbano giammai; ma sì i cavalli pasturan l'erba fresca quando son stallaticci, el iabbiadano allorchè s'apparecchiano a viaggiare, e mentre che il viaggio basta, l'orzo e l'avena non vien loro mai meno. E però in Sardegan non usano greppia, nè rastrelliera pel fieno, e non mettono mai i cavalli l'un presso l'altro di fila nelle poste come fra noi; ma sì ne canti d'una cella terrena hanno de' truoghi o pile di granito a guisa di mortaio, e ivi dentro versan l'orzo, che li fa gagliardi, allegri e rubizzi.

Noi non veggiamo in Omero che si desse fieno ai cavalli; ma sì nell'Iliade e sì nell'Odissea, quando riposano, pascon l'erba rugiadosa lungo le sponde del Simoenta e del Xanto, o nei larghi piani o sopra i dossi de' monti, e quando sono in corso e in fazione hanno l'orzo e la spelta. Così giunto Telemaco alla magione di Menelao, il portiere Eteoneo e i suoi

> Fidi conservi distaçcaro i forti Di sotto il giogo corridor sudanti, E al presepe gli avvinsero, spargendo Vena soave di biano orzo mista. (Lib. IV.)

Paria. Anche gli antichissimi orientali aveano la stessa usanza. Nel libro terzo de' Re, in luogo di narrare che calomone avesse in palazzo quaranta mila cavalli da cocchio, e dodici mila da cavalere, si dice sollanto che nelle sue stalle erano cinquantadue mila presepti, o conche, o truoghi, nè più nè meno, come costumano i Sardi. Ne vi si parla punto di fieno, ma pur solo d'orzo pel pasto, e di paglia da stranegigare: Et habebat Salomon quadraginta millia praesepia equorum currilium, et duodecim millia equestrium 1. Hordeum que et paleas equorum defrebant in locum, ubi erat rezoque et paleas equorum defrebant in locum, ubi erat rezo

E chi sa egli quanti forestieri avran dato ai Sardi mala voce d'ignari dell'arte di governare i cavalli, e non sanno che vetustissimi popoli l'ebbero pel modo più naturale; e sappiamo razza generosa e gentile, che sono i cavalli di Sardegna.

Carminati. Si pensino come lor piace: ma io son tutto col pensiero all' ospitalità sarda e a quell'accompagnare che fa il gentile e generoso ospite l'accolto pellegrino, ch' è in vero la santa e nobile consuctudine e da render laudabile ed onoranda ogni nazione, che la esercita come virtù sua propria. Io mi sento levar l'anima a ripensarlo; e veggo le radici di si bell' opera germogliare negli umani petti insino dai più lontani tempi del mondo. Abramo non solo accolse tanto piacevolmente e amorevolmente i tre pellegrini di Mambre, ma come furono in assetto di rimettersi a loro viaggio verso la Pentapoli, ed egli si fece quarto con essi, e volle accompagnarli ad onore per lungo tratto di via 2. Così Faraone, nell'accomiatare Abramo dall' Egitto, volle che fosse, per maniera d'amichevol congedo, accompagnato per buona pezza da suoi famigliari 3. Similmente Davidde, dopo aver accolto Abner a sontuoso banchetto, volendo egli indi accomiatarsi e partire, e David a cagion d'onore accompagnollo, cavalcandogli a lato per buono spazio di cammino 4.

<sup>1</sup> IV. 26-28.

<sup>2</sup> Gen. XVIII. 16. 3 lb. XI. 20.

<sup>4 11.</sup> Reg. III. 21.

Nozzi. E Omero altresì ci narra, ch'essendo Telemaco in sul chieder commiato a Menelao, presso il quale ospitava, Menelao cortesemente gli disse:

Tanto dimora sol, ch' io non volgari
Doni nel coechio, te presente, ponga:
E comandi alle femmine che un pronto
Conforto largo di serbate dapi
T' apprestin nelta sala. È giorioso
Del par che utile a te dell'infinita
Terra sui campi non passar digiuno.
Vuoti un aggiarril per la Grecia e l'Argo 7
Giugnerò i mici destrieri, e alle diverse
Città Il condurrò... e senza doni
Gittado non sarà, che el accontait (Lib., XV.)

Così avea fatto, prima di Menelao, il vecchio Nestore, facendolo accompagnare al figliuolo da Pilo a Sparta.

Autore. È così fecero a me in tante terre di Sardegna quegliuranissimi e cortesissimi, che con tante e si nobili accoglienze m'aveno albergalo. E niun d'essi mi conoscea prima
d'allora, nè poscia più mi rivide; ma serberò perenne la dolco ricordanza di quei larghi ed offiziosissimi Sardi, e la celobrerò sin ch' io viva. N'ebbe di quelli che, non paghi di cavalcare al mio fianco per non breve ora, vollero per estremo
di gentilezza condurmi insino alla terra, ov' egli mi convenia
di passare la notte, ed ivi menarmi direttamente all' ospitale
mansione d'alcuno amico o parente loro, ove l'accoglienza
era condita d' osni doleczza.

Ma come potrei io ridirvi dell' ospitalità d'Oliena? Sappiale che giuntovi assai prima il calar del sole, o rinfrescato alquanto dal nobile ospite don Antonio Tolu con buona vernaccia e confetti, fui accompagnato a vedere il popoloso villaggio, i suoi giardini, le sue freschissime acque, i suoi uliveti, i suoi deliziosi contorni; e presso a notte rientrato in casa, ecco i maggiorenti del paese a darmi il benvenuto fra loro, e serrarmia affettuosamente la mano ed offerirmisi di gran cuore. Che uomini erran quelli, a vederne le folte barbe, il bruno aspetto,

i vavacissimi occhi, e le nere chiome aperte per gli omeri, e udirli parlare con sì franche parole e con tanta effusione d'affetto! Terminata la cena, che fu copiosa e lieta, fui dal cortese ospite condotto a dormire. M'alzai la seguente mattina assai presto per ripartire alla volta di Nuoro; e dopo il conforto di una buona colezione, mentre io scendeva pur continuando a rendere le cordialissime grazie al generoso ospite nostro . gli vidi menare innanzi un bel palafreno e prestamente montarlo. Intanto che ai cavalli si rassettavano le barde, io sentiva fuor della porta un grande scalpicciare e annitrire, ma non vi posi mente, rivolto com' era tutto a dire addio ai putti, che da una loggetta mi davano il buon viaggio. Si spalanca la porta da via, usciamo: ed oh maraviglioso a vedere! ivi era accolta una gran brigata a cavallo, tutta in appareechio d'accompagnarmi. Il secretario del Comune, l'uditor della Curia, i maggiorenti m'ebbero accerchiato incontanente.

Un gruppo dei più leggiadri giovani del villaggio cavalcavano innanzi, i baracelli appresso. Avreste veduto quelle loro cinture hen attillate, quelle loro daghe dall'elsa brunita, quelle loro carabine lucidissime posar di traverso sulle cosce e sull'arcione de' cavalieri. Al mio uscire di casa a lato dell'ospite, tutti rizzaron le carabine in sul gallone, a maniera di saluto militare, indi ripostele a giacere, spronarono i cavalli e fummo in cammino. Forse in quella guisa gli antichi Fenicii onoravano gli ospiti più cari: quegli anziani che m' intorniavano aveano proprio l'aria di senatori, così gravi erano nei loro parlari, tanta era la dignità del loro portamento. Io era stupefatto a tanta cortesia.

Dopo un lungo tratto pervenimmo ai confini del territorio. i quali son rasentati dal fiume Cedrino, che scende dalle balze montane d' Orgosolo. La notte era largamente piovuto ai monti, la riviera ingrossata e profonda. Tutti ci soffermammo lungo le ripe, e il secretario del Comune spinse innanzi due gagliardi garzoni a guisa di veliti a tentare il guado. Si videro i cavatti pescar nell' acqua insino al netto. Allora si spiccarono a un tratto dieci baracelli e si misero in ischiera entro il fiume a guisa di rosta, forse temendo ch' jo, sbigottito dalla

corrente, non dessi animo al cavallo, e la forza delle acque via mi portasse. — Non temete di nulla, dissero due robusti; e messisi co' loro cavalli ai miei fianchi spronammo a dentro. Si levarono subitamente tante voci per concitare le bestie, i piè di tanti cavalli alzavano si alti sprazzi, il fiume muggita si forte, la corrente era sì viva, le spume ribollivan sì spesse, che l'avreste detto il passaggio del Rubicone. Giunsero i cavalli tutti sbuffanti e molli sull'altra riva: i primi aspettarono il retroguardo, ed io stava come colui che

# Si volge all' acqua perigliosa e guata.

Tutti mi fecero lietissimo cerchio, ed un di loro, smontato di cavallo, cavò dalle bisacce del nobile ospite un gran fiasco d'antica vernaccia, e mesciuto, mi porse il bicchiere. Io rivoltomi all'ospite e a tutta la brigata, lo bebbi alla salute d'Oliena e dell'ospitale Sardegna. Quel mio bicchiere passò in giro a tutti, e ciascuno prima di bere lo levò in alto, gridando: — Vivat su para Antonio: vivat su para Antonio:

Pensale che commozione era la mia, a veder gente, che non m' avea giammai conosciulo, far lanta festa d'avermi accollo una sola notte ad alberge. Porsi lor quelle grazie che io poteva maggiori, e accomiatatomi da ognun d'essi, che si sporgeva di sella per istringermi la mano, mossi verso Nuoro. Essi dideler la volla, ma non si che due di loro, per commissione della brigata, non mi volessero accompagnare insino all'Episcopio, ove fui maravigliosamente accollo da Monsignor Pinna, Vicario generale, e da quei degni canonici e sacerdoli.

Nozzi. Oh P. Antonio, voi dite cose che la fredda civiltà del continente pencrà a credere! Deh, se vi piace, interteneleci di sì nobile Isola e de'suoi costumi, che noi ce ne delizicremo pel più gradito diporto di questi giorni autunnali.

#### CAPO II.

#### Del vestire de' Sardi.

Dopo desinare scesi in sulle piazze del castello, e non poco dilettatici a vedere i trastulli de' giovanetti, ci riducemmo di quindi tutti ciuque alla cavallerizza. Essa è una bella piazza a piè dell'entrata del primo girone; ed ivi fra doppia fila d'alberi volge in una grande ellittica il sabbione della pesta de' cavalli; dietro gli alberi son poste le panche, ove seggono per lo più i parenti che visitano i fanciulli, e godono di vedere lor prodezze nel maneggio. Il sole era ancor alto, e però sedutici alquanto, ci era assai vago a considerare quegli animosi garzoni tenersi così bene in sella ; e co' pugni tondeggianti, e colle briglie raccolte, e colle spalle chiuse, e coi petti aperti, e le reni e la vita ben assettate volgere i cavalli a diverse andature. Eccitarli o metterli in contegno; e tagliar mezzo galonpo, e distendersi al trotto, e inarcare a passo minuto, o lanciare il contrappasso, o muovere a cadenza. Aggrupparsi alla danza, al salto, alla corvetta, al caracollo ; o batter di fianco, o balzar a mezz' aria, o saltare la fossa. Squadronarsi a tre, a quattro, a sei, sfilare a distesa, o intrecciarsi in mille rivolgimenti, come un campo di battaglia.

Godulo alquanto di quella deliziosa vista, movemmo a diporto per la bella valle di Marentino; e giunti sopra un dosso di monte in faccia ai cipresa del giardino di Maiolo, ed viv seduti, il p. Nozzi m'invitò a ragionare de 'Sardi. Perchè io, senza troppo stare, entrai in ragionamento delle lor fogge di vestire. Autore. Vi ho delto stamane, nel capannuecio del pareliaio, dell'antica ospitalità loro, ed ora v'accerto che si tenner saldi più che mai al vestire de' primi padri, ch'è maraviglioso a vedere.

Paria. Maraviglie vostre! Ch'io udii già dire a parecchi ch'è vestono si rozzo e piloso, che il re Evandro dell'Eneide era un damerino rispetto ai Sardi. Nè voi potrete venirli somigliando ai Fenicii o a chi meglio vi paia degli orientali, ovvero de'Pelasgi e de'Greci, i quali sì orrevolmente e leggiadramente vestiano, com' egli si discerne al ragguaglio de'vasi, de'specchi incisi, de' bassirilievi, de' bronzi e degli storici e dei poeti.

Boero. Se voi foste, caro Paria, per la processione di santo Efisio in sulla piazza del mercato di Cagliari, ove convengono uomini e donne d'ogni parte dell'Isola, non direste così.

Autore. E appunto perchè io li vidi, ne parlo per veduta di questi occhi, e non a detta d'altrui; e sì vi prometto che voi, avvezzo a quelle robiccine degli Europei, con quelle pistagne a mezz anca, che scappan via per fallite, avrete i Sardi in conto di valettutomini, che vestono con richezza e grandezza.

Carminati. Io non fui mai nel Capo di Cagliari, chè so che vestono con maggior pompa; ma tuttavia anche i Sardi di Gallura e del Capo di Sassari veston grave e se non ricco, almeno con garbo.

Autore. Diceste vero. Hanno in capo un berretto frigio colla punta che dà innanzi, appunto come vedete il Paride sul monte Idia, che porge il pomo alta più bella. E coteste berrette sono a maglia di lana attorcigliata, od anco ne cardano il pelo che ne fiorisca il tiglio, e le ammolli e dia loro il velluto.

Altri rimboccano la punta in tanti cerchi, e ne riesce come il moggio di Giove Serapide. I militi le portano a cavallo a questa guisa, e con essi i rigattieri ed altri artigiani. Il colore è di un lionato chiuso, e nel Capo di sopra v'ha de' vilaggi interi che le portano fesche e nericanti, ma nel Campidano di Cagliari i più le hanno di un bel rosso di porpora. Nè, ch'io ricordì, rimboccano in cerchio altro che pur le rosse, e le altre sono distese e comignolate alla frigia.

Nozzi. E non hanno cappelli alla foggia nostra?

Autore. Li hauno i cittadini che vessono come nel continente, ma coll'abito sardesco non vi verrà mai veduto cappello di feltro in capo a veruno. Tuttavia nel Campidano i contadini, mentre sono in su' campi a quel cocentissimo sole, hanno certi cappellacci con due grandi ale di poiana, ed una testiera

BRESCIANI Vol. IV.

ch'è uno staio vestito di tela cerata. Breve; e' seusa loro l'ombrello degl' Indiani e de' Cinesi. E dove non abbiano quel cappellone in capo, girano attorno al berretto uno e due fazzoletti rossi col becco cadente in sulle spalle e col nodo sotto il mento, come lo portano le foresi lombarde.

Paria. E come dunque non bolle loro il capo con tante rinvolture e sotto quella sferza di sole africano?

Borro. N'avessero altrettanti che sel recherebbero a gran ventura I Imperocchè i Sardi non hanno altro schermo contro quel cocente dardeggiare del sole; e con tanti ravvolgimenti di hende rimovono i chiodi solari, le frenesie, le congestioni cerebrali e la malignità dell' intemperie. Gl'Italiani, che colà non hanno si difeso il capo, ad un colpo di sole d'anno in farnetico, e muoiono in poco d'ora. Nella fattoria francese di san Luri i primi anni perdette di gran gente per questa sola cagione.

Carminati. Egli non è dunque da avventurarsi a viaggiare a quel rezzo.

Boero. No, dallo scorcio di Giugno innanzi, massime stando fermi al sole nelle ore bruciate.

Autore. I Sardi del Capo calaritano intrecciano i capelli in due code, che legano insieme alla punta con un lungo nastro. Le raccolgono sui cucuzzolo e le serrano sotto il berretto. Quando s'avvengano in personaggio di rispetto, nel salutario si coprono, e con un atto della mano gittano nello sberrettaria le codo in sulle spalle. In alcuni villaggi in luogo di rattorcere le trecce in un monticello e coprirle, le aggirano con bolla grazia sopra il berretto, e le annodano a sommo la fronte; onde fanno le veci di un'orlatura, e quel nero risalta vagamente in ruosso.

Boero. Or mi ricorda aver veduto al museo di Cagliari un antichissimo idoletto sardo con quella treccera, che s'avvolge al berretto frigio rimboccato in londo, come l'hanno tuttavia que Sardi. Nella raccolta di antichità egiziane, etrusche, greche, romane e celtiche del Caylus è una bella testina etrusca con berretto frigio appuntato, cui si rigira intorno una grossa treccia 1. V'è anche un altro smalto d'incavo al volume terzo 2, che rappresenta un Orfeo collo stesso berretto, e altorno la corona di treccia.

Autore. Vedete s'è foggia antichissima! Ciò che, a mio parere, non dev'essere antico, si è la camicia lina che portano a pelle, e non s' usava dalle genti prime. Il collarino d'esse camice rileva di solo due dita, piccato intorno a leggiadri meandrini con punti finissimi d'impuntura. L'affibbiano al collo due bottoni addoppiati d'oro e d'argento a filograna, e i più agiati gl'ingemmano d'un rubino o d'uno smeraldo. Havvene di perle grosse, ch'è una ricchezza.

Nozzi. Le cravatte de' nostri vezzosi sien elle di seta quant' esser vogliano, non varranno un solo di cotesti bottoni.

Autore. È che direste voi, p. Errico, a vederne fregiate le maniche del giubbino dal gomito ai polsi, e a doppia fila sul petto? E poi fibbie, grappi, ardiglioni e fermagli d'argento e d'oro a ornamento ed usi di varie maniere?

Sopra la camicia vestono adunque il farsetto o giubboncino serrato alla vita, e coi petti accavalciati, e le maniche strette nel Campidano; più larghe ed anco faldate e cogli squarti altrove. I Sardi l'appellano su Corytu, ed è per lo più di saia fine o di fior di panno vermiglio o porporino, sì ben chiuso alla taglia, che appunto per ciò noi il potrem domandar guardacore, che non è poi altro che la camiciuola corta e il corpetto. Le maniche sono sparate dal gomito in giù e abbotto-nate con campanelle, bottoncini o palline di filograna appese a catenuzze, onde pendono e dondolano ad ogni muover di braccio. Anche i bottoni del petto non s'attengono agli ucchielli, ma alle anella delle dette catene, ch' è un bel vedere.

Carminati. Nel Capo di sopra non li vidi abbottonati così, ma coi bottoni piatti a scudetto o a brocchiere, e i petti sono più larghi, ed ove porporini, ed ove paonazzi, o verde scuri e, lungo gli orli, listati di nastro di raso celestino.

Autore. Verissimo. E vestonlo altresì nel Campidano e nella Tregenta di lischetta bianca e senza bottoniera, chè quando

<sup>1</sup> Vol. I. tav. 36. n. 2. Parigi 1761.

<sup>2</sup> Tav. 13.

sono ricurvi in sul campo e col fazzoletto rosso in capo, vi paion donne che sarchiano il grano.

Carminati. Il nome di Coryiu, che danno i Sardi al giubboucino, era il thorax dei Latini, e il coryihos de Greci, il quale suona difesa, riparo del petto; come che Omero l'abbia sempre per munizione e guardia del capo, e s'appropria all'elmo cristato, onde quasi sempre ad Ettore dà l'aggiunto di corvithuiolos.

Paria. E i nostri Italiani altres l'aveano ai tempi di Danto in luogo di vestimento da petto; benche il vocabolario cel dica sollanto armadura per difendere il cuore. Ma attendete, di grazia, all esempio del Boccaccio nel Commento di Dante 1: Gettandosi giù si appiccò una falda di un coretto, il quale avea in dosso, a un ferro; e appresso Gianciotto... s'accorse, Paulo esser ritenuto per la falda del coretto. Ivi le falde eran di drappo e non di maglià di ferro.

Carminati. Pure v'è altro, che io vidi in coretto uomini antichissimi; da che nelle dipinture volsce del musco Borgiano (che son forse le più vetuse che si trovassero in Italia) si veggon que 'remotissimi Volsci vestire il coretto alla stessa foggia che portanlo oggi i Sardi. E i Volsci, gli Oschi, gli Etruschi si vogliono la medesima gente, la quale ha molto del marchio orientale.

Borro. Anche nelle pitture etrusche del Passeri ha un coretto alla stessa guisa de' Sardi <sup>9</sup>. Ma i coretti più curiosi a vedere, perchè d' un'antichità mirabilissima, son quelli dei cilindri babilonesi, assirii e persepolitani, rapportati dal Micali ne' suoi monumenti inetti <sup>3</sup>: che ne vidi persino con due liste di hottoncini lungo i petti, come quelli del Campidano. Ed alcuni hanno sopra la pellicretta; ed altre rassomiglianze singolarissime del vestire dell' Isola.

Autore. Il coretto entra no braconcelli, i quali sono una foggia di brache singolarissime; mercecchè le sono increspate sottilmente attorno alla vita, e scendono pei fianchi allargan-

<sup>1 1, 331.</sup> 

<sup>2</sup> Vol. I. tay, 63,

<sup>3</sup> Tav. I. n. 4. 5. 9. 10.

dosi a ventaglio insino allo sbocco, ch'è a mezz'anca. E li due cosciali sono sì ampli, che appena appaia l'inforcatura la quale, perdendosi fra le crespe, ha piuttosto l'aria d'un guarnello e di un batolo a cinta che di brache. Sott'esse scendono i calzoni di tela larghissimi, candidi e senza ripieghe. Calzan le gambe con tibiali o borzacchini di saio nero, i quali stringendo i calzoni salgon sopra il ginocchio, e sono molto attillati e chiusi con bottoncini che partono di sotto alla caviglia insino a sommo. Sotto il ginocchio li affibbiano con una giarretiera di nastro azzurro, e li serrano alla scarpa con istaffe di cuoio. I larghi calzoni si riversano in sulle cosce sovr'essi a campana, e dan loro aspetto snello e marziale. A questi gambuli o gambierini dan nome i Sardi di borzeghinos e di carzas. Le brachine di stame crudo le chiamano rhagas, conservando quasi in tutto il vocabolo greco di rhacos, usato da Aristofane e da altri in senso di femorali.

Nella raccola di antichità egiziane, etrusche ecc., è una statuelta di bronzo, portata di Sardegna in Francia dal Barthélemy, nella quale si veggono i larghi calzoni stretti nei gambierini. E i gambierini fatti a crespe orizzontali, appunto come si veggon anche ora nel Campidano ai giovani galanti, che gli hanno di pelle camosciata a cerchiellini e rughe finissimo 1.

Così pure nella raccolta del danese Wiedeweld è una statuetta antichissima di bronzo, il cui abite egli reputa un meseuglio di foggia etrusca e celtica, ma che a me ha l'aria di fenicia o di sarda, la quale ha il guarnelletto increspato sotto il cinto, e scende allargandosi appunto come le rhagas de moderni Sardi 2:

Nozzi. È cosa forte a pensare tanta tenacità di nazione; che bastò ferma a guardar l'abito suo per sì lunga serie di secoli.

Autore. Vedrete hen di vantaggio. Sopra il coretto o giubboncino dello scarlatto hanno una vaga clamidelta d' una bianca pelle d'agnello, che scende alle reni; i velli son dentro, di fuori ha una concla morbida e, lungo le costure, filettata di

<sup>1</sup> Vol. 111. tav. 27. n. 1.

<sup>2</sup> Ediz. di Copenaghen, P. I. tav. XIV. n. 7.

cordoncini di seta cilestra. Egli è un soprafarsetto pelliccialo senza maniche, ond'escono quelle scarlattine del coretto con assai grazia e vaghezza. Dinanzi è aporta, nè mai s'abbottona od allaccia; di guisa che la ricca bottoniera del coretto è in piena mosti.

Fascian la vila con una bella cintura di cuoio lucidissimo e nero, che affibbiano sotto il bellico; e ve ne ha di color giallo ed anche bigherate a varie tinte. In alcune ville scende dal cinto un pendone, cui s'agguancia il trafiere o daga o pugnale corto, aguzzo e bitagliente. I più ora lo ficcano nella cintura; ed altri hanno guaine lucidissime d'ottone coll'impugnatura di corno; altri hanno l'elsa e il pugnale d'argento; tutti poi sono alquanto lunati a paloscio. Sopra la fascia di corame portano la carfuccera co' suoi astuccetti da carica, e sui latir ha due borselli con entrovi le palle.

Paria. Di sorte che non hanno a disagiarsi gran fatto, per essere in punto a battersi da presso e da lontano.

Autore. Sopra la pellicecita bianca, in alcuni luoghi del Campidano e delle meridionali parti dell'Isola, vestono la mastruga o mastruca, ch' è un'altra clamide più lunga a pelle villosa di montone co' bioccoli di fuori. È di color fosco, non ha maniche, e la portano aperta e senza soppanni, nè orlature, nè gangherelli, crocchietti o maglie per serrarla alla vita; ma ove la pioggia o il vento dia loro noia, se l'addoppiano in sul petto. Ve n'ha di pelli irsule di capra e di becco; v' ha le lisee di mutlone, di cervio e di capriolo. Quelle di daino sono una grazia a vedere con quelle due nere liste lungo il filo delle schiene, si bene addogate e lutto intorno di chiazze e di rotelle cosparse; con quel colore fulvo acceso, che digrada in biondo pallido, e si gitta poi riciso in un bianco lucidissimo e immacolato.

Ma queste le sono mastruche da pompa che portano talora i baroni in caccia; da che i villesi le vestono il più di pecora, d'agnello o di montone nero.

Paria. Quest' è foggia delle Alpi e, meglio che mai, degli antichi popoli del Lazio come de'Sanniti, de'Marsi, degli Equi, de'Volsci, degli Ernici.

Autore. Ed anco de'primi Romani. Ma non è men singolare l'altra veste dei Sardi, detta in loro linguaggio su colletu, ed era più comune in Sardegna che non è oggidì. Il colletto è veste antichissima, fatta d'un cuoio morbido e concio, la quale è foggiata a guisa della dalmatica o tonicella de' diaconi, con una gran falda che dal petto scende verso il ginocchio, e coll'altra dall' omero al poplite. L'appuntano in sulle spalle e, accavalciatala ai fianchi, la serrano poscia con un balteo che affibbiano innanzi. In somma egli è un usbergo o una corazza di cuojo sì ben assettato e disteso, che s'attaglia perfettamente al busto; e dal cinto gli scende l'avanzo a guisa d'una cotta d'arme, il quale se fosse frappato, avrebbe vista di lorica militare. I colletti gentili e di rispetto sono di pelle di cervio di una conciatura fina e delicata, d'un color paglierino o di zafferano; e per su tutti gli orli ha sottilissime punteggiature azzurrine o di carmino, bellamente condotte coll'ago in listelletti addoppiati o in uno ingraticolato di capricci e di cerchielli vaghissimi. Agli spicchi del faldone infiggono quaderletti di piastre d'argento a traforo, a fogliametti, a mascherine, a cetere ed arpe. Agli spallacci ha borchie a musi di leone, di drago e di grifo con ai gancetti ardiglioncini da infilzarli o ingangherarli nelle maglie.

Carminati. Egli vi manca il cimiero, che di chiome equlne

Alto sull'elmo orribilmente ondeggi,

e poi ci avete porto a vedere i loricati Achei o i Draconarii delle legioni romane.

Autore. Fate il conto che il colletto sia un indumento militare delle genti primitive, quando gli uomini non aveano ancora apparato di vestire di rame, di ferro, di acciaio; che in quella vece si geltavano sulle spalle una gran pelle d'orso, di leopardo, di lupo o di leone, difendevano il petto d'una grossa cotenna di bufalo o di toro, e il capo di scoglio di lestuggine o scorza di rovero o di cerro. Boero. Mi par di vederli, quegli arruffati e bellicosi ominacci, fare di sè più fiero riguardo così ricinti di pelli. Veggo in Virgilio:

> Occurrit Acestes Horridus in iaculis et pelle libystidis ursae;

ed Aventino, uno degli Aborigini del Lazio

Horridus, herculeoque humeros innixus amictu;

e mi dà la ricordanza di quell'altro di Lucrezio

Pellibus, et spoliis corpus vestire ferarum.

Carminati. Ma il nome di colletu o coheru, come il dicono in altre ville, dee scendere dalle voci latine colligo e cohaereo, perchè si assesta così puntualmente alla vita. Ed anche vi rammenta il colobium dei Siri, degli Egizii, de Greci e de Latini, chiera un vestimente mozzo a mezza coscia e smanicato, come ce lo descrive Isidoro: Colobium dictum, quia longum est, et mutilum sine mancicis; nam colobos mutilus et truncatus, est a colobo mutilo, brevio, trunco 1.

Nozzi. Tutti però non aveano il colobium di cuoio, che noi il veggiamo nelle antichissime dipinture pur di lana, di lino e d'altri d'appi. Ed in questa fazione era l'antico colletto italiano, e ce lo descrive fra gli altri Bastiano de' Rossi nella descrizione dell'apparato per le nozze di Ferdinando de' Medici: «L'uomo avea un di questi colletti all'usanza antica di raso, scavato dappiè; e dalle punte di quegli scavi pendevano tre nappe d'oro: era scollato e s'affibiava da un capo con una maschera d'oro, che si divideva sfibbiandosi, e con certi tagli lunghi dal collo alla cintola ed orlati d'oro, e nel mezzo si serravan con una rosa ».

1 Lib. XIX.

Autore. Ma il colletu sardo di cordovano è una cosa eccessivamente antica. Il perchè nomando Cicerone i Sardi parte pelliti e parte mastrucati, dovea dar loro cotale appellativo siccome proprio e distinto dall'abito dell'Isola; il quale, sebbene in antico fosse comune a' Greci, agli Etruschi ed ai Latini. nulladimeno da gran tempo doveano averlo dismesso; laddove i Sardi ritennero sì il colletto e sì la mastruca; che altrimenti egli non era da chiamar pelliti e mastrucati soli i Sardi. Dal che fate ragione se il colletu è di conio primitivo! E' mi par vedere quelle remotissime genti pigliar due gran pelli, scollata quella dinanzi e con tutto il musol della fiera quella di dietro : legarle con cintoli di cuoio a sommo le spalle, e poi con una correggia cingerle a' lombi; il muso della bestia pender dalle spalle, e, quando pioveva, tirarselo in capo a guisa di berretto; chi vide mai i più orsi uomini di costoro? Pure nei musei etruschi se ne veggono parecchi con queste pelli dal muso dopo le spalle, ed anche per morione in capo 1.

Boero. Non però così i Sardi; i quali, fermi nel proposito di non mutar veste e costume al possibile, guardata illesa nella sua grave semplicità e schiettezza la forma del colletto, coll'ingentilire de tempi tolsero via alle cuoia l'orrido dei villosi e scarmigliati pelami, e conciate, le lisciarono, le granirono e lustraono, di millo ornamenti a punzono le impressero, o con fili di seta di bei colori l'ebber fregiate e d'ar-

gento e d'oro borchiettate.

In Cagliari, benchè città sì colta, i rigattieri, i carradori, i legnatuoli ed altre arti lo portano tuttavia con sopravi un altro grembiuletto dello stesso cuoio, per non graffiare e scalfire il colletto, mentre che sono all'opera.

Autore. Mettono di vantaggio sopra il colletto un'altra roba a maniche, ed è forse l'antica veste gabinia, ch'essi chiamano su cobanu. Cotesto vestimento è nero di drappo di lana cruda che dicesi per loro foresi. Le maniche son larghe e rimboccate per lo più con manicotto di velluto, e simile di velluto sono le mostre, gli spicchi de gheroni e le guardie delle tasche

1 Micali, mon. Ined. tav. XV.

terminate a fioraliso e profilate di cordoncin bruno e violetto. Al collo ha un fermaglio d'una mascheretta d'argento con catenuzze che s'inanellano ad un gangherello di fronte. I sopnanni de' rovesci sono tutti piccati d'impunture reticolate con garbo, e le bande vanno dolcemente salendo alle spalle e riversandosi in un cappuccio tondeggiante. Questo però è il gabbano mozzo, il quale giugne loro a mezzo ginocchio, e appellanselo sa cabanella, dove il gabbano è una palandrana lunga insino a' talloni, ed è la palla capulata o il bardo cucullus dei Latini che metteano in viaggio. Ond' è che il cabana ha dietro un lungo sparato per agio di cavalcare. Il vidi vestire massime ai pastori della Tregenta e del Logodoro, quando venta. piove o deono passar la notte al sereno : chè tiratisi il cappuccio in capo e ravvoltisi i lunghi ed ampli faldoni attorno, si rannicchiano sotto una balza o a piè d'un albero, ed ivi dormono.

Carminati. A cavallo deono fare in quella gran sopravveste nera una maestà di senatori romani.

Boero. Di certo. Ma tolto i pastori e i viandanti, il rimanente che non va in mastruca e colletto, porta la gabbanella mozza, e s'incappuccia con essa sopra il berretto, come gliene cade il bisogno. Dubito tuttavia che il cappuccio sia foggia del medio evo.

Autore. Io 'h o anzi antichissima, da che la trovo in Egitlo en dio Tholh, o Ermete secondo, rappresentalo al solito in un muso di simione incappucciato, come si vede nel Wiedewell. Trovone altresì in assai vasi etruschi e in un carrettiere celtico presso il Caylus, il quade è proprio in un gabbano capulato cogdi sparati ai gheroni, invece d'averlo di dietro come i Sardi.

Vi diceva pur anco di sopra che queste due robe son di tesuto passano in lana cruda, ma verso il Campidano e su per l'Isola i più agiali portano su capottu sereiu, ch'à una sopravveste cappucciata a rovesci scarlattini e pezzato a' gomili, alle tasche e ai becchi de' gheroni di pezzuole di velluto a varii colori con orlicci di cordellone di seta e laccetti ove d'oro, ove d'argento, ove di bavella, secondo la facoltà di ciascuno. E i donzelli se ne vestono a parala i di di festa e in sulle nozze, con soltovi farsettini di velluto di fiamma, con bottoncini flogranati, e treccerine, e fiocchetti, e rabeschi d'oro, che, a vederli ne gran calzoni colle brachine a faldiglia e il berretto rosso in capo, han tutta l'aria d'orientali. E per levantini appunto io gli avea giudicati al primo vedere.

Paria. Cotesto cappotto non m' ha odore d'antico.

Autore. E non è. Io lo reputo veste d' un paio di secoli appena; e vien loro appunto da Salonichi, ch' è veste marinaresca de' moderni Greci. Ma, per non uscir dall'antico, vo'dirvi de su saccu da coperri: indumento vetustissimo, e che ci rappresenta il sagum delle legioni romane. I dotti disputaron tanto circa l'antico sago militare, ed eccovelo in ispalla dei campagnuoli e de' pastori sardi. Egli è un quadro bislungo di lana cruda tinta in nero, addoppiato e cucito per tutto attorno gli orli, ond' ha la forma d' uno sciallo a stola delle nostre donne italiane; è largo più di una canna, e lungo una e mezzo. I Sardi lo si recano in capo a guisa di pallio, copron d'esso le spalle, e colle bande il petto e le cosce. Il vidi auco porre in capo isfondando un spicchio a modo di cappuccio, e gittare il resto sul dorso, in ispezialità quando lavoran chini zappando o raccogliendo l'erbe. Questo sago scusa loro anche il tappeto da coricarsi, o coltrino da coprirsi dormendo, e insin di tovaglia che distendono in sull'erba a porvi sopra il pane e la fiasca. A cavallo poi è un mantello sbrigato e leggero, che difende le spalle, e co'due riscontri d'argento o di rame s'affibbia in sul petto e scende a coprire le cosce del cavalcante. Nella foresta di Bono io il misi sotto un largo acquazzone; e n' ebbi a uscire asciutto; da che essendo d' addoppiato crudo e piloso, l'acqua schizza via, nè ristagna e inzuppa punto.

Nozzi. Cel descriveste sì puntualmente, che ora n'ho l'immagine chiara e distinta; quando nella definizione del Facciolati era vaga ed incerta. Poiché dicendo essere il sago una vete militare più corta della casacca, la quale copriva le spalle e scendea infino alle cosec, egli avea aspetto di cappa, di bavero, di mantel corto, di pastrano o d'altro indumento da ammantellare speditamente il soldato in marcia.

Carminati. lo il vidi altresì ai pastori: ed è buona l'osservanono del generale della Marmora, che avvisa essere stato il sago de Romani alquanto più largo che il moderno de Sardi, poichè veggiamo che i soldati palleggiavano talvolta sovr'esso per gioco i compagnoni, e cullavanli e sbalzavanli in alto.

Paria. Ed oltre a ciò il Generale pensa che il sago fosse in Sardegna antichissimo, prima della venuta de'Romani, da poi che Appiano ce lo descrive per veste degl' l'heri dicendo; che in luogo di clamide portavano una roba lana addoppiata e grossolana che albibiavano dinarci, e chiamarano saga.

Autore. Iberi, Pelasgi e Sardi usavanlo di certo prima dei Romani, quando noi il veggiamo in ispalla ai loro idoletti, e dipinti sui vasi figulini dell'antichilà più lontana. Osservate il Dio Volturno del museo etrusco del Gori 1, l'Allante del Micali, e i vasi vetuloni o meglio vulcenti di Luciano Bonaparte. Borro. E dovette il sazeo essere una mantellina spedita e da

non impacciare gran fatto; forse la rololavano e recavansela ad armacollo quand' erano in marcia, e svolgendola, a di molti usi dovae essere acconcia, come ci narra Giulio Capitolino, facendone i soldati romani tappeto da tavola e copertolo in campo, nè più nè meno che se ne facciano i Sardi al presente.

Autore. Non già recavansela in marcia ad armacollo, ma sl, riplegata a quattro suoli, la si gittavano cavalcioni in ispalla e servia loro d'appoggiatura allo spadone, alla daga o all'asta della picca, cui appendeano marciando il fardello del viatico. Il ch canonico Spanu mi fe' vedere in Cagliari una sua statuetta di bronzo, rinvenuta tre anni addietro, la quale rapprepresenta un soldato in marcia. Ha in sulla spalla sinistra il sago raccollo in più ripiegbe; appoggia la spada, cui è appesa dietro il tergo per un capplo la carniera, ed ha il brocchiere

gittato sulla schiena per una guiggia che s'aggruppa, sul dinanzi, all'anello del torace dell'usbergo.

Carminati. E anch'io il vidi apertamente nella raccolta di antichità egiziane, etrusche ecc. \(^1\), ov'è un pastore sardo in colletto discinto, e sulla spalla destra ha ripiegato il sago, cui appoggia un suo bastone torto, che imbocca l'orecchia di una sportella con entrovi due lepri: la statuetta è nel museo kirkeriano.

Nozzi. Poi che foste negli Ernici, diteci, p. Antonio, se i Sardi portano la calzatura a guisa degli Aborigeni, facendo sandalo d'una pelle villosa di capra, ed allacciandola con cintoli e correggine su per gli stinchi; ed è calzare antichissimo e primitivo.

Autore. Io non li vidi mai di questa rozza foggia in Sardegna. Anzi i loro calzari sono indizio di gente fenicia, pelasga o tirrena presa largamente, com' io accennai parlando dei primi abitatori dell' Isola. Conciossiachè que' popoli si dilettavano di calzaretti puliti, ricercati e vaghi; come si ritrae dagli antichi scrittori e dalle dipinture de' vasi e dalle statue degli idoli etruschi. Ed il Gori, nel suo museo di Cortona e nel museo reale di Toscana, ce ne fa ammirare di nobilissimi e ricchi e fregiati in mille guise. I Sardi, rimosso il sandalo, le crepide, le suole e le pianelle avviticchiate attorno le gambe, usano il coturnetto basso; e non vedeste mai gente meglio calzata de' Sardi; chè anco i poveretti hanno sotto i borzacchini le scarpe ben fatte e polite, le quali salgono sino al collo del piede; e volti due centurini sopra la tomaia, pe'fori di quelli le si stringono con tre e quattro laccetti di cuoio. I dì delle feste le han di sommacco lucidissimo e bene attillate al piede.

Carminati. Voi dite cosa, cui diedi mente anch'io in Sardegna: ed è riguardevole assai in un popolo non devizioso che tanto si curi il piede; ove fra noi anche nella plehe delle più adorne città veggiamo tanto altrimenti. E richiamando assai dipinture e statue, ricordo a maraviglia che gli antichissimi

<sup>1</sup> Tom. II. tav. 27. n. 2.

Fenícii, Dori, Siri ed Elruschi, nei loro Dei, eroi e guerrieri, erano sollectii di calartii con garbo. Omero, quando fa sorgere dal sonno i suoi guerrieri li fa sempre allacciare i bei celtari, gli orna di belle guigge, di borchie d'oro e di frange. Nel museo chiusino, inciso e pubblicato dal Valeriani, ha una statuetta di bronzo colle uoso fatte alla foggia dei Sardi, come se i calzolai d'oggidi n'avessero imitato il modello. Potrete vederlo in un Bacco e in una Menade alla tavola LXXVIII, e due altre simili in tutto alla tav. XI e XIII. Come altresì nel museo Guarnacci Cista nel museo kirkeriano.

Nozzi. Ma per salire da piedi al capo, lo vidi già di molti bassi rilievi e statue egiziane ed etrusche d'un'antichità altissima, con clamidi capulate a guisa delle sarde sia nel Winkelman, sia nel Menin, nel danese Wiedewelt, nel Rosellini, nel Gori, nel Dempstero.

Boero. E circa il colletto è nel museo di Cagliari un idolo fenicio, che l'ha come in presente, e per giunta le brachine a batoletto, e i borzacchini e le scarpe dell'odierno taglio dei Sardi. Oh va, e di' se le sono antiche !

Autore. Pel colletto come pel giubboncino a vita è maraviglioso a vedere i bassirilievi volsci del museo Borgiano di Velletri, che ho detto dianzi antichissimi, e non differisce dal colletus sardo in altro, che appresso gli spallacci ha un cominciamento di manica, mas i poco che appena cavalca la spalla, e giunge a imboccare la polpa del braccio poc oltre il dosso dell'omero 2. Non parlo del berretto frigio, delle cinture, delle daghe e persin de l'arghi calzoni entro ai calzarini affibbiati tutto lungo gli stinchi, che ne vidi assaissimi ne' musei delle più arcaiche rappresentazioni delle genti primitive.

Ma chi volesse appieno dilettarsi in vedere le fogge del vestire dei Sardi in tutte le medesime, ma in tutt'i villaggi dissimili per qualche giunta di soppanni, d'orlature, di sparati, di scollature, di colori, di fregi, di fermagli, di bottoniere, di

<sup>1</sup> Tav. 32. 40.

<sup>2</sup> Carloni. Bassirilievi volsel in terra cotta. Roma 1787.

risalti, di crespe, si trovi a Cagliari, come ben disse il p. Boero, in sulla piazza di Stampace, il di della festa di S. Efisio.

Paria. Oh che c'è egli in quella sacra?

Autore. E' v' è la processione di sant'Efis, ch' è il primo protettore di Cagliari e del regno, e accorre a vederla da tutti i villaggi la gioventù sarda, la quale in quel di spiega tutta la vaghezza de suoi abiti da festa. Ivi vedreste le fogge ben assortite e vivaci del Capo meridionale, e le molte guise de' coretti, delle cinture, de' braconcelli, de' calzaretti, delle pellicette artificiose e diverse: ma tutto a colori allegri, accesi e spiritosi; e qui di velluto chermisino a sovrapposte d'oro, e là di scarlatto, e tal d'arancione; e gli scarlatti con treccerine d'oro attorno allo scollato, e tutto lungo la squartatura di fianco; e alle catenuzze bottoncelli a filograna. ove d'oro. ove d'argento forbitissimi, con punte e spicchi e tavolette di gemme brillantissime. I coretti d'arancione listati in nero o a lamette d'argento, che vi ridon sopra assai lietamente. In somma voi ci avvertireste l'ornato orientale, e un po' di gaio e pomposo che dà gioconda vista a vedere. Per converso gli uomini del Capo di sopra sono in abiti schietti e volgenti al bruno, con giubboncini di verde cupo, d'azzurrone, di pavonazzo o di vinato chiuso, ma di bel drappo o d'ermisino vellutato coi petti larghi e coi bottoni a scudetto. Tutti poi sono in cabanella scura con belle ripezzature e rovesci di vellulo morato; e le cinture senza trapunti e con serratura di piastra brunita, com'eziandio l'impugnatura della daga, ch'è senza bozze di cesello o di punzone, ma liscia o il più aggirata d'un soprassalto a ghiere.

Ivi vedreste capelliere sparte sul collo e sulle spalle o legate in una o due trece cadenti; e le trecee altre raccolte solto il berretto, ed altre giranti per diadema in sulla fronte. Chi ha i capelli accortati e tosi, chi lascia piovere dalle tempie duo gran ciocche, chi le attorce e passa dopo le orecchie; e voi vedete tutti questi stravolgimenti, legamenti e scioglimenti di trecce e di capelli sotto il berretto frigio, sempre il medessimo i nutta l'Isola e vario sol di colore.

Gli uomini della Barbagia e dell' Oleastra vestiti neglettamente, ma dicevolmente; quelli della Nurra e della Gallura con abiti attillati e stretti, ma nobili e gravi : i montanari del centro con saii più grossolani fanno bel riscontro colla ricchezza e baldanza de' vestimenti del Campidano. V'ha pastori col gabbano talare; v'ha cappotti bellissimi di Serenico, e gabanelle ben trapunte ed ornate d'aggraffi d'argento e d'oro; e le brachine più e men lunghe, più e meno increspate; ed altre lisce ed altre faldate con gheroncini e soppanni di scarlatto. Calzoni di tela bianchissimi e più e men larghi, e tutti ricascanti a belle rimboccature sui calzarini, che li serrano sopra il ginocchio. Vedreste pelliccette candidissime far bello spicco sopra i coretti porporini, e le vedreste tutte corse alle costure di cordoncino mavì, con ischerzi e intrecciamenti a mezza vita. Havvi insino alle mastruche, e i colletti dal di delle feste con molli conce e intagli e sopransegne capricciose assai. In fatti vi farebbe stupire veggendo accolte in quel giorno vesti di tante maniere, e così ricche d'invenzione e così varie in tanta unità.

Nozzi. Egli val bene una passata di mare dieci tanti maggiore, che non è d'Italia in Sardegna, per vedere sì bello speltacolo, e direl presso che unico almeno in Italia, ove convengono alle sacre i popoli anco di lontanissime parti, come al Santo di Padova, al san Giovanni a Firenze, al Volto santo a Lucca, alla Siudone a Torino, e pur tutti sono d'un abito e d'una forma gretta e smitza e forestiera. Essendo che niuna provincia nostra abbia più abito italiano e proprio che la divisi dalle altre. Dove la Sardegna ha sopra noi almanco la gloria d'aver abito suo naturale, antico, stabile, virile e, che più d'alcun altro, ha intenzione a'suoi costumi.

Carminati. Questo è proprio della fortezza e della gravità di un popolo, che pone il suo vanto nel saldo proposito di non cedere alla fortuna, che solo ciò ch'è sottoposto all'imperio di lei, serbando intatto quanto s'attiene all'intrinseca virtù dell'animo, che niuna vicenda gli può rapire. Paria. Se codesta processione di sant' Efisio tira a vederla di tanto popolo, ella dee pur esser magnifica e splendida e di grande apparato: vedestela voi mai?

Autore. Si, vidila; ed è cosa oltre misura ragguardevole, si per lo speltacolo sacro, come per la superbissima mostra, che fa tutto il corredo di essa, e molto più, secondo me, per le allusioni degli antichissimi riti, che ivi sono a considerare.

Imperocchè voi sapele che in Cagliari fu macerato lungamente in prigione sant' Efisio, e cavato di là, fu poscia, secondo la tradizione, dicollato a Pula, ch'è all'altro corno del golfo. La detta prigione è una latomia a caverna scurissima, scarpellata sotterra, come in Roma il carcere Mamerino. Ha uno sfogatolo che parte dal cielo della grotta, e sale ristringendosi insino sulla via, onde piglia aria e luce. E' pare che da quel doccione si calassero i prigioni in quel tetro carcere, il quale ha due gran pilastri del medesimo sasso, che salgono alla volta, e attorno ad essi giran due zoccoli, ove sedevano i rei.

In questo scuro baratro è l'altare del Santo, e il popolo vi scende per una scala fabbricatavi poscia, e ivi fa sue orazioni e voit. Presso di questo carcere è la chiesa di sant' Efisio, e di qui, dopo la messa, parte la processione per altraversare l'istmo, tra il mare e lo stagno, e condurre il Santo in trionfo insino a Pula, ove sostiene tre giorni, e poscia si rimena a Cagliari.

A questa messa solenne assiste di presenza il Vicerè, che parte dal palazzo di castello colle insegne reali, di guardie a cavallo, di labarde, o d'altre milizio urbane, e della guarnigione. Ferminata la messa, il Vicerè in una carrozza di gramopma va ad un balcone ch' è in sulla piazza di Stampace, e di quivi come privata persona vede passar la processione. Ogni anno un ricco genitionomo dell'isola è dal Vicerè creato campione della festa, e decorato di tanta autorità e altezza di grado, che il popolo l'onora e magnifica, siccome un Alter Ego del Vicerè ce questo campione cavalca inssino a Pula, ed

ivi tien corte bandita per tutti e tre i giorni con isfarzo e scialo grande, ove ogni gente è accolta al reale banchetto.

L'ordine della processione è questo. L'aprono i trombetti sopra cavalli lattati e di belle bardature. Vengono appresso i militi urbani sopra cavalli bellissimi, e sono una brigata di cento. Hanno in capo il berretto frigio tinto in rosso, e rimboccato a somomo in parecetti giri, che si acecrehiano l'uno nell'altro in sino al mezzo; ne scendono due nastri neri, che annodano a guisa di barbazzale sotto il mento; ed è in tutto la mitria frigia e lidia che descrive Virgilio;

Maeonia mentum mitra, crinemque madentem Subnixus 1.

ed altrove:

Et tunicae manicas, et habent redimicula mitrae 2.

La goletta della camicia candidissima è affibiata con quattro bottoncini d'oro o d'argento a straforo, con punte di rubino lucenti nel mezzo. Son tutti in un coretto d'uno scarlatto fiammante, con largbe orlature di cordellone morato allo
scollo e lungo le costure della vita e delle maniche; al petto
e allo sparato delle maniche catenuzze d'oro e d'argento coi
bottoni a filograna penziglianti in vago modo e leggiadro. Cinture forbitissime aggrappate con bei fibbiali, dalle quali pendon le scimitarre. Le brachine nere a crespe fitte con orificei
porporini risaltano gentilmente in su' larghi calzoni di biarachisismo lino, i quali fanno rieascate a tromba sopra i brazachini, che salgono ben accosto la gamba con belle bottoniere.

Hanno speroni lunghi, fermati con fibbiette sul collo della scarpa; selle altamente arcionate, e gualdrappe con bei fregi-

I tre capitani cavalcano di conserva in capo a tutto lo squadrone colle spade sguainate; gli altri militi portan la carabina ritta col calcio appoggiato sul gallone.

1 Aen. l. 4. v. 216. 2 Llb. 9. v. 615.

Viene appresso a cavallo la confraternita del Santo, vestita in nero di finissimi panni e con ricchi guarnimenti di velluto e di borchie alle selle, e rabeschi e sovrapposte alle gualdrappe. L'Alter Euo cavalca fra i due priori, e porta una grap fascia d'ermisino cilestro, annodata con larghi bendoni, fregiati dappiè a frange d'oro. In mezzo ai cavalieri è il gonfalone di lucentissimo drappo con dipintovi il Santo, e ornato tutto il resto di ricami d'oro e di nappe con asta a divisa e fitta nell'astiera di cuoio, che pende ad armacollo. Ove la maestria del gonfaloniere si è nel maneggiar il cavallo colla sinistra, e regger colla destra in bilico il gonfalone, che il più delle volte, investito dal vento, gonfia, sventola e ondeggia, caricando l'asta terribilmente. Non pertanto son così valenti, che mentre il leardo palafreno caracolla o corvetta, e il vento soffia gagliardo, pure l'asta del gonfalone non tentenna o strapiomba d'un palmo, sì bene sanno acconsentire al vento e alle movenze del cavallo.

Procedono innanzi al carro del Santo tre sonatori di tibie, ches al ppellano lioneddas, e segue il carro tirato da due negri giovenchi di gran persona colle corna unte e fiorite, col giogo a ghirlande, e con banderuole gialle e cilestrine, fitte nel traverso e in capo al timone. Quattro garzoni afferran ciascuno l'un de' corni, e beato chi può avere si bella ventura, da cui spera buona raccolta in tutto l'anno.

Il carro del Santo è un tempietto di cristallo molto adorno, con entrovi la statua sopra una base, e la statua con celata in capo e ricchissimo cimiero di piume. Il busto in un usbergo d'argento con belle frappe borchiettate d'oro, e il cinto ricco di gioie : gli casca dagli omeri con maestà un gran manto di velluto vermiglio a strascico, tempestato di stelle e annodato agli spallacci della lorica con due gran boccole d'oro: ha in piè calzaretti con guigge dorate e con bei rovesci appuntati da un rossoncino di smalto. Entro il tempietto tutto attorno pendenti lumiere, e per la base viticci con torce accese, che non vi potrei dire quanto sia bella vista.

Fa seguito al Santo una grossa brigata di militi a cavallo; ma sotto il berretto rosso portan coretti verdi, con orlature di argento, e simili i boltoni e le catenuzze. Vengono appresso i signori del Comune, sindaci e consiglieri con abito castigliano di velluto, guernito nobilmente, e gran cappa di velluto cilestro con vaghi ornamenti.

Per ultimo il Capitolo della metropolitana in cappa magna, e dietrogli una gran turba di gente, che s'affolla inforno a un cappellano, il quale intuona le orazioni, e il popolo prega con esso a nonce del Santo.

Vedreste alcune femmine in veste bruna, discinte, scollacciale, scarmigliale, scalze, le quali fanno volo in quel di di seguitare il Santo in quell'abito e in figura di penitenti, e fanno un viso sì lagrimo so e scuro, ed atti di addolorate tanto, che vi ricordano di molti antichissimi riti; ma e di queste e del traino e dei buoi parleremo ove dirò della religione.

Intanto con sì magna pompa e sontuoso accompagnamento s' avvia il Santo insino ad una chiesicciuola, ch'è in capo al l'islmo; ivi entra, e spogliati i panni da festa, si riveste feria-to, e tolto dal ricco carro, vien posto sopra un altro comunale, tirato da buoi disadorni; e in cost fatto abito da viaggio continua suo cammino insino a Pula, ove si rimette in arnese, ed entra in chiesa a maniera di trionfante.

Or avete da me quan' occorre intorno alla festa; ma il più ditettevole, curioso e stupendo a vedere è le forme che vi descrissi dell'abito sardo, e infinitamente maggiore la ricchezza, varietà, novità e grandezza de' vestimenti muliebri, de' quali vi ragionerò a più hell'agio.

## CAPO III.

### Del vestire muliebre.

Non vogliale credere, amici, al lanto ch'io descrissi ieri di vestire de'Sardi, ch'io vi dicessi il decimo di quanto porti il ragionare del vestito di quelle isolane: a egli è svariato e di verso; e con si naturali riscontri ci significa il suo derivar da molte e differenti nazioni antiche, le quali approdarono in quei primi tempi in Sardegna, ed ivi lasciarono forme e usi di

vestir la persona, e d'acconciare il capo, e di calzare il piede. Di che si schiuderà amplissimo adito alla vostra erudizione di conferire, quanto io mi farò dicendo, con quelle forme di vesti e di ornamenti, che vi venne considerato nella lettura della Bibbia, d'Omero, d'Erodoto, di Strabone, di Dionigi d'Alicarnasso, e specialmente nelle splendide ra ccolte de' vasi etruschi, de' bassirilievi e d'infiniti altri monumenti, onde va ricca e magnifica Italia. Voi vedrete che nelle donne sarde signoreggia il vestimento, ch'io appello largamente fenicio, pelasgico ed ellenico, tolte alcune guise particolari che s'attengono forse ai primissimi abitatori dell'Isola, e che ci paiono tenere alquanto degli Egiziani, dei Babilonesi, de' primitivi abitatori d'Italia, in ispezialità fra le montanine della Barbagia e dell'Oleastra. E ciò che più stupirete fia l'assomigliarsi d'alcune fogge sarde con quelle che poi ci recarono, allo scadimento dell'imperio romano, i Vandali, gli Alani, i Goti, i Franchi e i Longobardi : il perchè assai scrittori le riputarono fogge del medio evo: laddove per converso io le ravviso per antichissime al ragguaglio de' monumenti.

Nè diciate ch'io mi travaglio di condurre tutto ciò che in Sardegna mi cade sott' occhio, alle nazioni che la popolarono in antico: ordinario vezzo degli uomini che hanno preoccupata la mente da un sistema, al quale, come ad unico scopo, dirizzano l'immaginazione, e risolvono tutte le conghietture. Con ciò sia che io confessi da prima di poter cadere in sì fatto inganno, e sarei prosuntuoso e da notare di follia al cospetto dei dotti, se presumessi altramente. Dico soltanto, che s' io trovo una foggia di vestire netta e spiccata nelle più arcaiche dipinture dei vasi etruschi, ne' quali sono istoriale le remotissime genti ne' vostiti lor naturali, e coteste fogge si assettano puntualmente con quelle ch' io vidi in Sardegna, io m' ho per iscusato a pieno, ove giudichi antichissime eziandio le sarde. Al più si potrebbe oppormi, che l'averne veduto qui e colà alcuno antico riscontro può essere a caso, e non valere il mio argomento condotto per conseguenza dall'antichità di sì fatte vestimenta. Al che io potrei recare innanzi una sola risposta. Onde avvien egli che in tutta la Sardegna voi non v'abbattete in niuna foggia di abilo di donna romana imperiale, ed anche di donna greca da Pericle o da Alessandro in poi? E in quella vece trovo si copiosi riscontri colle donne omeriche, colle pelasgiche, colle osche e con altre vetustissime di lignaggio fenicio?

lo stimo ciò essere avvenuto, che soltanto le donne delle grandi città a mare avranno accolto la veste romana, e rimutatala poscia col mutar de' signori, siccome veggiamo accadere ogni di nelle popolose terre, in cui fiorisce il commercio, e con esso l'eleganza e il lusso de' nobili e de' mercatanti. Le dame di Cagliari e di Sassari vestirono alla spagnola, sinchè Aragona e poi Castiglia signoreggiaron l'Isola: e passata indi la Sardegna sotto l'augusta Casa di Savoia, che sì felicemente la regna, lasciate le cappe, le grandiglie e i mantiglioni spagnuoli, si recarono al vestire italiano ed ora all'universale d'Europa, che mula foggia ad ogni scemare e crescer di luna. Per contrario le donne sarde de' villaggi, tenacissime osservatrici di loro usanze, non si condussero sì agevolmentele a dismettere o scambiar la fortuna naturale di loro vesti e di loro contigie, se non forse in alcuni leggeri accidenti di fibbie, di drappi, di nastri, che deono usare come li dà il tempo, e gli artieri li modellano, e li recano d'oltre mare i mercatanti.

Nozzi. Di certo che gli orafi nostri non formano spilletti, collane, gastoni e fermagli come gli artefici estruschi, tirii e cartaginesi; e le donne sarde dovranno pur averli quali vengon loro d'Italia, e d'Inghilterra, e di Francia.

Carminati. E come delle opere d'oreficeria, egli è a dire de drappi, de velluti, de rasi, de broccati e di tutto ciò che approda loro da fondachi del continente.

Autore. E come potrebb'essere altrimenti? Che di quanto è passano, e lu semprenai fatto nell'Isola, vi prometto io che non dismessero o rimutaron mai nulla; quando noi veggiamo in tutte le province dell'Isola che i vasai tornirono o arrotarono d'ogni tempo i vasi sempre ciascuno alle antiche sue forme, non uscendo mai un pelo dall'usanza terrazzana. E di qui avviene che voi vedele le sarde fanciulle ire alla fonte con in capo o sulla spalla idrie, anfore e lebeti di tornio eguale in tutte alle etrusche, alle libitche, alle lidie, alle frigie, alle

fenicie e persino in alcuni villaggi alle egiziane, ed io ne feci riscontri singolarissimi. Ond io penso che ove i dotti volesriscontri singolarissimi. Ond io penso che ove i dotti volestito di supportationale di supportationale conlonio primitive di Sardegna: si fattamente convengono con quelli, che le sopra mentovate nazioni ci lasciarono in essere entro ai disotterrati sepoleri, o scolpiti o dipinti ne' vetusiissimi monumenti.

Paria. E voi credete che, rispetto agli abiti e alle cose domestiche, tutto ciò che fu sempre fatto di mano in mano senza interruzione da' sardi artefici, non fosse mai alterato in tanto corso di secoli?

Autore. Credolo per fermo, almeno nel proprio dello silie originale. E però i loro telai, filatoi, incannatoi, aspi; e lor lessuil lani, lor masserizie, arnesi e ingegni da operar che che sia in famiglia, non mutaron giammai in quelle mani dalle guise statulie dall'antica asservanza.

Boero. Ce ne diceste sì largamente degli abiti virili, e cel provaste a tanta evidenza di paragoni, ch'egli non è a penare di persuadercelo.

Carminati. Pur lo vidi le donne del Logodoro tulle lu imbusto, ch'è abito dei secoli di mezzo, nè venue loro per avito relaggio dalle donne fenicie, pelasghe, ellenie, frigie, voglialele di qualunque sitrpe: chè noi le veggiamo ne' vasi etruschi ragguazzar tulte entro larghe e siuoso cotte talari, chiuse al più da un legger ciulo in sui fianchi.

Autore. Adagio un po', Padre Isaia. Diteci di grazia, Ioste o di mai a Ravenna? Ora ne' mosaici di quelle basiliche del quinto e sesto secolo vedete alcune sante vergini e martiri groche e romane strette alquanto in cintola, e salire la veste serrata e tesa insino al collo. Segno che l'abito dalla scollatura insino ai fianchi era teso sopra un imbustino o di pelle o di che altro di mollette o impunture che l'accostavano alla taglia. Il simile dite di altri mosaici delle antiche basiliche di Roma.

Carminati. Non è si forte l'accostatura ne' mosaici greci e romani siccome in quelli che noi veggiamo del tempo de' Merovingi, e prima d'essi dei Goti: il che ci fa palese che i busti ci vengon pur da que'barbari.

Autore. Per converso lo avviso che que barbari s'acconciarono alle fogge dell'imperio; da che leggendo in Tacito, Svetonio del altri, veggiamo que popoli tramontani, che ci secsero in Italia, nelle Gallie e nelle Spagne, esser mezzo ignudi, e le lor femmine ravvolte in pelli che appuntavano con istecchi e spine: dove le monele greche e romane di circa quei tempi ci porgono le auguste e le imperatrici con abiti già alquanto chiusi alla vita.

Noszi. Onde coll'andare de l'empi si scorge nelle dipinture delle cattledrali longobarde venir su stringendosi i busti di maniera che, dalla reina Teodelinda in su, le donne ci paiono inguainate in quegli ermellini, tanto le serrine sono attillate e avvitichiale loro addosso.

Autore. In Sardegna però è assai rado che il busto scenda sì a costo, se forse non ne voleste ecceltuare le Osilane, le Bonesi e poche altre. Ma per non uscire dall'obbiezione del Padre Carminati, che mi disse: le Sarde non aver dalle omeriche, pelasghe e fenicie donne ereditato gl'imbusti, io vi prego, Padre Isaia, di por mente che Omero chiama le ancelle frigie alto precinte.

Le Frigie, ancelle degli eroi d'Omero, erano per lo più le Troiane, fatte cattive dopo la presa d'Ilio, ovvero fanciulle tebane e dell' Epiro corse e vendute dai pirati, le quali essendo pelasghe, a pari delle frigie erano di stirpe fenicia, siccome vogliono molti moderni eruditi. A che il ricingersi altamente di coteste donne se non per tener sollazzato il seno e chiusa e unita la vita? E non veggiamo noi le donne della Cananitide e di tutto que lo notorno, portare per immutabile osservanza il pettorale? Ed era sì statuito il cingersene, che il Signor didio, rampognando per Geremia la sconoscenza d'Israello, dice: Numquid obliviscetur virgo ornamenti sui, aut sponsa fasciae pectoralis suae? populus vero meus oblitus est mei diebus innumeris 14

Paria. Bene sta. Ma il cinto del petto non era l'imbusto. Autore. Era in certa guisa; poichè il petto di porpora, di bisso o di violato che portavan le donne nella Cananitide, si affibbiava dietro in sulla vita o davanti sotto il seno; e notate che il pettorale non era la cintura che portavano a cintola per vezzo donnesco, ma sì un sostegno e una guardia del seno. Voi che foste tutti a Roma, n'aveste più volte l'esempio sott' occhio nelle donne di Genzano, di Frascati e più nelle erniche delle valli appennine e nelle sannite. Le genzanesi, che discendono dalle nemorensi, hanno la pettiera bassa e in sommo alquanto arrovesciata, ma non giunge appena a mezzo il fianco. Le donne di Frascati, che discendono dalle tusculane, l'hanno più ritta e volge allacciata ad una banda che corre la vita. Ma le erniche e le sannie cingon la fascia da petto a simiglianza di molti villaggi di Sardegna; ed è per lo più di violato guarnito di rosa o scarlattino, e sale in mezzo come un rostro di nave, scendendo a mezza luna i due lati che aggirano il seno, e risalgono dolcemente dopo le spalle, ove l'annodan con nastro vermiglio.

Carminati. Onde che voi vorreste che le donne sarde foggiassero i petti fenicii e pelasghi in imbusti.

Autore. Alcune sì, ed altre molte serbaronlo intalto. E l'accrescerlo in imbusio nacque per maggiore sostegno della vita, innestando nelle costure le stecche di balena; da che in Sardegna, sì nelle fascette come nelle serrine e nei busti, lo scollato è sempre bassissimo, e se rialza alquanto come nelle forme d'Usini, di Codrongianos, di Tiesi e di Bono, è sparato insino alla bocca dello stomaco. Ne la modestia ènne punto offesa, portando elle chiusa la camicia, che tien ora il luogo dell'antica sottovesta, insino al collo.

Nozzi. Ma alla fin fine gran parle dei villaggi sardi appiccano la cioppa al busto, com'è chiaro per l'Atlante del conte della Marmora. E cotesto è egli altro che l'abito del contado toscano e lombardo nel secolo decimoquarto?

Autore. I busti sono i più sì corti in Sardegna, che la sopravvesta, detta da voi la cioppa de quadri di Giotto e del Ghirlandaio, si cinge a'fianchi ove le tre ed ove le sei dita sotto la serrina; come avviene in tutto il Campidano di Cagliari, e in quello d'Oristano, nella Tregenta e altrove. Onde vedete che la non si appicca mai ai faldoni del busto che non hanno. Di sorta che le donne di Quartu e de' circostanti villaggi s'attorcigliano a famoc tra la fascetta e la sopravvesta un doppio giro, ed anco triplice d'una lunghissima benda a spina, tinta in granac e sereziata di bianco e di verde pomo o d'altro vivace colore. E alle foresi d'Oristano parte la vesta da financhi, lasciando tra essa e il cinto da petto apparir bene un palmo la camicia.

Boero. E poichè voi diceste, che ora la camicia scusa loro di sottovesta, onde avvien egli che la cotta lina, che tengon sotto esso la sopravvesta, si dice la sottana?

Autore. Perchè, se ben atlendete, le antiche donne orientali e le etrusche e le greche avean di molle robe sopravveite le me alle altre, e divisiate a varii colori, e di varii drappi con ricascate e fregi e abbigliamenti dappiè ciascuna. E per farle apparire avean sujuriti, cinicschi e frastagli e appicchi di borchie e abbottonature a mezz'anca, o le soprane eran di veli sottlissimi e traparenti, che facean sgonfi e svolazzi ed ombreggiavano gli ardenti colori delle sottane.

Le donne sarde d'alcuni villaggi conservano in parte cotale antica usanza: ciè addobbano la sottana con ogni diligenza di crespe, di guarnimenti, di rabeschi e sono di finissimi drappi e d'accesi colori. Altre hanno la sopravvesta alquanto più breve, altre l'ingangherano rilevata in sui fianchi, ed altre se la tirano in ispalla o se l'arrovescian sul capo. Nè in queste fogge dovete uscir di contato ragguagiandole colle antiche.

Nozzi. In ciò sonovi anch'io di parere conforme. Imperocchè le femmine, che noi veggiamo dipinte sopra i vasi etruschi e greci con tante addobbature di sopravvesti, eran gran donne, dee, o reine, o mogli d'eroi, o figliuole di re, o ninfe. E però le sono in ricchissime vesti, piene di vaghi e lieti fornimenti; la prima delle quali era latvolta una vesticciuola, che con iscollato d'oro massiccio, e con mascherine d'oro nel mezzo, o di boccol di gioie ornata, seched poco sotto la cintola, e la terminava una trima a nappe o bacche d'oro ingemmale. Le uscia di solto un'altra vestelta insino oltre il ginocchio con intagii dappiè, e ricamate a soprarriccio o buffotti di leggiadrissimi veli. Per ultimo cascava increspata insina ai talloni la sottana gheronata a largi bendoni e balze di telette, lumeggiale d'oro o d'argenlo o di porporina cangiante. Ma le popolane e le villesche erano in altri panni.

Boero. Colalchè la prima vesticciuota, che scendova appena sotto la cintola, dovette valere pel gamurrino dello scarlatto di certe doune sarde: e la seconda vesta pel zinaletto d'ermesino o di velluto a guarnizione di brocca d'oro, che pende toro dinazzi poc ditre al ginocchio.

Paria, Crediamcelo.

Autore. Ma il vero si è che nelle antichissime vesti pelasghe, osche, umbre e tirrene veggiamo non solo le montanine e le villane, ma eziandio le illustri donne col farsettino e fascetta insino a cintola, ed ai fianchi appiccata la gonna con dappiè le balze, i fregi e le bande, nè più nè meno come le presenti Sardesi. Per tacervi d'assai altri monumenti, ponetevi sott' occhio i vasi etruschi di Berlino e vedete alla tavola 1.º l'Ilithyia che assiste alla nascita di Minerva: ell'è una sarda perfetta. E quest'anfora è delle più arcaiche di Vulci. Le due llithyie della tavola 2.ª hanno per giunta il farsetto coi petti aperti, come le donne di Nuoro, L'Hithyia dell'anfora tirrena del museo di Firenze alla tay, 5,ª è simile in farsetto aperto e veste appiccata alla cintola. La Kora, assistente a Nettuno, della tavola 10.ª, idria di Canino, ha gammurra e fregi da piè : e alla tay, 13.ª Artemis e Leto, che assistono all'Apolline citaredo di Canino, hanno, oltre il farsetto, la cinta e la gonna, eziandio un grembiuletto, guarnito all'uso ernico e sardo. E le due donne dell'anfora vulcente nella tav. 26.ª l'una è nella foggia di Tonara, e l'altra nell' imbusto colla gammurella e in grembiule, come la Latona del museo britannico alla tav. 55.º e le tre donne dell'anfora bacchica alla tav. 74.º

Carminati. Per quanto me ne risovviene al pensiero, non parmi d'avere scorto in Sardegna far dalle donne troppi vezzi ai capelli in intrecciamenti, ricciaie e panieruzzi, come si vede nelle foresi lombarde e toscane, che li copron di spilloni, di passatoi e discriminatori, con pomi ed else e diademe a filograna.

Autore. La donna sarda liene in tutta l'Isola quello antichissimo stile d'acconciatura, ch'era proprio della patriarcale semplicità e modestia. Bara cosa a pensare come la levità e mulabilità donnesca stesse così salda e immutabile sotto gli esempii delle gaie, lascive e fantastiche acconciature delle romane e greche donne, che usaron nell'Isola si lungamente, e la signoreggiavan coll'imperio e coll'esempio de'raffinati costumi. Basterebbe sol questo alle donne sarde a formarne pieno concelto di valorose.

Nozzi. Se la cosa è come voi la ci dite, tiene più del prodigio che del naturale.

Autore. E considerate, che tutte dall'un capo all'altro hanno certe lor note speziali in che convengono d'un animo e di un modo. Onde dettovi d'una, le avete raffigurate tutte. Or alle acconciature. Se pur acconciarsi è a dire, mentr'esse raccolgono tutt'i capelli in un fascio dalla fronte, dalle tempie e dalla collotta in sommo al capo; ed ivi con pettine ben ravviatili ed unti, gli attorcigliano e, fatto loro un nodo, li lascian cascare in una rete di seta violata o in un cuffiotto di zendado bruno o tanè. Alcune vi giran sopra una bandicina di velluto che annodan sotto la rete. Soltanto nel Campidano di Cagliari scernesi sotto il manto un po'poco di discriminatu ra, ma sì che appena si paia; e le Campidanesi appuntano in sulle tempie due nastri neri vellutati, che scendono verso il collo lungo gli orecchi, a guisa di due nere ciocche ricascanti. Tutte poi vestono il capo di veli, di manti, di pepli, di mantelletti, come verrò descrivendovi; nè gli tolgon mai di capo in casa e fuori, di verno e di state, facendo il pane, il bucato ed altri faticosi ufficii.

Nel rimanente eccovi un capo di donna della più antica e schietta norma, che vedere ci sia dato ne'vasi pelasghi ed elleni e nelle dipinture degl'ipogei egiziani. E quelle reti e quelle borse, in che le sarde serrano i capelli, le avete in certe statuette, porteci dal Gori nel museo cortonese; nel museo chiusino del Valeriani; nei vasi vetulonii o vulcenti del principe di Canino; nel Winkelmann; nella raccolta etrusca di Berlino, e in molte altre collezioni italiche e straniere.

Carminati. Oh quel veli, quei pepli e que manti in capo mi reinhamano le peplo addobbac Achee del libro XXII dell'Odissea; e la Nausica figliuola d'Alcinoo re de Feaci, che Omero, nel libro VI, appella vergine dal bel peplo; e tutte erano velate, come si legge al libro IV che, parlando degli Achivi, diec.

> Le loro Consorti, il capo di bei veli adorne;

e non li rimoveano mai di testa; poichè veggiamo appunto che eziandio chinate a lavare, sbattere e riasciugare i panni, ch'à atto faticosissimo, li guardavano in testa, come se assistessero placidamente ai sacrifizii e alle feste nei templi. E si porge assai chiaro, ovo Omero, nel libro VI, ci descrive la detta Nausica colle giovani ancelle:

Tosto che fur dell'argentino fiume Alla pura corrente ed ai lavaeri Di viva ridondanti acqua perenne, Da cui macchia non è che non si terga, . . . Dat cocchio su le braccia i drappi Recavansi, e gittavani nell' onda Che nereggiava tutta: e in larghe fosse Gianli con presto piè pestando a prova : Purgati e netti d'ogni lor bruttura L' un dopo l'altro il stendean sul lido, Lá dove le pettuzze il mar poliva.

Dopo tanta faccenda si misero a desinar lietamente, sedute all'ombra in sull'erba:

Ma spento della mensa ogni desio,

siccome fanciulle allegre e vispe e sempre in acconcio di sollazzarsi.

Una palla godean trattar per giuoco, Deposti prima della testa i veli.

Dunque non pare che prima d'allora avesserli spogliati nel lavorio del bucato.

Autore. Anche in Sardegna è il medesimo; ed io una volta in fra le altre cavalcando vidi a mezzo miglio da un villaggio, lungo un bel rio, una brigata di fanciulle co' pepli in capo lavare i panni, e in quel luogo solitario rivennemi al pensiero appunto questa omerica deserzione. Ed anche là vidi i cavalli, che avean recato i panni sucidi, pascer l'erba intorno, e più due gran cani di guardia in mezzo a molti drappi distesi su pei lenlischi ad asciugare al sole.

Carminati. E cotesti veli, pepli e mantelli di che drappi e di che fogge son eglino in Sardegna?

Autore. Le fogge sono le antiche, quali ce le serbarono i vasi etruscopelasgi ed altri vetustissimi monumenti. Pochissime li lasciano cader travolti e ripiegati in seni e falde ondeggianti, come le fanciulle di Frascati nei colli romani: ma essendo quadri o quadrilunghi li mettono in capo spiegati e sparsi; onde, appuntandoli verso la fronte, ricascano distesi dopo le spalle, velando interamente il capo sino al viso. Nelle province della Barbagia, dell' Oleastra e in altre parti dell' uno e dell'altro Capo son mantelline lane fitte e talor villose, addobbate in giro di bendoni di raso bianco perlato, ovvero vermiglio cilestro e di teletta d'oro e d'argento; e i panni son porporini, o di giacinto, d'arancio, di sbiadato, di cappa di cielo. Le donne d'Orgosolo hannoli di setino e d'ermisino. Quelle del Campidano di Cagliari di candidissimo lino, annodati sotto il mento; ma il gran peplo ellenico è sul capo delle foresi d'Oristano, lungo in sin quasi a' piedi, e di drappi fini di seta, di lino e di mussola a varii colori, schietti o ad opera, aggirati di larghi fregi dipinti o a guarnimento di frangette e di trine.

Nozzi. Se le Sarde curan si poco l'acconciatura do capelli, ch'è rarissimo a vedere in donne, saranno anco neglette ai piedi.

Autore. Ben altro. Il piè loro è parle nobilmente e leggiadramente vestita e adorna, siccome veggiamo dello donne foice, tirrene, dorie de lleniche. Calzano scarpette di raso, di velluto, di broccato, di pelli camosciate o d'un vernicato lucidissimo. E le stringono con lacetti e nastri di vaghi colori, o con fibbie traforate e lisce. Le più risesono in punta, che alcuna fiata volge in becco di falcone arrovesciato, appunto come le Ceriti e le Vuicie ne' vasi etruschi; ed hanno la tomaia bassa e profilata in rosso o d'altra tinta. Le scarpette serrano calze lane di finissimi stami porporini, violetti, lionati; ed altri bigi, altri miscbi altri moscati; e colle staffe cilestre in mezzo al vermiglio, o zafferane in mezzo all'incarnato.

Paria. Diceste bene; mercè che noi veggiamo le antichisima donne vestire il più di belli e ricchi e adorni calzaretti,
massime le frigio, le graie e le orientali tutte. Omero alle reali matrone mette sempre in piè nobili calzari, e sotto a' piedi
morbidi sgabelletti d'illustre intaglio; e i vasi etruschi ci porgono sandaletti calzarini attillati, sereziati, ingemmati di belle gioie con rovesci e cerchietti d'oro e correggine ben intrecciate. Le donno della Cananitido gli avean si vaghi, che
male ad Oloferne l'averli veduti in piè a Giuditta. Ed Isaia,
minacciando le donne di Sion, dice: Auferet (filiabus Sion)
ornamentum calceamentorum 1, lanto se ne progiavano e ne
andavan pompose.

Autore. Le donne marsie, sannie, erniche o volsce portavano in piè calzette solate, e lungo le suola funicini rinforzati, o ritrotle d'ibisco, o striscette di cuoio, che saliano serpeggianti avvilicchiando la gamba; ma in Sardegna è rarissimo a vedere, anche fra le montanare, simile calzatura; alcune hanno pitulosio usatini i insino alla caviglia, come quelli delle due graziose statuine vaticane, che reggono i due specchi del mu-

1 lil. 18.

seo etrusco 1; ma tutte le donne sarde i dì delle feste e di parata sono in scarpette assai pulite e ben calzanti.

Nozzi. Ora ci avete discorso i generali, scendete, vi prego, alle particolarità.

Autore. Non in tutte, il mio Padre Errico, ch'egil è d'altro pennello il colorire e istoriare tanta e si fatta varietà d'abiti e di fogge; e voi, che umano e benignissimo siete, comporterete con inlulgenza la tenuità mia, e verrete avvalorandomi colla vostra erudizione.

Carminati. Poichè ci giova l'amenità e l'ombra di questo boschetto a piè del roccolo, e ci ricrea dall'alto il canto de'richiami, veniteci svolgendo a bell'agio il ricco e nobile argomento, che rileva assaissimo per la storia delle antiche colonie sarde.

Autore. Egli è da pigliare in prima gli abiti più semplici. che hanno il marchio che gl' impronta per antichissimi e prischi; e sembran di gente ch'esce allora dalla vita silvestre delle tane e delle boscaglie; nè hanno altro studio d'arte, che come pure l'insegna il bisogno di ricoprirsi. In alcuni villaggi più centrali dell'Oleastra, come Baonei, Triei, Ursulei, Arzana e Giairo, ove tengono ancora i costumi di quegli Arcadi, che Virgilio ci descrive sull'Aventino, le femmine s'intornian la vita d'una o due gran falde di panno rustico, e ne passano i capi sotto le braccia, girandoli a mezzo il petto, e rinterzandoli su'fianchi: ove nè gli allacciano con asolieri, nè con uncinelli, nè con rampi gli ammagliano, ma sì incavigliatili con un zeppetto, che sofficcan tra due ucchielli, se li stringono addosso con quella grazia che potete pensarvi. E qui non ha luogo la sarta, chè nè orlature, nè spari, nè rimesse, nè gheroni vi son cuciti punto attorno. Nelle dipinture di Vulci, di Cere, di Chiusi, veggiamo quelle primissime donne ravvolte in panni a questa guisa : e non già soltanto le fanti: ma le matrone e le celesti Iddee del primo cielo, siccome le Giunoni, le Cereri e le Latone.

1 Vol. I. tav. XIII.

Coteste femmine dell' Oleastra portano anch'esse in lesta un mantello lano d'un bello scarlatto, con un listello azzurro intorno, e in altre è bislungo e pende raccolto sulle braccia e ricacca sin presso alle ginocchia. La vetustissima Briseide, ricondotta da Achille, sull'anfora bacchica di Berlino nella tavola II, n. 2, è il ritratto d'una donna dell'Oleastra.

Si rassomigliano grandemente a questa semplice e rozza foggia di vestire anche alcune ville della Barhagia e, sovra l'altre, le donne d'Arizzo e di Tonara, le quali si ravvolgono e serrano sì stretti i panni addosso, che penano a camminare. Vedete cotali guaine di vesti in parecchi dipinture egiziane ed etruscopelasghe e in statuette di bronzo e bassirilievi della più lunga antichità. Così la si osserva nel museo chiusino alla parte 1, tav. IVe tav. LXXI. Così pei monumenti inediti del Micali nel vaso fenicobabilonese a Vulci, tav. V, n. 1; e tav. XVII, n. 3 e 1; e tav. XVIII, n. 5 e 7. Come eziandio la Minerva nell' oenochoe, nell' anfora bacchica e nel lekythos arcaico della raccolta di Berlino, alle tavole LXVII, LXVIII e LXIX.

Coteste donne, oltre all'abito che le infodera per modo che ne contorna la persona, portano in capo, e ricasca lor sulle spalle e sul petto, un cappuccione singolarissimo di saia bruna. Veste loro il capo come un morione col guanciale che gira sotto il mento ove l'ingangherano, e lascia cadere i due faldoni sul petto, mentre la gronda di dietro scende lungo il collo e le spalle sino alle reni. Chi vuol attendere alla somma antichità di questo vestimento, consideri la statuetta di Vesta del museo etrusco del Gori alla tavola XLVII, e vedralla ravvolta nell'abito strettissimo descritto di sopra, col capo bendato come le donne della Gallura, e sopra le bende il cappuccio di Arizzo. Havvi altresì nello stesso museo un'altra statuetta d'incognita Dea, incappucciata al modo medesimo, colle bande affibbiate davanti e col batolo che scende lungo la vita. Anche la Dea Vacuna ha il cappuccio a gote nella stessa guisa, ma senza le falde, tav. XIX, n. 1.

Paria. Di sorte che le Arizzesi mostrano il viso allo sportello, tanto le sono incorniciate in quel cappuccio.

Autore. Fate ragione. Veste loro la fronte fin rasente alle ciglia, e vien giu lungo le tempie serrando le guance, e svolando poscia insion alla pozzetta del mento, gira la soggiogaia, e avvalla per la gola sino al petto. Onde voi non avete di quel viso, che pur gli occhi, il naso e la bocca insino a mezza via del mento.

Nozzi. Ecco la modestia antica; e lo religiose donne, per ombrare il volto sotto la santa pudicizia crisitana, serbano ancora l'usanza di chiuderlo in bende. Coteste acconciature erano in corso altresì nei bassi secoli, chè le donne erano in cuffia cappucciata, come le veggiamo nelle dipinture longobarde, e più presso a noi nelle tavole del Cimabue, del Giotto, del Gaddi e d'altri insino a Leonardo da Vinci.

Autore. Ma io vi dirò dell'antico pudore, cosa ancora più mirabile; imperocchè nel villaggio di Benetulti, e neglia latri del contorno, le femmine s'avviluppano il capo con una gran lista di zendado nero, e con tanti avvolgimenti la rigirano incora alla chioma accumulata in testa, che le liste corrono lungo le gote, rimontano per la destra tempia, s'intornian di nuovo al gruppo de 'capelli, si rigitiano addoppiate in sommo il capo, e di là penzolano un lembo, il quale passando sotto la nuca viene orizzontalmente dall'orecchio sinistro lungo la bocca, che serra insino allo sporto del naso, indi ne buttano l'estremità sulla spalla diritta. Onde voi non iscorgete che un inviluppo di nere bande intrecciate, le quali non lasciano apparire che gli cochi e tanto del naso da poter respirare.

Carminati. E' non bisogna dire se colali rinvolture al viso sono antiche, chè io le ho per antichissime; mercecchè quanto ne' vasi ciruscopelasghi i dipinti sono più antichi, tanto si ammira più florire la semplicità e la modestia patriarcale. Tultavia la foggia, che avele narrata, ci riesco singolarissima.

Autore. Anche in Sardegna non si trova che unicamente in quella parte più ascosa e rimota dell'Isola, in mezzo a quei monti ove si ripararono i primi coloni, e guardarono intemeratamente co' loro costumi la libertà, combattendo per essa gli antichi conquistatori. In Busacchi poi e in Nuoro le bende, in luogo d'essere di zendado nero, sono di bianchissimo lino, e meno implicate che quelle di Benetutti ; ma è fermo il turare la bocca insino al naso. E ciò ch' è più considerevole, quelle femmine, veggendo il sacerdole, nell'atto di passargli da presso rimuovono con un atto della mano la benda dalla bocca per modo di riverenza.

Paria. Oh questo è nuovo !

Autore. Sl, ma naturale; quasichè tenendosi per modestia ravvilluppate il viso in faccia ai profani, veduto il ministro di blo, l'aprono a piena sicurtà. E posso dirvi che passeggiando per Nuoro col canonico Manca, egli non era mai ch'io incontrassi donna, ch'ella non ci salutasse, levando dalla bocca il bendone del suo velo: e parlando io alcuna volta con esse, tanto il teneano alzato, ch' io stessi loro presente, m'e riponeano loi msul volto, che com' io m'era mosso per andar oltre.

Boero. Vennevi egli mai fatto di appareggiar quell'acconciatura con antichissimi monumenti?

Autore. In donne a capo e volto bendato m'avvenni più volte ne' vasi vulcenti, nel museo d'Hamilton, nel gregoriano e in altri. Ebbi più volte ad osservare donne col capo e la vita ravvolte ne' larghi pepli, ne' quali s'imbacuccavano insino a mezzo il viso; ma col bendone dell'acconciatura gitato attraverso la bocca, non mi ricorda averne esempio che nelle antichità d' Ercolano, alla tavola III del primo volume e nella graziosa testa del museo etrusco gregoriano 1, chè ciò sarebbe abbastanza. Indi in uu basso rilievo del Torwaldsen, il quale rappresenta una delle tre Marie al sepolero di Cristo colla benda del capo ravvolta alla bocca, nella stessa guisa che le donne di Nuoro: e se il Torwaldsen, grande imitatore degli antichi esemplari, lo sculso appunto nelle Marie, avra trovato ne' monumenti, che nella Canantilde era in usanza.

Boero. Secondo voi quelle Nuoresi saranno con tutta la persona rifasciate, come le mummie d'Egitto.

1 Vol. I. tav. LXI, n. 7.

Autore. Mal v'apponeste; poichò le vanno anzi in pura e schietta camicia insino alla cintola, senz'altro intorno per lo più che, i di delle feste, un farsetto di scarlatto tutto sciolto, coi petti aperti e con due gran pistagne dietro a cascata. Stringono ai fianchi una roba di lana mischia a crespe, che giugne loro alla cavigia, e dappiè traversata d'una lista di raso, ovvero di velluto cilestro, amarantino o verdecupo. Simile di saio o di ciambellotto la manellan listata di raso dello stesso colore, ond'è guarnita la vesta.

Carminati. Cotesto è vestir primitivo davvero; e nelle statue e bassirilievi non solo etruschi, ma grect, si vede sovente la persona che gitta su il busto nell'ampio vestimento, dal quale si spicca a cintola un'altra sopravvesta senza più; e a questa guisa veggiam vestire le muse tiburtine del museo vaticano, opera di greco scarpello.

Autore. Ma il vestito ellenico antico voi nol vedeste mai meglio, nè più puro e più intatto che nelle donne del Campidan d'Oristano. Allora che m'abbattei a vederlo la prima volta, io non potea finire di stupir quella secreta e misteriosa virtù, che sostenne salda per tanti secoli nell'Isola quella schiettissima forma d'abito maestoso e leggiadro: semplice e pur adorno: svelto e in uno pieno di decoro reale. Imperocchè coteste donne sono in una camicia di lino bianchissima con iscollato di belli trapunti : sostiene loro il seno un balteo di velluto o di raso verde, incarnato o di rossocorallo con ispartimenti di cordoncini e di rabeschi a soprapposta; è largo men di mezzo palmo, e passando per la vita cresce e s'innalza con destrezza in sin presso all'omero, donde partono due liste di spallacci, le quali riscendendo dalle spalle, per via di due riscontri col cinto si ricongiungono. Esce di sotto a quello la camicia insino a' fianchi, da' quali move una vesticciuola per lo più vermiglia o bianca e di poche e larghe increspature; e talora d'una tinta leggera e chiara con isprazzi qui e là di stelluzze e piastrelli. La intornia una cinturetta di nastro incarnato o di tocca d'oro con isvolazzi, e da piede una balza di raso verde e scarlattino o d'altro colore acceso e appariscente. Scarpetta a guigge basse, e calzette pulitissime; i dì feriati eziandio scalze fuor dell'uso comune delle donne sarde: i capelli discriminati, raccolti e convolti in nodo, chiusi da una bandellina che gira dalla fronte, e ricerchia il capo: sopravi il gran peplo che scende maestosamente per le spalle, insino presso all'ultima falda della vesta. Non son elle nel più destro e schietto vestire delle donne d'Omero?

Tunica e manto alle sue membra Ulisse, E Calipso alle sue larga ravvolse Bella gonna sottil, bianca di neve; Si strinse al flanco un'aurea fascia, e un velo Sovra l'òr crespo della chioma impose. (Odiss. l. V.)

Io ne vidi una brigata tornare dal flume Tirso, ove furono a risciacquare i panni e ad atlinger acqua. Aveano panieri ed anfore in capo di greca forma, che sosteneano coll' una mano, e il peplo ondeggiava loro con grandezza dopo le spalle, e face campo al risalto della persona. Così io penso che dovean procedere nelle feste tesmoforie le portatrici delle ciste e dei mistici vasi.

Carminati. Oh vi disse pur bene il Cardinal Mezzofanti, quando esclamava che la Sardegna è un museo della più recondita antichità! Hanno poi anch'essi i pepli delle Oristanesi colori e fregi e trapunti come quelli del le Greche? Imperocche le ricche donne, secondo Omero, doveano pur averne di sfolgorati e pomposissimi. Ho sempre in pensiero quel passo dell'Odissea, quando Elena volle donare Telemaco al suo ritorno.

> Ma la donna fermossi all'arche innanzi , Ove i pepli giacean , che da lei stessa Travagliali già furo , e variati Con ogni sorta d'artifizio. Elèna Il più ampio traeane ed il più bello Per moltiplici fregi....

Mentre il re Menelao e il figliuolo Megapante porgeano i belli e nobili presenti a Telemaco:

> Elena, bella guancia, a lui di contra Stette col peplo su le braccia e disse: Ricevi anco da me, figlio diletto, Quest' altro dono, e per memoria tienlo Delle mani d' Elèna. Alla tua sposa Nel sospirato di delle sue nozze Le membra coprirà. Rimanga intanto Della prudette genitrice in guardia. (Lib.XV.)

Autore. Le donne d'Orislano non son già reine, ma per povera nazione gli han vaghi; e se non tessuti d'oro a soprarriccio,

## E con dodici d'or fibbie lampanti

come il peplo, che Antinoo donava a Penelope; almeno son fioriti con grazia di vivaci colori. Le più agiate hanoli di seta di fondo paglierino con istampe di maccherine, di farlalle, di fiori, e i lembi scaccheggiati, addogati, screziati di bei capricci. Le altre portanseli di mussolina celeste o d'arancione o d'amaranto, con istampe attorno per ornamento che gl'inquadra.

Nozzi. Voi diceste, scostandovi dall' opinione di uomini letteratissimi, che le fogge di Sardegna non ritrassero da quelle del medio evo, ma pur dalle antichissime e prische: certo si di queste d'Orista no sono del vostro avviso, e'vi si vede il greco antico si lucidamente, ch'egli non è a dubitare; ma de farsetti, de' busti, delle gonne, degli squarti nelle maniche, ed altre si fatte guise, perchè ci volete dar voi tanta altissima antichità? Non mi vi potrei arrecare si di leggeri, e troverete impugnatori non pochi.

Autore. Ciascuno ci ha dentro la sua opinione; e se altri pensano altrimenti, ed e' sel faccia, ch' io non gliene so male: ma perchè io credo così, non cascherà il mondo. Tuttavia, per non parere affatto senza sale, dirò breve perchè. Considerando io i Sardi così singolari nel guardare intemerate le loro usanze, che ogni altra cosa patirebbero più volentieri che dismetterne alcuna, io non reputo strano, s'io vo' riandando gli antichi monumenti, ed ove m'avvenga in rassomiglianze chiare, evidenti e appareggiate col presente vestir dell'Isola, io ne cavi per conseguente: Egli è tutto desso!... quand'anche sia vero, che vi sieno alcuni ragguagli colle fogge del medio evo.

Carminati. Ciò non potresto allegare colle donne d'Osilo, che vi si scorge nettissimo il vestire del decimo e dell'undecimo secolo, con quelle loro bende in capo, e col soggolo come le badesse e le nonne de'chiostri, chè le hanno aspetto da salmeggiare in coro, piutlosto che d'ire in sulla danza.

Autore. Si eh! e che viso mi farete voi, s'io vi dica, che le sono antiche quanto le dipinture di Vulci, di Cere e di Cortona?

Carminati. Vi farei viso e bocca da ridere.

Boero. Pur dianzi io diceva di credergli al confronto degli abiti virili; e però udiamo come ci descriva quest'abito osilese.

Autore. Ed io a farlo. Le donne d'Osilo hanno per acconciatora in capo un drappo biance a sciugatioù di finisimi Oino, che oggidi è anco di velo trasparente: n'appuntano l'un capo sopra la tempia diritta, sale a sommo i capelli, e di là s'avvia per l'orecchio sinistro sotilo la gonfiatura del mento, ove la-scia pendere davanti in sul petto una ricascata a bavaglio. Indi ben panneggiato, con delce movimento rimona l'orecchio diritto, ripassa pel capo, e s'appunta sopra il tempiale manco, rimanendo il restante a svolazzo dietro le spale. Qui vedete benda in fronte, fascia alle goto, e soggolo davanti nè più nè meno come le Clarisse, le donne di Cestello, del Carmine e della Visitazione.

Chiudon la vita non dirò in un busto, ma in due mezze guaine o fianchelli corsi di balene fitte, i quali sono ad uso di sorreggere la vita; da poichè nè si congiungono dietro le spalle nè dinanzi al petto; ma per una larga intrecciatura di cordella incarnatina, che fa un bello ingraticolato dietro e davanti, formano una lorichetta di velluto verde o chermisino operato a tranunti, a ricami d'oro e d'argento, vaghissimi a vedera.

Sotto questa lorichetta si vede, pe' due larghi intagli che ho detto, un giubboncino di finissimo panno di fiamma, attilato e schietto con maniche squartate, e gli squarti ortati d'oro, ond'esce la camicia con bello sgonfio; dal gomito ai polsi lo sparato ha ricche abbottonature di bacche d'oro e d'argento a strafori e granatiglie talor gemmate.

Nasce tutto attorno alla serrina di velluto un'ampia sottovesta di scarlatto ardente, la quale è tutta lunga a cannellini di finissime pieghe increspata, e da piede la fregia di bello adornamento una larga falda di mantino rosato. La sopravvesta è pure d'un acceso scarlatto con simile guarnitura di rosa; ma uscendo di casa la si tirano in capo per soprammanto, onde le paiono in una cappa che rientri alla cintola accerchiata in un grembo. Com'esse vanno e tornano dalla fontana colle anfore in capo, voi le vedete tutte ravvolte in quel rosso di fiamma viva, che le hanno vista dei Bussolanti papali, quando s'incappucciano in Valicano.

Paria. Or che diciamo? Vogliatele colla cioppa in capo, o colla mantellina, o con solo le fasciature del velo, e se non è foggia questa del medio evo, non sia.

Autore. Ed è: però per tullo altrove, che in Sardegna, quand'io la veggo nel famoso idoletto etrusco di Cortona, disegnatoci e descrittoci dal Gori, tav. XCVIII, n. 3 e 4, che voi non
vedesto mai la più vera e maniata Osilese di cotesta; essendochè ha il velo ravvolto al capo, scende lungo le gote, volge
solto il mento, e gitta giù davanti il bavaglio. Or che ci avete
voi ad opporre? E la bella testa della coppa etrusca gregoriana non è ella tutta in bende e soggolo? Vol. II, tav. CII,
n. 3. E la Claudia Vestate del museo capitolino non è ella fasciata di bendoni a sciugatoio come le donne d'Osilo? Vol. II,
tav. CICXL. Ecci egli nulla a ridire cosil?

Carminati. In guardia, p. Antonio. V'è il Paria, che malignuzzo vi sbircia sott'occhio, e fruga il vicino col gomito pur accennando.

Autore. Ben, ove l'ha egli?

Paria. lo l'ho alle squartature delle maniche. V'è egli mai occorso di vederle altro che nelle tavole dei dipinti toscani del frecento, e poi su per oltre a tre secoli, in cui si veggono squartate anco a più riprese, co' buffotti della camicia che n'escono a vezzo?

Autore. E co' buffotti, e colle abbottonature, e co' nastri, e coi rovesci io n'ho anticaglie ammirande. Ma prima di ridemi per li squarci, e bisogna aver ripassato in mostra tantimonumenti, di quanti ho fatt'io la rassegna con quest'occhi. Sappialevi adunque, il mio carissimo Paria, che non solo le donne romane e greche, ma le pelasghe o dirrene aveano maniche a squarti bellissimi e d'un lungo sparo abbottonato a mezzo, o in più versi e riprese con ricchi graffi, e boccole, e gastoni di lucidissime gioie. Pur solo nel musoc capitolino in istatue greche e romane, eccovi la bella Igia del vol. I, tavola Lil, e la Roma trionfante, tav. CLIV: al gruppo CCXVII altri vaghissimi squarti; e al attir ancora alla tav. CLI

Ma per halzarvi ne più antichi secoli etruschi, vi porgo nel gabinetto d'Hamilton due vivi esempii di maniche sparate nelle donue frigie, ov'è Polissena, che ratiene il piccolo Astianatte, che da un greco si precipita da una torre. Si ella e si l'esterrefatta nutrice hanno le maniche a squarti vol. II, av. XVII; e re altre alla tav. VI hanno il taglio abbottonato da rosoncini insino al gomito. Anzi nel museo chiusino, lungo la squartatura, è una filza di bottoncini fitti, come quelli dei calzaretti sardi. Vol. I, lav. LXXI.

E de busti tesi ho già discorso poc'anzi: ed havvene di drappi lisci e a opera; ricamati, fregiati e insin borchiettati a grani d'oro o di smalto, come nel gabinetto Hamilton vol. II, tav. XXXI. Anco è a dire delle balze da piè, onde son guernite le vestimenta d'Osilo e d'altri villaggi sardi; chè ne vedete ne' vasi etruschi assaissime a guisa di nastri lisci, che le galano tutt'intorno. Ed altre sono d'ung lista sola, ed altre di

due, di tre, insino a cinque, come nella tav. IV del I volume delle antichità ercolane. Nè le crespe mancano dei loro antichi risconti, e ve n'ha molti e antichissimi, come nella donna etrusca del gabinetto d'Hamilton, vol. I, tav. XXXVII, le tre tavole del museo chiusino, vol. I, tav. LXVIII, e in parecchi altri vasi.

Paria. Egli è fitto in queste sue comparazioni; ch'egli non v'è ordine di volgerlo ad altri avvisi.

Nozzi. Chi opera con credenza di verità, non sa distogliersi dalla sua via, perchè altri s'affaccendi a ritrarnerlo; e va innanzi di buona lena, senza por mente se altri l'accompagni, o lo segua, o stia mirandolo, o dolcemente soggligni.

Autore. Non vi pigliate briga: chè se la via che corro metterà capo all'albergo de sogni, nè sarò il primo che vi pigli stanza, nè cotesto mio sognare riuscirà di danno a persona, e alla più logora scuserà d'innocente trastullo.

Boero. Or vorrei che mi chiariste delle cagioni che vi mossero ne vostri conferimenti a por sempre di rincontro agli abiti sardi le dipinture e le sculture etruscopelasghe o tirrene, e persino i cilindri babilonici? Non pare che voi vogliate i Sardi tutti etruschi e molto meno babilonesi. Onde avviene egli colesto?

Autore. Viene da ciò, che siccome io crodo le colonie sarde essere approdate all' Isola nelle prime dispersioni de' popoli, debbo ragguagliarle coi più velusti monumenti che sianci rimasti di quelle schiatte. E poichè esse ci venner tutte da quelle parti d'àsia, ove fu la prima culla di coloro, che ripopolarono il mondo, così le prime fogge del vestire e delle usanze hanno la medesima sembianza in tutte. Di guisa che più i popoli sono amtichi, e più son d'una impronta. E sebbene le prime colonie sarde io non le reputi pelasghe nel senso stretto, ha babilonesi, pur ci vennero da que lignaggi donde Assiri, Aramei o Pelasgi, Egiziani e Fenicii ebbero incominciamento. E questo dissi fin dalla prima parte dei miei discorsi sopra le colonie sarde, ove scrivo (e vi prego di non dimenticario) che io non seevero in quelle origini prime Semitici, Giapetidi e Camiti, poichè in principio le costumanze eran sottosopra le

stesse; e secondamente piglio per genti feniche, non quelle della Fenicia geografica, ma le genti dell'Asia centrale dal Tigri all' Eritreo e dell' Asia anteriore dal seno issico sino al deserto d'Idumea. Che se mi raccolgo sovente coi riscontri sardi alla Cananitide, non ispazio per si piccol paese, che non comprenda di molti popoli che le dimoravano largamente intorno. E per ristringere, dico che i primissimi Sardi ci vennero da quelle regioni, e seco portaron usi, modi e credenze, ch'io appello, nel senso or mentovato, fenicie. Ed i riscontri etruscopelasghi accennano al volersi dai dotti, anch'essi di radice fenicia: onde le dipinture etruscopelasghe o tirrene non si dissomigliano dal tipo generale fenicio. Aggiugnete che i tirreni, siccome coloro che vennero rapidamente alla più squisita civiltà, e recavanla per tutto ove soggiornavano pe'loro commerci, non è maraviglia che ne'più agresti coloni della Sardegna la promovessero. Tanto più che dissi altrove che i Pelasgi o Tirreni ebber possedimenti grandi nell' Isola e tuttodì si disotterrano monumenti etruschi assai più che libici e greci. E notate di vantaggio, che ne' vasi etruschi quanto l' arte è più fina, più si dilunga dallo stile del vestir primitivo; e ne' vasi della seconda epoca etrusca vi trovate ricopiata la foggia strettamente greca; il che non avviene nei più arcaici, i quali raffigurano uomini e Dei negli abiti prischi, rassomiglianti a quelli de'Sardi.

Nozzi. Voi osservaste sì per minuto e per punto quelle fogge, ch' io maraviglio a tanta vostra pazienza.

Autore. Feci secondo uomo che studia seriamente una cosa, ed io pigliava quella ricerca come chi considera le diplinture de vasi antichi, che ne avverte ogni minuzia a torne argomento per la storia de' costumi, delle derivazioni, dei simboli, de' bisogni, delle divise de' popoli. E sì v'attesì, che più volle feci bendare e sbendare le scorciature de 'veli, e addobbar quello genti da festa; e v'ebber uomini e donne sì cortesì che, aperte le casse, ne traeano vestimenti d'ogni tempo, e quelli di mezza comparsa, e quelli da pompa in sul ballo a ale nozze; e persino gli apparecchiati pel vedovatico; che tale

do da sposa eziandio il bruno pel corrotto. E vistili ne facea nota per le singole parti.

Boero. Laonde fatto una volta il fardello o corredo alle spose, e' basta loro per intera la vita, come s' incontra in assai luoghi della Bibbia e d'Omero; e non avviene come nel continente, che si muta foggia si di spesso, che un paio d'anni da poi s'avrebbero gli abiti per vecchiumi da rigattiere.

Autore. Di cerlo. E se le nostre donne vestissero sì ricco come in Sardegna, n'andrebbe ogni anno il ricolto e la vendemmia, tant'è il velluto, il broccato, l'ermisino e la porpora che vestono, e di tanto fornimento di galanteria d'oro, d'argento, di smalti e di giole s'addobbano, ch' una dovizia.

Carminati. Non ce ne diceste ancor nulla.

Autore. Perchè non vi parlai ancora delle donne meridionali dell'Isola, massime del Campidano di Cagliari, le quali vi ricopiano gli ornamenti delle fenicie, che s' adornavano colla sonluosità de l'empli nei di delle sacre.

Nelle donne di Quartu vedele uno sfazzo e uno splendore che abbaglia; imperocchè in esse tutto è porpora ed oro; velluti e rasi di gran colore; nastri e svolazzi lucidi e trasparenti; soprammaniche a larghe ambricciature tagliate a sguancio, rotate di treccioline d'oro, di nappe agli spicchi, e foderate di setino perlato. Le costure profitate di gallon d'oro a spina, e d'oro gheronata la sopravvesta, la cotta, il grembiule e la serrina. Bacche di granatiglia a collaretto della camicia e agli asolieri de' polsini. La cintura di lametta d'argento o di nastro incarnatino cangiante, che ricasca a mezzo il desco del zinnaletto; e in testa un peplo di bianchissimo lino annodato soto il mento; a' piedi esarpette di seta o di velluto con fibbie d'argento, granate d'oro o screziate di smalto.

Ed è ancor nulla-verso le dorerie, vezzi e cincinni di che s' argomentano di trabellire. Le collane d'oro giran più volte la gola, ed ornano il seno, cadenti a scudetti, a rosette, a bottoncini, a catenuzze rannodate da un lato. Ciascuna accolla per giunta una lunghissima catenella d'oro o d'argento eon fermagli e spilloni appuntata allo scheggiale, la quale scende insin verso il ginocchio, e vi pendono gruppi di

cuori d'argento a traforo con entrovi Agnusdei, crocelline, brevetti, miniature di Santi, amuleti e dondoli di corallo. Sporgono di sotto il peplo i gran cerchi d'orecchini con bei pendenti di turchine, di coralli e di balasci; e forse dal nastro di velluto nero, che gira alla discriminatura, cadeva in antico sulla fronte una gemmetta, com' era usanza delle donne orientali. Cerchiano i polsi di smaniglie di spagnolino, d'armille a giaco, di braccialetti di lama grandinati di corniole, di spinelle e di malachita. Hanno tutte le dita stranamente inanellate sino a' nodelli, ed amano le gemme, le netruzze di diaspro, di sardonico, di lapis, d'agata, di smalto e di niello. E vedreste in quelle dita cammei e incisioni antiche di finissimo intaglio trovate ne' campi e negli scavi : ma il più nuovo si è che per non li perdere, massime in sulla danza, legano le quattro dita con cerchielli a ditale, e però non li possono aprire, o passan per essi dito per dito un nastrellino di seta rossa, addoppiato in un fiocchetto d'oro. Di che piovon loro di mano que fiocchi ogni volta che l'aprono, e riempiono il pugno se il serrano.

Carminati. Oh voi celiate.

Autore. Non vi dico celia davvero; e lo le vidi così una volta come dieci. Da prima ne risi, chè le mi pareanor sopracariche di paramenti e di dorure, come veggiamo ne monumenti la Dea Sira in Jerapoli, l'Astarte in Sidone, la Giunone libica in Cartagine e la Diana in Efeso; poscia rivolsì il riso in ammirazione, conferendo nella mente gli usi delle Campidanesi con quelli delle donne della Fenicia e trovandoli in tutto simiglianti.

Paria. E come vel sapete voi?

Autore. Sollo per la sacra Scrittura, nella quale sono i lesori degli antichissimi costumi de popoli. Mirate un po come si tu adorna Giuditta, allorchè vestissi da pompa. Da prima allacciossi a piè que suoi mirabili calzaretti, indi cerchiò le braccia di sue armille, e i polsi di smaniglie, e gli orecchi de pendenti, e le dita d'anella, e ornossi di tutto l'altro suo mondo muliebre i. E per Issai veggiam pure come le femmine si caricavan di contigie, ch'è un sobbisso, e Dio di tanto lusso indegnò forte. « Il Signore, dice il Profeta, torravvi ai calzari l'ornamento de sonaglini, de trapunti e delle lunette; e di dosso le collane, e i monili, e i braccialetti, e le mitrie, e i tronialetti e i cerchetti di gamba, e le golette d'oro, e le ghiande muschiate, e gli orecchini, e le anella, e le gioie da ingemmar la fronte, e le varie robe da festa, e i mantelletti, e i pepli, e gli spilloni, e le spere, e i finissimi lini, e le bende, e i nastri, e i leggerissimi veli da state 1. »

Puossi egli parar donne di vanlaggio? E anche il Signore dice per Ezecchiello: « Io l' ho vestila a vaghi colori, e ti cal-zai di pellicino vormiglio, e ti richiesi di beli nastro di bisso, e ti coversi di serico peplo; e l'addobbai di fregi; ti posi maniglie e cerchielli alle braccia, e ocollana alla gola, e feci brillar le gemme sulla tua fronte, e l'adornai di cerchi le orecchie, e di corone, diademi e mitrie il capo tuo E tu fosti abbellita per leggiadrie d'oro e d'argento e vestita di bisso e di drappi freamai a varie tinte 2 ».

Paria. A chi ben riguarda, il ragguaglio è di gran valore; perocchè non è in alcuna parle soltanto che si convengono insieme, ma presso che in tutte.

Boero. Nulla di meno io non ci veggo in Sardegna la mirita, ch'è pur sì comuno in capo alle fenicie, e pre me l'arcèbe a essere uno degli ornamenti significativi; e nel medio evo le spose, ed anco le fanciulle, aveano corone e diademi, e le veggiamo nelle dipinture de Franchi, dei Longobartii, degli Angle-Sasssoni e in Italia insin oltre al secolo XIII.

Autore. lo non ci ho nulla da apporré, essendo che in si fatte fortune d'usi, modi, fogge e parole havvi misteri inestricabili. Che direste voi s' io avessi trovato la mitra frigia e fenicia la più compiuta ch' esser si possa, ove non è orma di cotesti popoli;

Nozzi. Ove mai, s'egli non v'è grave il dircelo?

Autore. Ne' più silvestri e secreti ripostigli delle Alpi, là nel fondo della Tarantasia, a piè del piccolo san Bernardo, in un

<sup>1</sup> Isai, III. 2 Ezech, XVI.

borghetto di S. Michele, ch'io, al vedermi sì strano vezzo in capo a quelle montanine, rimasi stupito. Le hanno la mitra che veggiamo all' Astarte sidonia, alla Cibele e al Bacco orientale. che non mai la più eguale. Sopra la discriminatura de'capelli impongono una mitretta, come quella de' nostri vescovi, se non in quanto la punta è men rilevata, e dietro al capo non ha il riscontro, ma termina in una zona. E coteste mitrie (che deono aver l'anima di cuoio o di cartoncino ) son ricoperte d'un ermisin rosso, o incarnato, o verde, e tutte grandinate di stelluzze d'orpello brunito che fa un bellissimo vedere, e dà a quei semplici e chiari sembianti una grandezza nohile e reverenda. Nè il fatto termina qui: ma le hanno un altro ornamento singolarissimo, ch'io non vidi mai nei miei viaggi, nè in verun monumento antico o moderno, ed è un cerchio che aggira loro il capo, nè più nè meno come veggiamo l'aureola de Santi. Il detto cerchio, forse di balena o di nerbo di bue, è tutto vestito d'un nastro rosato, e qui e là infittevi borchiette lucidissime. Esce dalla treccia da l'un capo, e vi rientra per l'altro, e nè so come lo serrino sì stretto, da starsene ritto senza tentennare all' alternar de' passi.

Carminati. Oh dee pur essere singolar cosa a vedere; e in quel nimbo le avranno aria e sembiante d'Isidi o di genii etruschi, come si veggono incisi nelle gemme e ne cilindri. E chi mai e quando si condusse a mitriare e cerchiellare i capi di quelle semplici pastorelle e boscaiuole, che non usciron mai de loro sitvestri monti?

Autore. Chi? e quando? dice! Vi si vede l'impronta fenicia, lidia, frigia e tirrenia, ma i trapassi degli antichissimi popoli sono involti nelle ombre de'secoli. Noi abbiamo per esempio statuette etruscopelasghe, con certi cappelluzzi in capo tanto piccini, che non coprono appena il gomitolo della treccia. Ebbene, io li veggo rimasti in capo delle donne di Lunigiana ed uscir loro di sotto la rete che veste i capegli, come s'ha ne'vasi etruschi, e tolto quel breve tratto di paese, sì capricciosa usanza dispare.

Carminati. È chiaro, poichè l'Etruria avea confine alla Macra; e le Lunigiane continuarono d'intrecciare que'lor cappellini di paglia si vagamente insino a noi; e forse ab antico era foggia particolare di Luni, e non era si comune nelle circostanti province tirrene.

Autore. Ma io ne vidi anche simili di feltro nero in paese lontanissimo dall'Etruria, nel fondo appunto dell'Auvergne in sulle rive della Loira: e quelle donne il portano a sommo il capo sopra la cuffia bianca, e sono sì piccioletti, che sembrano un tegamino rovescio. Tali appunto, quali veggiamli nel astaluetta fenicia o tirrena della tav. XXVII, n. 2, della raccolta d'antichità egizie, etrusche, celtiche del Caylus J, e in altri monumenti etruschi, e nel bronzo sardo del museo kirkeriano.

Nozzi. Se i Celti sono d'origine fenicia, come si voglion da assai dotti moderni, non avrebbe luogo la maraviglia; poichè riman sempre ne' popoli qualche antico vestigio delle origini prime.

Boero. Nulla di meno in tanta mescolanza di genti strane sopravvenute in Francia, è sempre curioso che tal vezzo durasse in quell'angolo di paese, e scomparisse dagli altri: onde si riesce pur sempre al mistero.

Paria. Diteci un po: se alle donne del Campidano di Cagliari fu si fermo il caricarsi d'ornamenti d'oro, eziandio gli
uomini avranno ritenuto la medesima usanza, essendo che noi
leggiamo che gli Assirii e i popoli cananei, ismaeliti ed altri
portavano armille, braccialetti e orecchini, in tanto che Gedeone, vinti li Madianiti, chiese all'esercito che gli fosse conceduto per frutto della viitoria gli orecchini tolti agli uccis.
E furono tanti che, gittali sul pallio, ne surse un monticello,
e furon di peso ben mille e settecento sicli d'oro: Date mihi
inaures ex praeda vestra. Inaures enim aureus Ismaelitus
mille septigenti auri sicli, absque ornamentis et monitibus 2.
Ed anche nell'Esodo veggiamo gli uomini cogli rocchini, onde Aronne disse loro: « Togliete dalle orecchie di vostre don-

<sup>1</sup> Vol. III.

<sup>2</sup> ludic, VIII. 24, 26,

ne e de' figliuoli e figliuole vostre gli orecchini d'oro, e recatemeli <sup>1</sup>. E gli uomini e le donne porsero lor braccialetti, e gli orecchini loro, e le anella, e le smaniglie <sup>2</sup> ».

Carminati. Ne gli antichissimi orientali aveano soltanto i cerchielli d'oro in orecchio, ma sì ancora gioie e pietre preziose; chi oviti nel musso kirkeriano la bella testa assira, scolpita a bassorilievo, e scavata l'anno passato nelle ruine di Ninive, la quale, oltre l'orecchino, ha eziandio un bel balascio pendente.

Autore. Voi dite cose certe: ma i Sardi dismessero forse da gran tempo l'usanza di portare orecchini e braccialetti, e la-sciaronii soltano alle donne, le quali in certi villaggi meridionali mantennerli fatti appunto come quelli che ci serbarono i pita antichi monumenti, e si disotterrano tuttavia nell' Etruria, e si veggono in Roma nel museo gregoriano e nella celebre raccolta del cavalier Campana. Son essi per lo più di gran cerchio, il quale partendo sottilissimo dal forellino del l'orecchio va gonfiando insino in mezzo alla grossezza del dito mignolo.

Nozzi. Certo che le genti prime aveangli assai grandi e massicci, quando ci narra la S. Bibbia che il servo d'Abramo presentò la giovinetta Rebecca di due orecchini di peso di ben due sicli, e porsele due braccialetti che pesavano sicli dieci: Protulit vir inaures aureas, appendentes siclos duos, et armillas toitaden podo siclorum decem 3.

Autore. În questo i Sardi non ritrassero dagli Assirii, dagli Ismaeliti ed altri popoli orientali; ma dai primi Pelasgi, uomini duri e aspri di guerra. Quegli arditissimi avventurieri non recavan l'animo alle mollizie femminili, ma l'oro usavano ad ornamento degli scudi, degli elmi, degli usberghi, de l'reni e delle pettiere di lor cavalli da battaglia. Onde non leggiamo in Omero, che i suoi guerrieri fossero donnescamente ornati

<sup>1</sup> XXXII. 2 XXXV. 22.

<sup>3</sup> Gen. XXIII, 22.

BRESCIANI Vol. IV.

di braccialetti e di vezzi d' oro: e ove ne parla è sempre con dispregio, addobbandone Paride e gli altri Frigi.

Ne'vasi etruscopelesghi, i più arcaici hanno gli uomini senza orecchini e senza monili e colane, semplici e schietti, in robe corte e spacciale: nè, se non molto appresso e nel colmo della civiltà loro, gli abbiamo pinti ne'vasi co'cerchielli di gamba sopra la caviglia; coi coscialetti d'oro, cinti alle polpe sopra il ginocchio a guisa di giarettiera, coi braccialini dal gomito in su, e co'monili ai polsi; collane ricchissime alla gola ed orecchini gioiellati. Femminieri orientali, che uscirono dala naturalezza de' primi Ausonii, Oschi ed Enotri; nè questi costrussero in vero le mura ciclopiche di Vetulonia, d'Agillina, di Ferentino e d'Alatri!

Boero. Io ebbi cento volte intenzione di richiedervi appunto di coteste opere di giganti, ma non mi accadde mai il destro di ragionarvene. Vorreste voi, che le visitaste, dircene il vostro avviso?

Autore. A miglior agio, chè l'ora è tarda; e mal si converrebbero quegli smisuratissimi petroni colle picciole gioie degli orecchini e delle anella donnesche, discorse sin ora a nostra erudizione.

## CAPO IV.

## Della vita pastorale e d'altre usanze domestiche de' Sardi.

Egli era una matlimata di Seltembre bella, serena e festosa tanlo che, in cambio di scendere all'uccellare del paretaio, restammo insieme d'ire a diporto per le colline, di brigata cogli alunni studenti di legge. Perchè avviatici verso il casale della Trinità, e a quello pervenuti, piacque a ciascuno che si volgesse per una costa a man ritta, la quale ascende poi dolcomente in sulla poppa di un poggerello amenissimo. Da quella vetta hassi un tanlo grazioso e largo prospetto di mirabili viste, che i giovani gli diedero il nome di panorama; imperocchè sotto vi corrono di molte delizioso vallette, le quali sono a guisa di gallerie, che alle sboccature portan l'occhio in lon-

Lanissimi siti per piani e colli, insino agli appennini dall'un lalo, alle Langhe liguri di fronte, e all'ultima catena dell'Alpi dall'altro. Di sotto al colle poi in sui dossi e per li prati pascono di molte greggiuole di pecore, e di vi si raccolgono i giovani vaccari a pasturar le vacche, e i bifolchi co'buoi: altri aran pe'campi, altri seggono in cerchio sotto gli olni ad asciolvere; e per tutto s'odon voci di contadini e di pastorelle cantare; i garzonetli ruzzano, scorrazzano, s'arrampican sugli alberi a corre dei pomi. In somma ell'è una delle più belle e piacevoli vedute campestri, the dire e immaginare si possa.

Ivi adunque, sotto un folto gruppo d'alberi posti a sedere, dilettatici alquanto in prima de campi, degli agricoltori, dei pastori e, più che altro, di quel purissimo aere e di que verdissimi luoghi giovandoci, mi disse il Padre Nozzi: — A che non volete intrattener noi e questi spiritosi giovani della vostra Sardegna, che vi porge sempre nuovi argomenti da riscontrare?

Carminati. Deh sì; non ce ne frodate stamaue: l'ora e il loco e la nuova comitiva dánnovene buon destro.

Boero. Anzi la vista di questi pastori e di tante gaiezze campestri vorrebber da voi che ci diceste alquanto della vita pastorale, domestica e naturale de'Sardi, co'vostri conferimenti antichi.

Paria. Oh l'avete posto sull'orma, ed e'n'avrà taato da favellare e ci dirà così inestimabili semplicità di costumi, che ei ci parrà vivere con Abramo sotto la quercia di Mambre, e attingerà l'acqua dai pozzi d'Isacco, e ci merrà a pascere con Giacobbe per le fratte della Mesopotamia le pecore e le capre di Labano.

Autore. Quel Paria vuol pur la burla de'fatti miei, ma egli ha il torto, chè so il fa per istrazio, e n' ha più voglia egli di udirmi, che io di cicalare.

Paria. Ah voi la pigliate sempre pel mal verso. Io scherzo alquanto per impiacevolire il ragionamento; chè senza un po'di razzente il vino non frizzerebbe il palato, e berebbesi come acqua; quel piccante gli dà grazia e gusto.

Autore. S'ell'è così, e'frizza tanto, che talor sa d'aceto e allega i denti.

Nozzi. Or che avete fatto il preludio, e data una ricerca sulle corde, venite al tema.

Autore. Comineerò dal narrarvi siccome, cavalcando io di primavera per aspri monti, giunsi alle possessioni di Geremeas, ch' è luogo solitario in fra il Capo di Carbonara e la riviera di Flumini, e per tutti que l'uoghi non ha che pastori, i quali pascono le greggi insino a' confini dell' Oleastra molto dentro terra. I pascoli altri sono chiusi da cinte di muri a secco, che essi chiamano muro barbaro, e la possessione entro que' vasti poi sono all'aperto e li confina un rio, un borro, un filare d'alberi o un balzo di monte, e allora dicesi sallo. Ivi menano per lo più i pastori vita errante, e traggonsi di luogo in luogo ove la pasciona è più copiosa, l'aria più fresca e le acque correnti più ricche; imperocchè essi temono più la state che il verno. a casicone di quei crudelissimi caldi che brucian l'erbe.

Carminati. Se non hanno posta ferma, pianteranno i padiglioni ai luoghi che si trasferiscono.

Autore. Non si costuma in Sardegna nè tende nè trabacche; ma siccome menano i branchi in paese largo ov' hanno di che pascere a lungo, piantano nel centro della contrada tabernacoli di palanche, e li vestono di fronde d'alberi, e di fasci di ginestra, di felci o di stoppia. La forma di lor capanne è rotonda, e termina in un comignolo aguzzo; mercè che infiggono le lunghe pertiche a cerchio, e inclinandole verso il centro ivi le raccolgono in un fascio e con vincigli le legano fortemente. E però l'interno è una grande stanza a cono sfogato, entro alla quale dimorano e nel mezzo hanno il focolare. Circondano essa capanna d'un largo frascato che l'assiepa e lascia intorno un vasto cortile o piazza: dall'un de' lati di cotesta chiudenda è un'apertura d'entrata, che chiudon la notte con uno stangato, il quale gira sopra un perno e s' assicura in una forcella confitta in terra. Rincalzano tutto intorno la fascinata con piote di zolle o di loto, e simile la capanna. Una parte del cortile è deputata alle pecore, un'altra per gli

agnelletti, una pei porcelli, una pei cavalli ed una pe' caldaioli da rappigliaro il cacio, da cagliar le pizzo, le ricolte o le giuncate. La capanna non ha nè uscio nè finestre, ma vi s'entra per un forame basso, e facendovisi entro il fuoco, il fumo esce per un sflataloio, posto in guisa, che dando spirito alla stanza non v'entri la pioggia. Intorno hanno certe cotali mensolette d'asse, sostenute da quattro funicelle, e quivi tengono lor masserizie, i panni e la vettovaglia. E questo si èl' ovile, ch' essi domandano il madao in loro linguaggio.

Nel Capo meridionale i pastori non hanno agli ovili ne lor donne ne loro figliuoli, ma vivono spartiti dalla famiglia, e non vi si riducono che a certi tempi gli uni presso gli altri a muta, secondo che cade la lor volta. Intanto le donne e i vecchi procuran la casa e provveggono il necessario ai pastori.

Borro. Questo si è uso primitivo; chè noi veggiamo nella Bibbia i capi di famiglia ne padiglioni o nelle ville, e i pastori starsi colle gregge ai pascoli. Lot ricolsesi in Sodoma, e i suoi garzoni erravano co 'branchi. Giacobbe stavasi alle stanze colle donne, e i figlinoli grandi coi famigli pasturavan le pecore per le piagge di Sichem e di Dothain. Mosè pasceva solitario nel monte lioreb, e molti altri esempii abbiamo di quanto voi ci narrato de 'sardi pastori.

Autore. Questa consuetudine non è generale nell' Isola: conciò sia che nella Gallura e nella Nurra specialmente i pastori vivono agli ovili con tutta la famiglia, e vi conducono la vita degli antichissimi patriarchi orientali.

Ma per rimetterci a Geremeas, uscito io il giorno appresso di buon mattino dalle case della Tanca mi trassi all'ovile, e vi trova ituti 'spastori in facenda. Era l'ora che mugneano le pecore entro il chiuso, e vidi un modo di mugnere tutto proprio dell' Isola: poichè fra noi i pastori si raccosciano, recansi l'agnella di traverso, e postolo il secchio sotto le poppe si le spremono. In quella vece i pastori di costi stan ritti, pigliana la bestia pel collo, cacciansela in fra le gambe, e curvandosi alquanto e alzandone le lacche, la mungono per di dietro torcendo i caperzoli verso il secchio. Et è cosa spiccialissima. Essendochè terminato di mugnerne una, le danno d'urto, la

rimandano nel branco delle munte, ne ripigliano un'altra, so la caccian sotto in un attimo, e schizzano il latte con una incredibile agevolezza.

Compito di mugnere, riposti i vasi sotto una tettoia di frasche all'aria e alla brezza, aprono il chiuso e le pecore escono all'erba. Intanto altri pastori avean ricolto gli agnellini dietro un dosso di monte sequestrati dalle madri: ma non prima ne intesero i belati, ch'io vidi mirabil cosa. Eran oltre a trecento bestiuole, sdraiate, tranquille, chete, dormigliose: al primo belar delle madri, come tocchi dall'assillo, guizzar in piè, rizzar gli orecchi, alzar il muso, dare in un grido acutissimo, e gittarsi di fretta al loro rincontro, è tutt'uno. Van saltacchioni su quelle aduste e lunghe loro gambucce chiusi in isquadre, e simile dall'altra banda corron le agnelle. Sembrano due falangi che galoppino alla carica: le valli e i monti rimbombano ai sonori belati; a quell' impeto cedono i virgulti e le ginestre, ogni cosa è sconvolta. Ma come potrei dire il cozzo di quelli squadroni, il frammettersi degli uni negli altri; i salti, le capriole, il trascorrere e il ritornare? Ciascun agnellino cerca la madre, e fra mille la scerne e le s' avventa alle poppe. Detto, fatto. In men ch' io nol dico tutto è pace e silenzio. Le pecore s'arrestano, s'accoccolano, si porgono in dolce modo ai figlioletti, i quali divincolandosi succhiano ingordamente le mamme, e passano, dando di muso, dall' un capezzolo all'altro, mentre le madri piacevolmente belando li lisciano. li leccano ed accarezzano.

Nozzi. Oh in vero spetlacol degno e ammirando dell'amorosa virtù di natura.

Autore. Al vederlo io ne piansi di tenerezza, e mi s'è riempita la mente d'altissime considerazioni. A quel dolce impeto 
concitatissimo degli agnellini io assomigliai l'immortale anima umana, la quale rimossa in questa mortal vita dalla vista 
del suo Fattore e Padre, vive impedita dal gittarsi in lui: ma 
sgombra appena, per morte, di questa gravezza della carne, 
tratta dalla natural tendenza del cuore a Dio, in lui bramosamente si slancia, e in quel seno, onde sugge l'ebbrezza d'ogni 
soavità, si cheta beatissima e si riposa.

Paria. E i pastori parano poi le pecore ai pascoli, o vann'esse errando alla ventura per le coste e per le ripe senza guardia?

Autore. Alcun d'essi si forma alle stanze per fare il formaggio, ma poscia che le agnelle a sufficienza lattarono gli agnelletti, si le caccian pei monti alla pastura, e poi la sera le riducon di nuovo all'ovile, e dati lor sotto gli agnelli, le tornano al chiuso per la mugnitura della domante.

Carminati. Proprio voi ci poneste sott'occhio a vedere la bella descrizione omerica, ch'è tutta dessa, ove nell' Odissea ci mostra Polifemo,

> che per l'erte cime Le pecore lanigere aderbava.

Ulisse ce ne descrive la stanza pastorale, dicendo:

Entrait; gli occhi stupefatti in giro Noi portavam i e aggraficciace corbe Codeano al peso de' formaggi, e pieno D'agnelli e di capretti eran le stalle, E i più grandi, i mezzani, i nati appena, Tutti, come l'etade, avean del pari Lor propria stanza. E i pastorali vasi, Secchie, coacho, cattiai, ov' ei le poppe Premer solea delle feconde majori.

Tornato Polifemo dalla pastura coi branchi delle pecore e delle capre,

Ei dentro mise le feconde madri, E gl' irehi a cielo aperto ed i montoni Nol cortile lasciò. Ratto, le agnelle, assiso, e le belanti Capre mugnea, tutto serbando il rito, E a questa i parti mettea sotto, e a quella.

Boero. Voi andate in succhio ov'egli v'incontri qualche bel passo d'Omero, che s'agguagli a coteste sarde costumanze. Carminati. E come no? e questo le onora d'antichissime e pure da ogni ricercatezza moderna.

Autore. Io darovvi ben altre occasioni d'allegare Omero. E cominciandomi da' cibi; e' gli apprestano que' pastori affatto come leggiamo nella Bibbia e in Omero. E non i pastori soltanto, ma tutt' i Sardi dell'uno e l'altro Capo in questa bisogna si rassomigliano.

Il loro focolare è in mezzo alla stanza, poichè in Sardegna ne' villaggi non ha cammini; ma il fumo volteggia sotto il soffilto e cala a mezz'aria, uscendo per uno spiraglio. Di che tutto le pareti sono annerite e grommate di fuliggine, e le masserzicia altresi.

Nozzi. Certo anche nella regia sala del maesto so palazzo d'Ulisse non v'era camminata, e s'accendeva il fuoco nel mezzo d'essa e il fumo ondeggiava solto la volta. Onde quando Ulisse impose a Telemaco di staccar dalle pareti le armi che vi pendeano, soggiunse:

Se le bell'armi chiederanno i Proci,
lo, lor dirai, dal fumo atro le tolsi;
Perchò non eran più quali lasciolle
Ulisso il giorno, che per Troia sciolse;
Madurpate, scolorate, ovunque
Il bruno le toccò vapor del fuoco. (Odiss. lib. XIX.)

Autore. Il fuoco s'accendo in sullo spazzo, ch' è di terriccio o di lastro di pietra, ed è rinchiuso da un cerchio di sassi che il tengon raccolto. Per lessare non attaccano le caldaie e i paioli ad arpioni o catene, ma sl li pongono sopra treppiè di ferro.

Paria. Padre Isaia: su eia l'ècci nulla d'omerico?

Carminati. Greci e Palasgi non aveano altri modi; ed Omero, appunto nell'Ulissea, ci dipinge le sollecite ancelle ponenti i treppiè in sulla brace, e sovr'essi le caldaie e gli altri vasi da cuocero. Vedete nella reggia d'Alcinoo che la regina Arete Alle sue fani ingiunse
Porre il treppiede in sulle brace ardenti;
Quelle il treppiede in su le ardenti brace
Posero, e versar l' onda; e le raccollo
Legne accendeanvi sotto: il cavo rame
Cingean le fiamme, e si scaldava il fonte. (Odiss. lib. VIII.)

Anche presso la divina Circe una ninfa, sua ancella,

il fresco

Fonte recava, e raccendea gran fuoco Sotto il vasto treppiè, che l'onda cape. Già fervea questa nel cavato bronzo. (Odiss. lib. X.)

Autore. È bello il veder le femmine a ginocchi, e sedute sulle calcagna tener vivo il foco; mentre i servi stan îl occoloni a girare l'arrosto. E l'arrosto si cuoce ne più nè meno di 
quello si facessero i Greci a campo sotto Troia. Imperocchè 
diviso un capretto, un agnello, un maialetto in due, l' infigeono in istecchi verdi, e così in aria senza appoggiarlo agli alari, com' è costume per lutto fra noi, tanto il girano e rigirano 
che, condito del proprio adipe e talora spruzzato di buon vino, abbia fatto crosta e buona coltura.

Carminati. Nol diss' io ? Eccovi Crise, sacerdote d'Apollo, sacrificar l'ecatombe d'Agamennone: e fatte le offerte dai ministri, e alli tori

Tratto Il cuolo, fasciar le incise cosce
Di doppio omento, e le coprir di crudi
Brani. Il buon vecchio su l'arcese schegge
La abbrustolava, e di purpureo vino
Spruzzando le venla. Scelti garzoni
At suo fianco tenean gli spiedi in pugno
Di cinque punte armati, e come fuoco
Rasolate lo coste o fatto Il saggio
Delle viscere sacre, il resto in pezzi
Negli schidoni infissero: con molto
Avvedimento l'arrostiro e poscili opera
Tolser tutto alle fianme. Al fin dell'opera
Posto le mense, a banchettar si diero, (Iliade lib. I.)

Il Paria ha egli nulla a ridire? È egli cotesto l'arrosto alla sarda? E come savoroso e croccante! mi fa sprizzar l'acquolina in bocca.

Paria. S1; ma per accrescer savore ci manca il saggio delle viscere sacre, che quelle busecchie deono pur essere saporitissime.

Autore. E perchè no? SI, saporitissime con vostra sopportazione: e sappiate che i Sardi l'hanno per un boccon ghiotto, e voi ve le trionfereste, leccandovene le dita. I Sardi, tratte le viscere al capretto o al porcellino, e ben rinettate e lavatele a di molte acque, pigliano il fegato, il cuore e la coratella e involtete nel proprio omento, co budellini le legano, girandoli a guisa di nastro a molte intrecciature; indi le infiggono in uno schidionello, e volgendole e rivolgendole alla viva brace, le cuocono e ne fanno un'arrosticciana delicatissima, che per similitudine di quegli avvolgimenti de budelli, chiaman sa cordula.

Paria. Ne mangiaste voi? E chente vi parve?

Autore. Ne mangiai a Geremeas e altrove, e mi parve assai buona e prelibata.

Paria. E ci vorrebbe il sugnaccio e il sanguinaccio, che i Proci dell'Odissea e Ulisse medesimo gustavan tanto, e poi pel pranzo omerico non ci manca nulla.

Áutore. I Sardi hanno un altro modo di arrosto più saporito del primo, e cuoconlo in una maniera di forno tutto orientale e primitivo, che si vuole esser il chibano, rammentatoci insino dai tempi d' Abramo, e nel Livitico, ed in Osea profeta.
Ell'è una fossa che cavano in terra, della grandezza appunto
d'un cignale o d'un montone, secondo è l'animale; battono
alquanto il fondo e i lati d'essa per assodarli e rispinanti;
indi postavi bruciaglia secca, dannovi il fuoco. Seguono a gittarvi sopra stecchi e tronchi per lunga ora: di che la fossa
diviene come una fornacetta ardente. Com'è forte accalerata,
ne traggono la bragia, la rivolgono di fronde verdi, e
l'accomodano entro il clibano. Indi geltatovi sopra una mano del cavaticcio, e caleatolo un poce, v'accendon su novella

fiamma gagliarda, la quale mandando abbasso il calore a poco a poco, e un endosì a quello e del fondo e dei fianchi della fossa, l'animale si cuoce a maraviglia bene. E non avendo sfogo veruno a esalare l'adipe, li spiriti saporosi si riconcentrano in sè medesimi, e tutle le carni dolcemente penetrando, le rendono guossissime e ghioite.

Dicesi che alcuna volta entro un vitello chiudono un agnelletto o un porcellino di latte, e si n'esce squisitamente condito, ch'è degno delle mense reali. Avviene anche lalora che i banditi, rubata una giovenca o un torello, e acconciatolo al delto modo, e solterato, vi fan sopra un gran tuoco; e mentre si scaldano ad esso, ed ecco alcuna volta il pastore giugner ansante, e domandar la brigata se visto avessero un torel bruno con istella bianca in fronte, o una vitella pezzata che, sbrancatasi nella notte, va errando pel contorno. Ognun fail nuovo, alza le spalle, e dice, che giovenea o torello non assò indi; e intanto, fatto sedere il pastore al foeco per riaversi dal disagio, ivi cianciano alquanto, mentre la bestia, di che fu disarmentato, gli si cuoce solto d'i piedi.

Boero. Pare che altrest gli antichi cocessero il pane in cotesti forni sotterra, leggendosi nel Levilico le minacce del Signore Iddio contro i prevaricatori di sua legge: Trademini in mambus hostium, postquam confregero baculum pamis restri: ita ut decem mulieres in uno clibano coquant panes 1, tanto poco n'avrele a cuocere che per dieci fornale sarà di vantaggio un fornello solo.

Autore. Ed anco i Sardi cuocono il pane lalora in quel modo, e tengono in ciò di molti riti antichissimi. In alcuni villaggi delle Marghine, e del Goceano, e d'Ozieri fan pane di schiacciatelle larghe quanto un tagliere da tavola e così sottilli, che non aggiungono a mezzo la grossezza del ditio mignolo. Colesto schiacciate cuocono alcuni nel clibano, altri sotto la cenere, ed altri sopra una pala infocata e sulle braco, ed essendo si sottili fan colore e crosta agevolmente; ma non riescono si ben cotte come l'altro pane.

<sup>1</sup> XXVI. 25, 26.

Nozzi. Questa è proprio la crustula absque fermento, che si legge nell'Esodo 1 e il cozi super carbones eius panes, che ci narra Isaia 2 e il subcinericios panes coquere, che sì frequenle s'incontra nella Genesi.

Carminati. Il pane è sempre di farina di frumento, ovvero s'acconciano i Sardi all'uso della Canantiide, che all'uopo facean pane d'orzo, di fava, di lenticchie, di miglio e di veccia? Perocchè si legge in Ezecchiello: Et sume tibi frumentum, et hordeum, et fabam, et lentem, et milium, et viciam ... et fac tibi panes 3:

Autore. Secondo province. Da poi che v'ha luogo nel più aspro dell' Isola, ove si fa il pane insin di ghianda e di terra.

Paria. Ohel qui siamo ai tempi d'oro, che quelle beate genti si tenean paghe all'acqua del rio d'argento e al dolce fruito delle querce, de roveri e delle brune elci : Aureus hanc vitam in tagris Saturnus agebat; nè era volto ancora il tempo in cui la lerra.

Chaoniam pingui glandem mutavit arista, Poculaque inventis Acheloïa miscuit uvis.

## Ma dite voi da dovvero?

Autore. Dicolvi di buon senno; e se voi, passando per l'Oleastra, visitaste i villaggi di Baonei e d'Arzana, di Gairo e di Ursulei e Triei, non avreste forse altro pane a mangiare. In cotesti villaggi cuocon le ghiande nell'acqua, e come sien bene rammorbidite, le pestano nel mortato, e con uno spianatoio le schiacciano e rimenano sopra una lastra di pietra liscia. Indi cospergono quel fitto pastume d'una specie di loto d'argilla ontuosa, e fattone tortelli minei a guisa di sfogliata, li spruzzan di cenere a cagione che non s'appiccichino al forno, e per dar loro un po' di sapore, gli ungono con istrutto, lardo o con olio.

<sup>1</sup> XXIX. 2. 2 XLI.

<sup>3</sup> IV. 9.

Paria. Qui si vede tortam panis, crustulam conspersam oleo, laganum de canistro azymorum dell' Esodo 1, ma ove dice: De simila triticea cuncta facies 2, qui s'arebbe a dire: di ghianda e di terra.

Boero. Pure in alcune regioni dell'Asia si mantiene ancora l'usanza di mescolar col pane l'argilla oleosa, e di lei si nu-trono. Ma voi, Paria, pensale che siamo in quella regione dell'Isola, la quale fu si tenace de' suoi agresti costumi, da non volersi recare neanco a cucir le vesti; quando vedesioni che le donne s'avvolgono attorno alla vita due falde di panno casereccio, e in luogo di fibbia o di fermaglio, se l'incavigliano ai fianchi con un zeppetto di legno.

Autore. Siamo sempre alle medesime. Alcuni villaggi non fanno l'Isola, e alcuni modi singolari non formano il generale costume de' Sardi: chè non credeste per avventura, che iti il pane fosse scarso, o inferrigno, o di mala condizione, dove non temo d'esser contraddetto s'io asserisco, non esservi migitior pane del sardo.

Nozzi. Han egli pane azimo o fermentato? E questo è di pasta gramolata, o pan buffetto, o pan soffice, o massiccio?

Autore. E've n'ha d'ogni fatta; ma in Sardegna, dalla macina insino al forno, voi avete tutte le guise antiche, e specialmente le romane. I Sardi non usano mulini a doccia o mulini a vento; ma sì nel generale si servono della mola asinaria degli antichi; ged anch macinano a mano.

I o vidi pù volte le fanciulle sarde girar la macinella colla man diritta o colla manca levata in aria versare il grano in una tramoggella confitta nella mola, nè più nè meno come si scorge in antichissimi båsirilliori e dipinture; e specialmente tuttavia in essere a Pompei. E cantando girano la mola tanto agevolmente e si tengono si diritte e ferme sulla persona, che il grano sprizza loro di mano come un rivoletto ch' esca della fontana, e sta sì raccolto, che non cade granello fuor della macina.

1 XXIX, 23. 2 lb. 2. A Castel sardo e nell'Isola della Maddalena macinan di notte, e quelle fanciulle, per tenersi deste, cantano al suono del macinio e cianciano lietamente insino alla p unta del di.

Nozzi. lo credo che cotesti macinelli a mano sieno i più antichi; e macinatrici ne fosser le ancelle, siccome opera dell'interno reggimento domestico, che le genti prime accollavan tutto alle donne. Anche in Egitto alla macina sedean le fanti, poichè dice il Signore nell'Esodo: lo ucciderò in questa notte tutt' i primogeniti, dal primogenito di Faraone che siede sul suo trono, insino al primogenito dell'ancilla che sta alla mola 1.

Carminati. Leggiamo il medesimo in Omero, e per giunta le pelasghe macinavan di notte come in Sardegna, nè ivano a dormire se non compito il macinato. Se vi ricorda, nel palagio d'Ulisse

> Dodici donne con assidua cura Giravan etascuu di dodici mole, E in bianca polve que' formenti ed orzi Riducean, che dell'uom son forza e vita. Le altre dormian dopo il travaglio grave; Ma quella, cui reggean manco le braccia, Comptulo non l'avea.

E la poveretta vegliava ancora, e l'alba era già apparsa, e pregava Dio che tornasse Ulisse a scemarle alquanto la ria fatica che le davano i Proci <sup>2</sup>.

Autore. Ma il lavorio della mola è imposto, nella maggior parte dell'Isola, all'asinello macinatore, detto dai Sardi per antonomasia su mulenti; il quale tutto fi di con una benda agli occhi, e una sianga filta da un capo nella macina, e dall'atro nel collare, passeggia a tondo, girando il sasso e s'atrinando il grano. La foggia di questo mulinetto è la romana antica, come s' ha ne' bassirilievi; e massime nel monumento scoperto in Roma, pochi anni or sono, presso alla porta Mag-

1 XI, 5. 2 Odiss, lib. XX, giore, ove nel sepolcro d'un ricco fornaio è scolpito il molino, il forno, il pane, la stadera e gli altri arnesi da impastare e infornare, i quali sonosi conservati tali appunto in Sardegna.

Paria. Ne avete fatto la collazione per dire che sono i medesimi?

Autore. Fecila cost nel sepolero, come sopra i disegni a mano, tocchi all'acquerello per commessione di Papa Gregorio, e da Sua Beatitudine legati alla biblioteca di Propaganda; e poi noi li veggiamo naturali nei forni di Pompei, che sono similissimi a quelli di Sardegoria.

Come la macinatura è finita, traggono la farina del cassone, e in luogo di abburattarla nel frullone, la passano per le stamigne de setarci. È vedreste di molte donne agitare, stando a ginocchi, que gran cerchi, e da più grossi e radi tragittar la farina ne più fitti e sottili insino a sette stacciate a serene il flore, di che riesce il pane candidissimo e saporito soprammodo. Come appunto faceano i Romani co' tre gradi della farina, appellando il flore simila, il men sottile pollen, e il cruschello fur fur; così adoperano i Sardi, ed hanno sa simbula, su poddini e su furfaru. Volete voi maggior somiglianza?

Boero. A Villa Muscas, tenuta del Convilto di Cagliari, mi ricorda aver veduto fare le tre sorte di pane che voi ci dite; e il pane simbula era bianco come la neve, ch'io non vidi mai

candor di pane sì puro in Italia.

Autore. Nel Campidano di Cagliari è della forma de' nostri panelti di Lombardia, e talora a navicella o a cerchio con intagli di fogliami. Ma in alcune parti dell'Isola, mi si dice, che ha forme singolarissime, e le più ritraggono dall' effigie degli idoli fenicii che si conservano in bronzo nel museo.

Nozzi. Oh andate a filosofare sulla ragion delle cose e sulle intenzioni dei popolil San Gregorio Magno brigossi tanto focosamente di ritrarra alcune cristiane province sarde da quelle mescolanze pagane; ed ecco ogni dì le si mangiano senza punto avvedersi.

Autore. Il forno è quale il veggiamo conservatoci ne'monumenti romani, colla colmala più rilevata de' nostri, e talora senza girone e tettuccio, ma gitta la volta spiccata nel cortile al sereno. Vidi anche sul comignolo, o a due terzi della volta, uno sfialatoio, che i nostri non hanno, ma il fumo ci seta per la bocca non avendo altri spiraglii. Le donne il rinettano coa un mazzo d'erba o di felce infilto in capo a una pertica, e infornato il pane colle pale, turano il forno con un lastroncello che lo imbocca.

Paria. Intesi più volte predicare un cotal pane loro confettato, e levarlo alle stelle: che pane è egli?

Autore. Io n' ebbi, a proposito di cotesto pane, una gaia ventura. Imperocchè visitando a Cagliari le scuole di S. Teresa, giunto a quella d'Umanità, e dato un po'd'esame, in che quelli ottimi giovani si mostraron valenti, ed ecco uscire in mezzo alla scuola tre de'più vispi e recitare uno spiritoso dialoghetto. E preso argomento da uno scherzo della pasticceria. che lessero nel mio Saggio di voci toscane d' arti, mestieri e cose domestiche, disser le più garbate piacevolezze intorno a quelle mie cento ragioni di paste dolci. E noveratene parecchie, e lodatele grandemente, terminaron dicendo: che fra il novero delle più prelibate e' vi mancava la prelibatissima, la quale tutta sarda essendo, su pani saba s' appella; senza gustar la quale non fora mai possibile di conoscere che sia squisitezza. Perchè in men ch'io nol dico, spiccatisi due di là, e tratto d'un ripostiglio un bel vassoio, mi presentarono di due gran pani saba freschissimi. Eran essi inghirlandati di fiori. e d'una foglia d'oro indorati a vaghi compartimenti; e affettatone alquanto, ed assaggiatolo, il trovai buono e quasi del sapore d'un pan pepato di Siena.

Egli è infatti d'una pasta speziata di diverse spezierie e conlettata con mele purissimo, che cocendo l'inlozza e rende forte a romper coi denti, ma posta in bocca, si disfà leggermente, evi lascia buon altio e gusto assai grato e soave, e fa un ottimo bervi sopra la malvasia e la vernacciana

Nozzi. Prima che usciam di cucina, or che ci narraste dei cibi sardi, io vorrei tornar novamente a quel vostro focolare, che voi ci diceste essere in sul pavimento, circondato di una sponda di sassi in giro. Puro Omero ci mostra che nella sala della reggia d' Ulisse il fuoco si faceva ne' braceri di ferro o di bronzo.

> Caduta sopra lor l'ombra notturna, Tre gran bracieri saettanti luce, Cui legue secche, e dure, e fesse appena Nodriano, i servi collocar nel mezzo. Cura di questi fuochi aveano alterna Le donne dal palagio. (Odiss. Lib. XVIII.)

E questa cura de' braceri affidata alle donne era anche nelle reggie Orientali, e chiamavansi ancillae focariae 1.

Autore. Ed anco i Sardi hanno di cotali braceri, ma io vi prego di considerare che nella regia sala di Ulisse il fuoco era fatto per riscaldare i convitati, e non per cuocere la cena. Che se foste ne'villaggi dell'Isola in tempo di verno, trovereste nel salotto il bracere di rame, posto su quattro palle o zampe di bronzo, od anco sopra mobili rotelle. Ed alcuni sono rotondi, e accolti nell'imboccatura d'una pedana di legno, a varii canti intagliata per comodità di porvi su i piedi da coloro che vi stanno seduti intorno; altri son quadrilunghi, ed altri a guisa di focone panciuto con grosse anella ai labbri. Noi veggiamo questi caldari e foconcini di bronzo antichissimi in Oriente, e la sacra Scrittura gli nomina, ignium receptacula aenea 2. E gli abbiamo di forme simiglianti anche presso i Pelasgi, o Tirreni, od Etruschi; poichè si rinvengono ne' loro antichissimi sepolori. Appena mi venner veduti quelli di Cervetere e di Vulci nel museo gregoriano 3 e nei monumenti del Micali 4. ch' io, agguagliandoli a quelli de' Sardi, pensai incontanente, altro non poter essere stati che braceri, su'quali gittavan forse incensi ed aromi odorosi in onore de' morti, e poscia con tut-

<sup>1</sup> I. Reg. VIII. 13.

<sup>2</sup> Exod. XXVII. 3. 3 Vol. I. tav. XIV. e XVI. 5. 4 Tav. VIII.

BARSCIANI Vol. IV.

Elena alle ancelle
I letti apparecchia sotto la loggia,
Bello gittarvi porporine coltri,
E tappeti distendervi, e ai tappeti
Manti villosi sovrapporre, ingiunse.
Così nell'atrio s'adaglaro entrarphi
Nel più interne cortavast i Atride
E la divina tra le donne Elèna. /Lib. IV.)

E nella reggia di Nestore, sebbene fosse dato a Telemaco un traforato letto, pur tuttavia fu posto a dormire sotto il sonante portico co' garzoni, e accanto a lui Pisistrato,

> Il solo de' figliuoli, che sin qui viva Celibe vita. (Lib. III.)

Carminati. Or mi sovvien l'altra usanza di dormir presso al fueco, mentre mi ricorre quel passo omerico, che Anticlea, madre d'Ulisse, dice al figliuolo come Laerte suo padre, pien di rammarico e di tristezza della si lunga assenza di lui, s'è ridotto in villa, ed ivi

Dorme tra i servi al focolare il verno. (Lib. XI.)

Boero. Ed anco lo siesso Ulisse nella sua reggia, essendo sotto spezie di provero paltoniere, la nolte si coricava nell'atrio, e la mattina levatosi, a guisa dei Sardi, che rotolano la stuoia su cui dormirono, o ripiegano il sago, anche l'eroe ricompose i suoi strati. Il perchè la fida Euriclea narrava a Telemaco, che Ulisse

Corcossi nel vestibolo su fresca Pelle di tauro e cuoi d'agnelle : noi D'una vellosa clamide il coprimmo. Ma pieno di gravi e amari pensieri al primo spuntar del-

Ulisse alzossi, e il manlo E i cuoi, tra cui giacea, raccolse e pose Sovra una sedia, e la bovina pelle Poriò fuor del palagio. (Lib. XX.)

Paria. Tutti questi riscontri vanno a capello; ma io penso che ci diale per costume dell'Isola qualche singolar assuetudine di poche capanne de' casali montani della Barbagia o dell'Oleastra.

Autore. Vi risponderà per me il conte della Marmora , il quale è versatissimo delle cose dell' Isola , ed ei diravvi: che ben oltre la metà dell'Isola dörme in sulle stuoie nella forma ch'io v' ho detto ¹. Ed oltre a ciò sappiale che i pastori e i campagnuoli, venendo a desinare alle stanze, di codesti rotoli si servono per sodere: ed alcun'altra li vidi stendere per tovaglia e sovr'essa porre il pane e il bicchiere, che con vecchia semplicità usan quel desso per tutti, e lo si passano in giro, forbendosi in prima la bocca col dosso della mano.

Paria. Cotesto è proprio il passar la tazza in giro che usavan gli antichi; se non quanto ell'eran tazze d'oro e d'argento massiccio, lavorato a bei rilievi con manichi a finissimi intrecci di serpenti, di tralci d'ellera o di vite. E gli eroi d'Omero donavansele per l'ospital rimembranza, e s'avean care oltremodo. Ne' sepoleri etruscopelasghi n'abbiamo di vaghissime e ricche.

Boero. E i Sardi usano i brindisi a mensa, come le antiche genti e non pochi de' moderni?

Autore. Quando hanno espiti a convito o in sulle nozze fanno brindisi pieni di brio, volete in presa, volete in verso; o n'escono di quelle labbra coll'enfasi orientale di sì caldi o animati, che vi paia un favellare ispirato. Le contrade centrali dell'Isola sono di ciò famoso, nè lo straniero gli odo mai au-

<sup>1</sup> Voy. en Sard., liv. III. p. 238.

gurar salute colle tazze in mano, ch'egli non si senta d'altissima maraviglia compreso. Ma di ciò parleremo più divisata-

mente ad altro proposito.

Nozzi. Diteci un po': evi ancor vestigio in Sardegna di quell'ungersi il capo e la persona, che veggiamo ne' prischi popoli? Imperocche in quelle orientali contrade tra l'Eufrate e l'Eritreo uomini e donne s' ungeano ogni di ed era pratica si universale, che i poveretti, i quali non avean pane da satollaris, pur non dimanco tenean serbata un' ampolletta dolio ad ugnersi, come veggiamo la vedovella del Profeta, la quale, richiesta da Eliseo che s' avess' ella in casa, rispose: Non haboo ancilla tua quidquam in domo mea, nisi parum olei, quo ungar 1.

E Davide, mortogli il figliuolo, si lavò ed unse: Et lotus, unctusque est <sup>2</sup>. Giuditta, trattosi il cilicio di dosso, lavit corpus suum, et unxit muro optimo <sup>3</sup>. Ed Ester oleo myrrhino

ungebatur 4.

Boero. Si ungeano per sin la faccia, poichè nel cantico di Giuditta si dice: Unxit faciem suam un guento 5.

Carminati. Nè soltanto gli Orientali, ma Pelasgi ed Achei s'ungeano per egual modo:

> . . . . . . . Policasta Telemaco lavò, di bionda l'unse Liquida oliva. (Odiss. Lib. III.)

Ulisse a Nausica e alle ancelle di lei, le quali a canto a lui

Poser tunica e manto, e la rinchiusa Nell'ampolta dell'or liquida oliva,

<sup>1</sup> IV. Reg. IV. 2. 2 II. Reg. XII. 20.

<sup>3</sup> lud. X. 3.

<sup>4</sup> Esth. II. 12. 5 XVI. 10.

J ATL I

dicea ; lasciate ch'io mi lavi in disparte nell'acqua del fiume e che poscia

. . . del salubro m'unga
Dell'oliva licor, conforto ignoto
Da lungo tempo alle mie membra. (Lib. VI.)

S'ungeano anch'essi non solo i capelli, ma pure la faccia, secondo il vezzo orientale, chè Omero nell'Odissea ci dipinge i donzelli dei Proci

> Giovani in belle vestimenta, ed unti La chioma sempre, e la leggiadra faccia. (Lib. XV.)

E intorno a queste loro unzioni, io non so come potean serbare le vesti monde, poichè l'olio di ch'eran unti e bisunti dovea pur col sudore condir d'untume le vestimenta a pelle, come era la tunica.

Noszi. Nè solo le robe che sono accosto alle carni, ma si lo sopravvesii dovean essere olcose e crasse, tant'era l'olio com che i capelli condivano e tutta la faccia s' untavano, massime nelle grandi tetizie e ne' di delle sacre. La cosa ci è conta per le sante Scritture, principalmente ove il Profeta, cantando le dolcezze della carità, dice che il vivere insieme amorevolmente è dolce come l' unguento che, gocciolando dai capelli d'Aronne, scende in sulla sua barba e dalla barba cola sulle sue vestimenta: Sirut unguentum in copite, quod descendit in barbam, barbam Aaron, quod descendit in oram vestimenti cius 1. Parche fate il nifolino?

Paria. Nè facciamo il niffolo, nè torciamo il naso; ma ell'è cosa sì lontana da' nostri modi presenti, che se la non ci muove a stomaco, non può nulla di meno non muoverci a riso di 
que' graveolenti eroi de' primi tempi del mondo, che noi rassomigliamo agli Ungheri e agli Slavoni, calati in Italia nelle 
ultime guerre, i quali vedemmo unger di sugna e di sevo le 
camice di bucato, prima di porsele in dosso. Oh davvero, Pa-

dre Antonio, che i vostri Fenicosardi, se mantenner quell'uso, e' putiran forte.

Autore. I gusti di tre mil'anni addietro non si converran sempre co'nostri presenti, nè però io ci vedrei luogo a celiare, Primieramente l'ugnersi degli antichi era salutare oltre ogni credere, e perciò que' gagliardi e austeri uomini non avean pelle di ragnateli come noi, e non infreddavan sì di leggeri ad ogni po' di brezza. Oltre a ciò quando leggete nella Bibbia sì sovente l'uso degli unguenti, non vi fate a pensare che fossero imbratti da medicar vescicanti e geloni , ma sì stillati finissimi e preziosissimi de' più delicati aromi orientali e di sl soave fragranza, da vaporare il gratissimo olezzo per tutto la casa, e versatolo sui capelli o sulle vesti, lasciare di sè lunghissima traccia nell'ambiente aere che trascorrea la persona. Indi le amabili proprietà della sposa de' Cantici: Fragrantia unquentis optimis; - post te curremus in odorem unquentorum tuorum : - odor unquentorum tuorum super omnia aromata; - odor vestimentorum tuorum sicut odor thuris 1. Ed Isacco. nell'atto d'abbracciare il figliuolo, statim ut sensit vestimentorum illius fragrantiam, benedicens illi, ait: Ecce odor filii mei sicut odor agri pleni, cui benedixit Dominus 2. El'avere di cotesti unguenti era di tanta ricchezza e nobiltà, siccome costosissimi e rari, che il re Ezechia mostrolli a pompa di suo gran tesoro agli ambasciatori assirii: Ostendit eis domum aromatum, et aurum, et argentum, et pigmenta varia, unquenta quoque, et domum vasorum suorum 3.

Carminati. La fragranza, tutto che soavissima dell'unguento, non potea loglier tuttavia che le vesti non s'ungessero, cadendovi sopra; ove per altro non fossero pure essenze d'aromi sonza mescolanza d'adipe o d'olio, il che penerei a credero, dandosi negli esempii addotti sempre il nome d'unguento e non d'acqua distillata, come l'acqua di melissa, l'acqua di colonia, l'acqua di persa e di bergamotto.

<sup>1</sup> Cant. I. e IV. 2 Gen. XXVII. 27. 3 IV. Reg. XX. 13.

Autore. Sto anch' io col vostro avviso; e però credo che talvolta fossero essenze distillate; e il più sovente unguenti odorosi che ugnessero i panni. I Sardi non usano più in generale l'ugnersi, altro che alquanto i capelli per ravviarli; nulla ostante in quell'angolo dell' Isola, in cui fu serbata l'usanza fenicia, ungono capo, faccia, persona e vesti, come troviamo de' popoli prischi.

Paria. Havvi ancor dunque traccia in Sardegna di cotesto

singolarissimo rito?

Autore. Ecci; ma nel più montagnoso e aspro sito della Barbagia nel popoloso villaggio d'Orgosolo, ove le genti vivono sequestrate dalle circostanti ville: uomini salvatici e crudi, che campan di ratto e stanno a guardia di sè medesimi, saldi a non volere guarnigion di soldati o briglia di leggi. Costoro non ebber forse mai mescolanza straniera; nè pellegrino, che non sia sacerdote, trova colà cortese accoglienza. I gesuiti, che aveano stanza in Oliena, visitaron quel popolo in sullo scorcio del secolo XVII, e colla santa parola il mansuefecero; ma cessati i Padri, tornò all'antica rustichezza. Lascia ron essi tuttavia di sè orma indelebile : poichè introdotti, per opera loro, i gelsi e i bachi da seta in quella grossa terra, le donne del villaggio vi tesson drappi finissimi e belli.

Ora infra gli altri usi paesani è quello d'ugnersi i di delle feste; e più la festa è grande, e maggiore è il gaudio della cospersione. Monsignor Varesini, arcivescovo di Sassari, facendo, ha circa tre anni, la visita apostolica nella diocesi di Nuoro, si condusse ad Orgosolo in fra i monti d'Oliena. E come gli nomini di quel villaggio sepper della venuta di sì gran prelato, che a memoria non avean veduto Vescovo in quella terra, fecero gli apparecchi grandi e, venuto il di ordinato, molti scesero a' confini di lor territorio ad incontrarlo. Egli era scortato da otto cavalleggeri per onore di sua dignità; e conoscendo il talento di que' duri uomini, e sapendo che in fra essi eran di molti banditi, che avean francato il confine per trovarsi alla festa, impose a' cavalleggeri che, come di sua brigata, la venuta loro fosse pacifica e cheta. Giunto in su quello d'Orgosolo, ogni uomo si mise a ginocchi, e avuta la benedizione, e gridato: Vivat su Monsenòri, d'ottant' uomini ch'erano in tutti, quaranta spararono a gioia gli archibusi, e gli altri quaranta non ispararono i loro, sinchè non videro i sozii aver già rimesso la carica e alzalo il cane in resta; tant' era il sospetto in che gli avea giltati la vista de' cavalleggeri.

Per su tutto il cammino insino al villaggio eran bande di loro masnade e faccan tripudio di spari, e le donne s'eran tutte raccolte ad attender l'Arcivescovo nella chiesa, e i preti in

sulla porta maggiore colla croce in asta.

L'Arcivescovo, fatte sue orazioni all'altare e voltosi a quella gente, recitò una calda e forte omelia, dicendo in fra le altre cose : che ivi gli uomini non poteano aver nome di cristiani, se non cessavano di ladroneggiare il paese, ch' essi così di frequente correano, rapinando il bestiame de' pastori. Uomini e donne piangeano a grosse lagrime e picchiavansi il petto e gridavano: sè voler essere cristiani, e vivere e morire nel seno di santa Chiesa. Ma terminato l'Arcivescovo di predicare, si spiccarono della turba quattro maggiorenti del popolo, e posti a ginocchi avanti il faldistorio, dissero: -Monsignore, insino ad ora noi non ci credemmo infrangere la legge di Dio, pigliando pecore, vacche, porci e montoni a sovvenimento di nostre necessità. Imperocchè essendo la provvidenza del Signore Iddio pietosa a tutte le sue creature, come vorrebbe essa patire che i pastori della Gallura avesser possessione chi di cinquecento e chi d'ottocento e mille pecore, là dove noi non ne abbiamo una greggiuola di cento? Onde se noi o per insidia o per valore possiam rapirne loro alcun centinaio, soccorriamo almeno in parte alla giustizia distributiva. L'Arcivescovo mostrò loro, questa esser logica da Beduini d'Arabia e da corsali di mare, e non da cristiani.

Paria. Costoro potrebbero anzi tener cattedra di Comunismo in certe università d'Europa, e averne lode di sapientissimi investigatori dell'intrinseca virtù dei bisogni della presente civiltà. Unicuique suum è un vecchiume pelasgico, in cui i termini de' poderi erano così inviolabili, che s'adoravano per Iddii, nè era lecito all'aratro di travalicarit, salva l'ira del Dio

Termine.



Autore. Ma, per venire al proposito nostro, Monsignore vide a sua gran maraviglia quel popolo così strabocchevolmente unto, che il grasso stillava loro dalle ciocche de' capelli e dai lucignoli della barba in guisa, che scorrea giu per le spalle e il petto. E le donne gocciolavano dalle trecee, e da vean si unta la faccia, che il viso luccicava loro, e il grasso colava per gli orecchi e pel mento giù nel seno, di che la finissima camicia era tutta inzuppata; e i pepli, ch' avean di seta bellissimi e grandi, eran conditi di grasso per modo, che traspariari no e brillavano al sole come oro. L' Arcivescovi richiesi preti del villaggio, che nuova cosa fosse questa; e gli venne risposto: essere immemorabile usanza di loro antenati, che nei di delle sacre e feste di nozze e di balli gli uomini si ugnessero capelli, faccia e barba, e le donne colla faccia e le trecce ugnessero i pepli.

Nozzi. E che questa sia pratica velustissima orientale, e poscia da Fenicii e dai Pelasgi tradotta in ponente, noi il veggiamo dalle ghiande e dai vaselli unguentarii babilonici, assiri, egiziani ed anco etruschi e tirreni, che si rinvengono nelle necropoli d'Egitto e nei monumenti d'Etruria 1; ne quai vaselli si custodiano gli unguenti odorosi da unere la nersona.

Carminati. Io son si lielo di queste collazioni che si ben calzano cogli usi di Sardegna, ch'io non m'avvidi dell'altezza del sole omai verso il meridiano.

Autore. Ed è tanta, che peneremo di giugnere al castello all'ora di pranzo; perchè basti per ora; il resto a questa sera.

## CAPO V.

# Di molte usanze patriarcali de' Sardi.

Come fu venuta l'ora del passeggio, usciti verso i prati, tanto si procedette innanzi, che giugnemmo al castello d'Artignano, villa deliziosissima de' conti della Trinità. E visitato giardino, e dato una volta intorno a quelle masserie delle vac-

<sup>1</sup> Micall, Mon. Ined. tav. IV. VII. LII. Mus. greg., vol. I. tav. XIX; vol. II. tav. 91. 93. 98.

che svizzere, di che il conte grandemente si dilettava, scendemmo verso una ripa che soprasta il lago, ed ivi rappiccossi il filo de' nostri conferimenti intorno ai costumi di Sardegna.

- Carminati. In somma io non mi tengo alle mosse, e lanto mi tarda che voi, Padre Antonio, ci novelliate de' fatti nostri, ch' io mi sento struggere come i fanciulli vogliosi.

Paria. E'ci uscirà in qualche anticaglia delle sue: ch'egli non s'appaga de'tempi degli avoli nostri, ma ci balza oltre gli anni millanta, che gli par ieri o ier l'altro.

Autore. Or vi dirò appunto una bella usanza che ci vien dai secoli prossimani al diluvio; e beato il mondo se non l'avesso smarrital chè forse non avrebbe grand'uopo degli alberghi di mendicità e delle carceri penitenziarie, se la nobile costumanza fosse ancora in fiore com'ell'è nelle centrali contrade di Sarderna.

Voi dovete sapere che nelle Marghine, nel Goceano, nella Barbagia e nella Gallura, luoghi ov'ha molti pastori di vacche, di pecore e di montoni, incontrano alcuni accidenti che disertano i bestiami; siccome una larga caduta di neve in sui monti nel verno, una gran caldura che brucia i pascoli, o una pesilienza od altre sciagure. Laonde alcuna volta interviene, che un pastore agiato di molti capi di bestie perde a mano a mano la nandria e cade in povertà. Il che suol accadere alcuna volta anche per liti domestiche, per avidità dei procuratori, per reudeltà degli avversarii, per vendetta di qualche nimico e per rapina di ladroni. Ed ecco il pover' uomo con molta famiglia di figliuoli venuto nell'inopia e non aver luogo d'uscirne, ove il lodato animo e generoso de suoi consorti, amici e conoscenti non gli offerisse via di ristorare la seaduta fortuna.

Veduto il loro paesano in quello stremo, s' adunano a consiglio i buoni uomini del contorno, e discorrono i modi di sovvenirlo. Indi, convenuti fra loro in sul partito da usare, chiamano il pastore tapino, e consolatolo di buone parole e bevuto un tratto alla sua salule, ciascuno gli presenta in duona una vitella del suo armento, e. pregandogli da Dio ogni buona ventura, il rimandano colla novella torma raccogliticcia alle sue capanne. Di che il poverello del pastore, donde poverissimo partilo s'era il maltino, ritorna, se non ricco, almeno hastevolmente fornito di venti e sin trenta capi di bestie. Chi può dire come la sua donna, rasciugate le lagrime, chiami a sè figlinoletti, e fattili porre a signocchi, il provochi a ringraziare l'amorosa provvidenza celeste, ed a pregare sul capo de' loro benefattori ogni eletta benedizione? Intanto il pastore, fatto migliori massaio, procura il suo gregge ono ogni sollectiudine, e d'anno in anno, favorendo Iddio, accresce la sua mandria per guisa, da tornare alla prima agiatezza. Nè egli professa altr'obbligo ai donatori, che quello d'esser presto, ov' altri cada in bisogno, di porgere quel ristoro, ch'ei ricevette dall'altrui liberallit.

Nozzi. Oh tutta Italia fosse pur barbara a questa foggial Se non è questa altissima civiltà, qual potrebbe esser mai? Perocchè civiltà senza compassione de mail altrui e senza liberalità e amore di ristorarli, è civiltà da belle e fiorite parole, ma non da ravvalorare il conciltadino languente, da consolarlo angoscioso, da proteggerlo oppresso, da rialzarlo cadular-

Paria. Le considerazioni del p. Errico son degne in vero d'un animo nobile com'è il suo; ed lo giudico, che i Sardi per sola generosità si rechino a rimettere in piede i loro prostrati consorti, nè ci abbia luogo costì antica o nuova usanza da seguire, ma pura virtiù di cuore ben fatto.

Autore. lo innanzi direi che questa virtù è tanto più nobile, quanto per lunghissima serie di secoli si è esercitata con più di costanza: con ciò sia che noi la veggiamo con eccellenza generata nelle magnanime genti prime, e radicatavisi con vivaci e salde radici insino a' nostri dl. Egli è certo che gli antichi uomini d'oriente, come un loro genitle per isventure impoveriva, gli usavano tal mercè da rimetterlo in assetto. Giobbe Usseo da somma ricchezza cadde in estrema miseria: di che mossì a compassione i parenti e conoscenti suoi, datogli ciascuno un capo di bestia, gli rifornirono i branchi i quali, benedicente Iddio, crebbero in doppio, e di quel primo dono a somma dovizia pervenne: Et dederunt ei unusquisque ovem

waom, et inaurem auream waom 1. Or voi vedele se questa costumanza, favoreggiatrice d'ogni più chiara virtù, germogliò feconda negli umani petti sino dai primi periodi della società delle genti, ne'quali si reputa da molti che vivesse il paziente Giobbe.

Boero. E non potrebbesi dire che questa costumanza fosse favoreggiatrice eziandio di pigrizia, e la comodità allettasse i pastori ad esser miseri, infingardi e scioperati, sperando, se si scema l'armento, di mantenersi in istato coi doni altrui?

Nozzi. Egli non è da riguardare alla distemperanza delle umane azioni, ma sì al discreto e diritto uso di esse; poichè altrimenti ogni nobil virtiu cadrebbe in vizio anche bruttissimo, e sarebbe tolta dalla terra ogni cartià di compassione e d'amore, potendo l'uomo volgere a peggio ogni più eletto dono di Dio. E però il costume de Sardi è santissimo, e munificentissimo, e degno d'esser predicato come gioia preziosa d'antica civilà.

Autore. Ne'luoghi più intimi dell'Isola, e spartiti dalle maggiori città, quelle genti vivono in tutto come al tempo de' patriarchi, ciò è a dire secondo la legge naturale, com'era in pratica ne' primi tempi dell' umana comunanza. E sebbene le leggi del regno sieno generali, tuttavia quei Sardi, il più che possono, hanno per leggi li statuti e le consuetudini antiche e, secondo la guida di quelle, praticano gli atti domestici e comuni. La Gallura, ch'è il sito più montagnoso dell'Isola, essendo ricca oltremodo di pascoli, ha su pe'dossi de'monti e nelle valli capanne pastorecce, e in esse vivono grandi e agiate famiglie, per parentadi di tre o quattro generazioni. sotto un sol capo antico d'anni e per autorità riverito. Nella Nurra è presso a poco il medesimo, ma le consorterie non sono ivi si larghe di generazioni, e accoppiate e strette nel vincolo di stirpe come nella Gallura: essendo che i garzoni. presa moglie ed avuta la porzion di gregge assegnata da' padri, forman capanne da sè, e vivono sceverati e sciolti dal vincolo paternale. Onde ne avviene, che i pastori della Nurra

1 lob. XLII. 11.

sono più agresti de Galluresi, ove per contrario nella Gallura troveresio una civillà più conforme a quella che ammirianno nelle Scritture sante di que patriarchi sempilici ia uno e nobili di senno, d'atti e mantere. Gli uomini della Gallura usano più di frequente alle città e villaggi, hanno congiunzioni di parentadi anche fuor degli Stazii (che così chiaman essi i loro ricoveri pastorali), e siccome abbondanti di pelli, di caclo, di burro e di bestiame, mercatano colle città e si conducono insino alle metropoli de due Capi, avvolgendosi per le fière e pel tribunali:

Per converso la Nurra, o men doviziosa o più sequestrata, ritrae alquanto delle antiche tribi simaellie. Le donne e i farno iculti non escon mai di quelle solitudini, e siccome l'inferno aere de' mesi estivi e d' autunno rende oltremodo difficile agli strani il potervi far dimora, così quelle genti non hanno nè chiese nè preti. Laonde il capo di famiglia vi tien grado di re e sacerdole in questo, ch'egli regge d'autorità il casato, e dà, ove occorra, il battesimo ai nipoli; presiede alle sponsaizie; i ili delle feste raguna la famiglia innanzi alla Madonna per le preci; conforta i moribondi, e regola le sacrate cose presso i suoi.

Egli è il vero, che allor quando i bambiui nascon sani o i calori grandi o le piogge non l'impediscono, il recano a battezzare insino a Porto Torres, ed ivi in chiesa fan pure i maritaggi, ma se la state od altro incidente il vieta, alcuni di questi atti religiosi cadono al rettor della casa. Incontra non di rado, che alcuni giovani pervengono all'elà di venti e venticinque anni senza aver udito messa, o veduto chiesa, o parlato col sacerdote: e però nè si confessarono, o comunicarono, od ebbero il santo crisma.

Paria. E son eglino cristiani a questa guisa?

Autore. Sono; e i più d'una fede vivissima e d'un amor caldo e forte alla Chiesa, chè le madri infondono dall' infanzia queste viriù nel vergine animo de' figlioli. In tutto il rimanente e' vivono la vita naturale e casta dei pastori nomadi, com'eran forse i primieri coloni dell'Isola: perchè non è meraviglia che troviate illesi fra coteste genti i modi che leggiamo nell'infanzia delle prime età. Così mi fosse dato di conoseerne parecchi e di compararli, com'io credo, che n'uscirebbe la più compiuta illustrazione della storia de' prischi passaggi degli uomini nelle parti occidentali.

Carminati. Di certo, che per questa via si riscontrerebbero di molte costumanze che accenna la Genesi, l'Esodo, il libro de' Giudici e de' Re, e molte oscurità de' Profeti si chiarirebbero agevolmente.

Autore. Voi sapete come gli antichi piantavano i padiglioni ed anco gli altari e le tombe presso un grand'albero di quercia, di cerro o d'elce, cui davano il nome del luogo o del possessore. Così Abramo in Mambre, così Giacobbe in Betel, ove seppellita a' piè della quercia la nutrice di Rachele, fu appellato quell'albero: Quercus fletus 1. Così Giosuè, che piantò il testimonio della pietra subter quercum, quae erat in sanctuario Domini 2. Così l'Angelo, che apparve a Gedeone, sedit sub quercu, quae erat in Ephra, et pertinebat ad Ioas patrem familiae Ezri 3. A queste querce avevano i primi popoli una certa riverenza, a cagione ch' essendo la quercia vivace e forte, adombravano in essa la perpetuità della vita e le robuste grandi virtù dell'animo. E questa religione giun se a tale ne' superstiziosi, che di sacro culto l'onoravano, e dalle querce chiedean gli oracoli, e nelle querce adoravano Iddio. Le querce di Dodona ci porgono gli esempii del culto pelasgico trapiantato d'oriente; e le querce venerate dai Galli, dai Britanni, dai Germani e dalli Scandinavi ci fanno addivedere quanto questa religione fosse universale, e però trasmigrata dai primi tempi.

Or eccovi i Sardi del centro e della superna piaga dell'Isola porgere se non divino culto a questi grandi alberi, almeno averli in osservanza di misterioso rispetto, e soll'essi operare i solenni atti della vita domestica e pubblica. Sotto l'albero ch'è nella piazza della chiesa, e fuori sullo spianato del villaggio i Sardi fanno loro contratti, avviano le pratiche de' maritaggi,

<sup>1</sup> Gen. XXXV. 8.

<sup>2</sup> los. XXIV. 26.

<sup>3</sup> lud. VI. 11.

assegnano i prezzi delle derrate, colloquiano delle decime al prete, de' testatici, de' prediali. S'egli v'ha alcuno sciaguralo volto alle superstizioni, sotto l'albero getta l'arte e fa sue invocazioni e scongiuri. Ma spezialmente sotto questa loro antica quercia fanno i giudizii e pronunziano le sentenze.

Mi narrò un Giudice della reale Udienza, essergli occorso più volte nella sua giovinezza di trovarsi presente in Agius e altrove a cotali giudizii degli anziani del villaggio, fatti poco dopo il levar del sole sotto la quercia; e mi disse: - lo vi prometto ch'ella è cosa da stupire, l'udir que' rozzi e illitterati uomini allegare con tanta dirittezza e saldezza di ragioni, con sì copiosa e forte eloquenza, con tale vivacità d'immagini, colorite di stile, nervo e color di concetti, ch'io ne disgrado qual è più versato uomo di curia. L'ingegno de' Sardi è arguto e desto, ma quelli della Gallura e delle altre parti montane dell'Isola travalicano di gran lunga la sottigliezza e acutezza degli altri isolani. Intesi quistioni intricatissime di canoni, di livelli, di testamenti , di contratti e que' vegliardi snodare i groppi, trovare il filo e ravviare le scompigliature, dicifrare gli enigmi, schiarire le oscurità, porre il dito sul merito della causa. E in tutte queste disputazioni tengono puntualmente il metodo de' giudizii, ascoltando prima le proposte, ventilando le ragioni delle parti, non interrompendo i discorsi, riassumendo gli argomenti pro e contra, e proferendo con ordine le sentenze. Queste cose mi dicea quel valent'uomo.

Anche mi narrava il dottor Gavino Alivia Dettori, colto e gentil giovane di Nulvi, siccome nella Galtura e in altre parti più centrali dell'Isola si fanno i giudiziti capitali a quella guisa che si trovano aver usato le antichissime genti, nelle quali si mantenne grandemente radicato il principio della sovranità di famiglia, e la causa di morte giudicata dai privati uomini del casato. Ove alcun villano sia stato ucciso per madefizio occulto, la casa ordina il funerale secondo il rito del paese; e poscia indaga sottilimente, nell'interno consiglio domestico, chi dei terrazzani possa averlo morto e per quali cagioni. E posto l'occhio sopra il creduto reo, i più prossimi parenti si rivolgono a due razionali o savii del popolo, e commetton loro di

significare al supposto uccisore che il sospetto cade sopra di lui. Questi dal canto suo ne parla a' parenti e consorti, i quali eleggono due altri savii della terra. Da cotesti quattro buoni nomini son presi i concerti, posto il giorno del convento e intimato alle parti di rendersi al giudizio.

Il luogo del tribunale è sotto la quercia del villaggio, l'ora sasegnata è nel mattino al levar del sole, e i giudici vi vengono a digiuno; nè prima gustan boccone che sia terminato il giudizio e data la sentenza. Convenute le parti, i due celtti per la famiglia dell'ucciso, voltisi all'accusato e ai parenti di lui, sì gli annunziano ch' egli è sospettato d'aver morto a tradimento l'uono della famiglia ivi presente e accusante. Allora il più stretto consanguineo, rizzatosi in piè e accennato col di-to, dice: — Se fu che l'bai morto. E l'altro pur levalosi, risponde: — lo non l'ho morto. Altora dai quattro savii si dà commiato all'accusato e all'accusatore, i quali per opposite vie si ritirano e d'ilungano un buon tratto dal tribunale.

Dall'un lato i parenti dell'ucciso producono tutte le cagioni che li condussero a riputar micidiale del loro consorte colui, che hanno imputato innanzi a razionali del villaggio. Dall'altro si nega l'imputazione, rincalzando il niego coi più validi argomenti che vengan loro alle mani. Avvocato caldamente da ambe le parti, a un cenno ciascuna si ritira e col suo parente si ricongiunge.

Intauto i due buoni uomini da lato del reo discutono il valore dell'accusa; ricercano le memorie delle due famiglie; provano che il padre, e il padre de lpadre, e il valor dell'avolo
non ebbero mai briga e nimicizia colla casa dell'ucciso. Che
tenner comparatici di san Giovanni, che furono in sulle nozze inisteme, ch' ebbero baratti di bestiame, acconciamenti
d confini, e insin donne dell'una e dell'altra casata in famiglia.
E però non vi si veder cagione di rancore, d'odio o di
vendella.

I due che fan le ragioni dell'accusatore, allegano non so che indizii d'un parente frodato in certe pratiche di compere: d'una qualche onta fatta in sulla fiera: di certe andate di

20

soppialto altorno alla casa: di parole tronche, d'occhiate di traverso, e simiglianti capi di dolo e di mal cuore inverso l'ucciso. Per l'ultimo si viene a partito, e aggiustate e bilicate le ragioni, o sventate le prove in contrario, si viene di concordia in fra i quattro a sentenza.

Allora dato un fischio, si richiaman le parti; e se la sentenza è chiara che l'accusato ne risulli innocente, gli si annunzia con gaudio, si fanno impalmare insieme, si boe alla salute l'un dell'altro, e si dipartono amici. Se all' incontro la sentenza è di reato, i savii gli significano ch'egli è tenuto in sospetto di micidiale, e gli assegnano il tempo consueto di venti giorni, in fra i quali è in pieno diritto del fuoco e dell'acqua. Passato il termine, o si dilegui dal villaggio, o si metta in guardia, poichè la vita sua è alla taglia de parenti dell'ucciso.

Paria. Ch' è egli il diritto dell'acqua e del fuoco? Oh si vuol egli privare chi uccide altrui di poter bere, e scaldarsi s'egli ha freddo?

Autore. Voi la pigliate a parola. Diritto dell' acqua e del fuoco si è quando, entro lo spazio do' venti giorni, l' uomo ò sicuro da' suoi nimici, in tanto che s' egli entrasso nella casa degli avversarii per attinger acqua al loro pozzo o cisterna, o a chieter della brace per accender il suo focolare, gli verrebbo concesso liberalmente per diritto di buon vicinato. Ma costui che può calcaro a piena sicurtà la soglia del suo nemi-co, passati i venti di dalla sentenza degli anziani, convien ch' egli fugga sbandeggiato a' monti, ovvero si diparta dal villaggio per tramutar sua dimora in terre lontane, ovvero s'armi egli e i suoi parenti, e si tenga in guardia dalla forza o dalle insidio della narte nimica.

Carminati. Ne' venti giorni indenni si scorge apertamento la tregua di Dio e le leggi di buona cavalleria, ch' obber sempre luogo ne' popoli, ove la legge comune non tutela dalla privata vendotta. E non ostante che in Sardegna le leggi e lo giustizio reali sieno in pieno vigore, nulla di meno egli è chiaro, che in alcuni luoghi più agresti dell' Isola, sebben riverite nell'animo, non son obbedite di fatto; poichè in quegli uomini l'idea della sovranità domestica non è ancora spenta. Di maniera che piuttosto incorrono il rigor della legge universale del regno, che rinunziare al preteso diritto di vendicare da sè il sangue de' parenti.

Nozzi. Nei popoli primitivi cotesto male gravissimo era l'ultimo a potersi svellere dalle leggi. Però Iddio stesso avea voluto tra le tribù d' Israello le città sacre all' immunità personale, in quibus cum fuerit profugus, cognatus occisi non poterit eum occidere 1.

Torna poi chiarissimo nel libro de' Giudici : poiché avendo preso Gedeone in battaglia due re madianiti. Zebee e Salmana, disse loro: - Se non aveste uccisi i mici fratelli sul Tabor, v'avrei perdonato la vita; ma avendoli morti, debbo vendicarli. E voltosi a lether, figliuol suo primogenilo ancor garzone, gli disse: - Sorgi e ammazzali. Il garzonetto si peritava, e i due re dissero a Gedeone: - Tu se' forte, dacci del coltello tu, e morremo 2.

Boero. Colesti razionali, o anziani, avrebbero a essere gli arbitri nelle quistioni del popolo, e ve n' ha traccia nell' Esodo, ove dice: Subiacebit damno quantum maritus mulieris expetierit, et arbitri iudicaverint 3. Ed anco di quel giudicare nell' ore mattutine sappiamo ch' era in usanza: Iudicate mane iudicium 4. Nè mi fuggì della considerazione quando diceste. che i mentovali anziani del villaggio convengono al giudizio digiuni, nè pria si recherebbero a gustar boccone, che non avesser data la sentenza. Questo s'attiene all'antica sobrietà, per avere la mente chiara e destra al giudicare; altresì le genti prime consideravano il giudizio siccome azione altamente religiosa e per riverenza a Dio, in cui vece giudicavano, guardavano intatto il digiuno: come veggiamo in Omero, che prima si sacrificava agl' Iddii, poscia si tenevano i giudizii, e per ultimo si banchettava. Il digiuno dei Sardi in questa occorrenza può esser pure a significazione, che l'atto è di somma importanza, e sta loro sommamente a cuore, anteponendolo

<sup>1</sup> Num. XXXV. 12.

<sup>2</sup> VII. 18.

<sup>3</sup> XXI. 22.

<sup>4</sup> ler. XXI, 12.

persino ai bisogni della natura. Così il fedel servo d'Abramo, ito, per commissione del suo signore, in Mesopotamia a trovar moglie del parentado al figliuolo, vista la fanciulla Rebecca, e piaciutagli, e fittosi in cuore d'averla, alla casa di Batuele pervenne per chieferla in ispoea ad Isacco. Ed ivi offertogli ristoro di cibo, disse: Yon comedam donce loquar sermones meos <sup>1</sup>. Ne, sin che non ebbe posto felice termine alla sua ambasclata e non gli fu promessa la vergine, si sedette alla mensa ospitale.

Nozzi. Noi veggiamo come colesto rito di giudicare sotto gli alberi s'attiene a tempi lontanissimi; e ce lo vedemmo ricondotto in Europa dai Goti, dagli Eruli, dai Franchi e dai Longobardi, i quali faceano i giudizii all' aperto e sotto le piante più annose, così i re di corona, come i duci e i magistrati che mandavano in giro per le province in nome de're e degli imperatori. Sotto gli alberi i popoli primitivi pronunziavan le leggi, accoglicano gli ambascadori, decretavan le guerro e le paci, e sin anco eleggeano e proclamavano i re: come ci fa sperti il libro de Giudici, ove narra: Constituerant regem Abimetech iuxta quercum, que stabat in Sichem<sup>2</sup>.

Autore. E sebbene ne' villaggi, ove non è ricinto di mura, facciano i Sardi i pubblici e privali negozii solto gli alberi, non è così nelle città murate, ove si conducono con altra norma, pure antichissima anch' essa, e da molti secoli nelle città del continente sì disusata, ch'è fuori della memoria de' popoli; e leggendola scritta ne' sacri libri appena che la giungano a comprendere.

Carminati. E quali modi posson eglino tenere, se non di convenire in piazza, o sollo i portici del mercato, o presso le logge del palazzo di giustizia o del comune, ed ivi, come a luoghi di ragunata, mettersi ne crocchi e favellare e trattare loro faccende, e avviare lor pratiche, e stringere lor negozii?

Autore. In Sardegna si fau queste cose al ragguaglio de'primi uomini, e in tutto conforme ai modi de'Cananei e degli al-

<sup>1</sup> Gen. XXIV. 33, 2 XI. 6.

tri popoli di quelle contrade, i quali tutte le loro assemblee, giudizii, trattati e negoziazioni teneano alle porte della città. Quivi s'unian le brigate, e quivi erano sensali, testimonii, mercatanti, giudici e tribunali. O per natura o per arte distendeasi innanzi alla porta della città, avvegnachè poste le più sui monti, uno spianato, sul quale conveniano i cittadini. Se il piano era largo, diceasi piazza; così ne' Paralipomeni: Convocavit universos in platea portae civitatis 11 S'egli era di breve giro e sostenuto da muraglioni, diceasi aia: Porro rex Israel et Iosaphat rex Iuda, uterque sedebat in solio suo. vestiti cultu regio: sedebant autem in area juxta portam Samariae 2.

Su questi spianati adunque s'adunavano i cittadini alie faccende, e questa consuetudine era già sin da' tempi d' Abramo. Imperocchè vivendo il santo patriarca in Arbee, città cananea, e volendo comperare da Efron il sepolero di Sara, strinse il mercato in sulla porta della città per quattrocento sicli d'argento : pagòglieli e ricevette l'investitura del campo : Videntibus filiis Het, et cunctis qui intrabant portam civitatis illius 3. Ivi sedeano i principi e seniori del popolo; componean litigi, patrocinavan le vedove e i pupilli, conciliavano nimistà e mantenean la ragione al popolo. Nel libro di Ruth abbiamo un chiarissimo esempio del modo che si conduceano questi convegni. Booz, prima di sposare in moglie la Ruth moabita, sapendo che innanzi a lui avea diritto d'averla un più stretto parente, ne lo chiese pubblicamente alla porta della città in presenza de'seniori. E avuto da lui che non gli calea di menar donna, disse agli astanți: - Ecco, voi siele buon testimonii del suo rifiuto; io mi chiamo sciolto d'ogni obbligo inverso di lui. E sposolla: Ascendit ergo Booz ad portam, et sedit ibi. Cumque vidisset propinguum praeterire. . . tollens decem viros de senioribus civitatis, dixit. . . audire te volui, et tibi dicere coram cunctis sedentibus et majoribus natu de populo. Qui respondit: cedo iuri propinquitatis. Allora Booz disse ai seniori

<sup>1</sup> II. XXXII. 6.

<sup>2</sup> lb. XVIII. 9,

<sup>3</sup> Gen. XXIII.

e a tutti i terrazzani: . . Testes vos estis hodie, quod Ruth moabitidem in coniugium sumpserim 1.

Eziandio i giudizii si faceano alle porte della città, e però dice il Signore nel Deuteronomio: Se il figliuolo è licenzioso e protervo e contumace, eum ad Seniores civitatis ducent, et ad portam indicii 2; ed ivi si dava sentenza. Ed era tale e tanto l'onore in che s'aveano gli uomini sapienti, che non si potea coronarli di miglior laude, che il dire: - Tu se' degno di sedere ai giudizii in fra i seniori presso la porta della città. Ond'è che Giobbe, volendo mostrare in quanto onore venia levato in fra i suoi, dice: chi mi concederà di rivenire ai giorni felici . quando procedebam ad portam civitatis . et in platea parabant cathedram mihi? Videbant me iuvenes. et abscondebantur: et senes assurgentes stabant. Principes cessabant loqui etc. 3. Similmente fra gli encomii dello Spirito Santo alla douna forte è detto: Nobilis in portis vir eius, quando sederit cum senatoribus terrae 4. E così son piene le sacre Scritture di questa antichissima usanza orientale.

Ora i Sardi anche in ciò mostrano di riscontrarsi coi Fenicii: imperocchè gli abitatori delle grardi città dell'Isola praticano coteste adunanze alle porte a similitudine di quegli antichi popoli. E più i Sassaresi, che i Calaritani. A Cagliari la
porta ove molti si raccolgono è quella che conduce a Selargia
e a Quartu, ch'ivi in fra le due porte e il ricinto è sempre rivendugliuoli d'aranci, di nicchi di mare, di frutte, d'erba poi
cavalli; e le genti, che fornano a città, in sulla piazzetta stanno a crocchio: ma fuor la porta di Stampace è l'accolta maggiore; piochè ivi è il mercato, la pescheria, il macello, la selvaggina, la polleria e le foresi che, in lunga fila sedute presso
a' loro panieri, vendono il pan fresco, che a vederlo è una
hianchezza.

Tuttavolta le brigate alle porte di Cagliari, non vi rendono il costume cananeo sì a punto come in sulle porte di Sassari.

<sup>1</sup> Buth IV.

<sup>2</sup> Deut. XXI, 19,

<sup>3</sup> Job. XXIX.

<sup>4</sup> Prov. XXX. 23.

Io non potea uscire a passeggio, ch'io non volgessi alla porta di Rosello ovvero alla porta turritana, ov'è il maggiore raunamento d'uomini a'ioro negozii; nè potea dimettere la maraviglia del veder serbati tanto esattamente tutti quegl'incontri e incidenze che si leggono nella sacra Scrittura.

In Sardegna corre un'usanza universale, che gli uomini si spiccano dai lavori prima del cadere del sole, per timore dei maligni vapori che s'alzano a' campi in sulla sera: onde sì quelli che lavorano in proprio capo, come quelli che sono a opera, pervengono alle porte poc' oltre alle ventitrè, e indi si posano insin presso alle ventiquattro. Ma i più sfaccendati, fattori, sensali, incettatori si riducono alle porte assai più per tempo, e fanno crocchi e collette, favellando di tutt'i casi avvenuti nella giornata. A mano mano giungono i lavoratori del contorno, e deposte lor zappe e vanghe, si mettono fra le brigate. Sopravvengono i più lontani a cavallo, e scesi, e date le bestie, a condurre a casa, ai figliuoli, che con altri fanciulli si riparan tutto il di alle porte, vanno a far popolo intorno ai seniori. Quivi si formano i prezzi del grano, dell'olio, del tabacco, del pesce e della grascia. Si compera il bestiame, si mercatano le condotte degli operai, si barattan cavalli, si trattan matrimonii, s'aggiustan contratti, si compongono differenze. Gli anziani e savii del popolo si frammettono per compromesso nelle liti, si brigano di ritornare in amistà le parti, e danno gaggi, malleverie e fedi, e pigliano sopra sè le indennità e le transazioni.

Anche alla porta di Rosello ha la più bella e ricca fontana dell'Isola, e a quella vanno attinger acqua le fanciulle della città. La fontana è a piè del monte in una valletta; perchè vedreste sempre una lunga fila di giovinette calare e ascendere colle idrie in capo o in ispalla, che vi parrebbe esser fuori della città di Nachor e dire col servo d'Abramo: Ecce ego sto prope fontem aquae, et filiae habitatorum huius civitatis egredientur ad hauriendam aquam 1. Così Saul essendosi diretto os suo servo verso la città di Suph: Cumque ascenderunt ci-

1 Gen. XXIV. 13.

vum civitatis, invenerunt puellas egredientes ad hauriendam aquam 1.

Carminati. Ed eziandio Omero ci parla delle fontane fuori della città, ove le donzelle usciano colle anfore in capo a tor l'acqua. Minerva si finse ad Ulisse una verginella,

> . . . . . . che piena Sul giovinetto capo urna sostenti, (Od. Lib. VIII.)

e tornasse dal fonte alla città de' Feaci. Gli esploratori di Ulisse s' avviarono verso la città de' Lestrigoni,

> E s'abbattero a una real fanciulla, Del Lestrigune Antifate alla figlia, Che dal fonte d'Artacia, onde constuma Il cittadino attingere, in quel punto Alle pure scendea linfe d'argento. (Odiss. Lib. X.)

Paria. Penso che in Sassari non iscenderan le figliuole dei re alla fonte di Rosello coll'idria in capo.

Autore. E dàlli col canzonarmi di quel Paria! Se ai pissini di Rosello non van le principesse, alle fontane de' villaggi escon però anco le liglinole de' più ricchi e potenti, come facea la giovine Rebecca che pur nascea di Batuele, principale di Nachor, la quale venia come l'altre fanciulle, habens hydriam in srapula sua puella decora nimis, et virgo pulcherrima: descenderat autem ad fontem, et impleverat hydriam, et revertebatur?

Nozzi. Di guisa che fuori di quella porta dee essere un andare e venir di gente continuo; pur nulla di manco scusate, ma quel vostro negoziar fra il primo riciuto non l'intendo gran fatto; come altresì di cotesti mercati alle porte.

Autore. Perchè non v'è egli capace? Io l'intendo benissimo, laddove considero, che per lo più nelle antiche città le porte

<sup>1</sup> I. Reg. IX. 11. 2 Gen. XXIV. 15, 16.

eran doppie, e fra l'una soglia e l'altra correan talora portici. e volte grandi, e torri, e contrafforti. Dovean essere alcune d'esse come a Genova la porta dell'arco a santo Stefano, che dopo la prima soglia s'entra in un portico, vi si aggira un cortile ove stanno erbajuole e rigattieri, e poscia ripiglia l'altra porta, ch' esce verso il Bisagno. Le porte di san Tommaso erano alla stessa foggia con un largo andito e cortile in mezzo: e così pare che si fosse in molte città cananee. Saul nella città di Suph cercando di Samuele, accessit ad Samuelem in medio portae 1. E perchè non si reputi, che avesselo colto in sulla soglia, abbiamo un altro passo a renderci chiariti, che la porta aveva non picciol tratto fra l'una soglia e l'altra. Volendo il generale Gioabbo uccidere Abner a tradimento, seorsum adduxit eum Ioab ad medium portae; ut loqueretur ei in dolo, ed ivi l'uccise 2. E il re Davide appresso la vittoria sedette in fra le due porte a far la rassegna dell'esercito trionfante: David autem sedebat inter duas portas 3. Sovra le porte erano talvolta torrioni e magioni militari, ove forse abitava il torriere o il guardiano, ovvero eran stanze pel consiglio dei seniori, da che si legge, che Davide, intesa la morte d'Assalonne, contristatus ascendit caenaculum portae, et flevit 1.

Del mercato poi che teneasi alle porte, n'abbiamo cenno, in fra gli altri, nel quarto de Re, ditendo Elisco al messo del ro: Cras modius similae uno statere erit, et duo modii hordei statere uno in porta Samariae 5. E nel secondo d'Esdra pare che la pescheria fosse altresì fuori della porta, essendo che si legge: Portam autem piscium aedifecaverunt fili Anna 6.

Or, per rimetterci in Sardegna, sappiate che all'ingresso della porta di Cagliari, di verso Quartu, è una cerchiata di stecconi, in fra la quale e all'intorno sono banchi di rigattieri e di fruttatuoli, e fasci e covoncelli d'erba pei cavalli. E fuor

<sup>1</sup> I. Reg. IX. 18. 2 II. Reg. III. 27. 3 Ibid. XVIII. 24.

<sup>4</sup> Ibid. 33.

<sup>5</sup> IV. Reg. VII. 1.

<sup>6 111. 3.</sup> 

della porta di Stampace era un haluardo a sprone, che facea una piazzetta fra esso e la porta, il quale ora è diroccato per aggrandire la piazza. Ivi i banchi del pesce, dei caprettai, del macello e delle civaie son posti lungo il muro della città, ed altri in mezzo tra il muro e il sobborgo. Ond'eccovi tolto ogni dubbio; ed affrontata l'usanza di Cagliari con quella della Canantide, trovatala calzare appuntino.

Boero. Dell' adunarsi in assemblea alle porte non pare che i Pelasgi convenissero coi Fenicii; poichè Omero fa le ragunate de grandi popolani o ne'palagi reali o in piazza. Com'ebbe Ulisso uccisi i Proci, e corsane immantinente la novella per

Itaca, i principi

Nel foro-s'adunar dolenti in folla. (Odiss. lib. XXIV.)

Così mentre Ulisse era nella città de' Feaci, e doveasi tener consiglio dal re e dai grandi pel modo di ricondurlo in patria, l'araldo

> Qua e là s'avvolgea per la cittade, E appressava clascuno; e. su, dicea, Su prenci e condottieri, al fòro, al fòro, Se udir vì cal dello stranier che giunse Ad Alcinoo testè per motto mare. (Odiss. lib. VIII).

Paria. Voi avete tolto il zuccherino di bocca al p. Isaia, allegando il passo d'Omero; attesoché par ch'ei l'abbia pigliato in entiteusi, tanto lo si passeggia per suo: nè egli v'è pericolo che si lasci fuggir l'occasione di cantarellarcene qualce be le Italio, ove si faccia coll'argomento. Dovrem pur dire ch' egli era testè in qualche sua astrazione, tal garbo fece all'udir l'araldo gridare: — Al foro, al foro; che parea si svegliasse allora.

Carminati. Gli è stupore il mio e non divagamento, tant'è acconcia e calzante la somiglianza di sì remote osservanze cogli usi presenti che dell'Isola ci vengono descritti.

Nozzi. Amici, l'aere imbruna e mi pizzica una cotal brezzolina, che c'invita a rimetterci in via.

### CAPO VI.

#### Delle usanze maritali de'Sardi.

Carminati. Che v' ho a dire? quella vostra Sardegna è una miniera ricchissima di nuove cose. Italia nê v'avea sin ora rivolto l'animo, nê aveane pure sospette, ch'esse nel mezo dell'Italico mare si giacessero da tanti secoli a dar lume e vita alle origini prime dei popoli, e quasi come archivio d'antichi documenti, dovessero a questi giorni rilucere nelle mentinostre. E non ostante che oggidl gli uomini aguzzino l'occhio a mirar sempre innanzi, e dispettino per tenebroso ciò che piacque a'nostri maggiori; pur, secondo quella misteriusa legge, che fa spesso le umane voglie a ritroso degl' intendimenti universali, accade che appunto a'nostri di gli uomini dotti, non paghi di conoscere le cose di due o tre secoli addietro, rivolgono curiosamente lo sguardo entro le ombre dele antichissime cià, le quali quanto più s'accostano alla culla delle prische genti, e più s'accarezzano e tornan gradite.

Paria. Ho inteso: voi volete dare all' amico nota di tenebroso, siccome colui che si piace de'vecchiumi, ed ha in niun

cale la moderna civiltà per le anticaglie diluviane.

Carminati. St. tenebroso come il Champollion, ch'era continuo sui geroglifici de'sepoteri egiziani; come il Gessenius sui tritumi delle iscrizioni fenicie; come il Micali sopra i monumenti dell'Ausonia; come il Petit-Radel sopra i muri pelasghi, come l'Inghirami, il Valeriani e i dotti di Berlino sopra i vasi etruschi, e come tant'altri Inglesi, Tedeschi, Francesi, Italiani inforno allo remotissime opere e costumi babilonesi, assirii, medi e indiani. Così il nostro amico per suo diporto passeggia con noi fra le antichissime genti; come que' celebri faceano di proposito e a sommo studio; nè furono avuti mai per nemici dell'odierna civillà. Or fate voi.

Nozzi. Sinchè badate a scherzare, questo bel giorno ci fugge innanzi, e già vedete allungata alquanto l'ombra dei tigli che circondano il castello; segno che il sole è già vôlto non poco. Or diteci adunque, amico, alcuna cosa de maritaggi nell' Isola; quali usi e modi si tengono in un atto così antico com' è il mondo. Se tanto serbarono di prisco negli altri casi della vita, io mi vo'attendore di quei segni che s'attengano da vicino alle stirpi, onde i Sardi ci provennera.

Autore. Non è în tutti îl medesimo: imperocche ai primi abitatori s'aggiunsero altri di varie genti: e però qui e là per l'Isola si trovan orme di rili e costumanza fenicie, elleniche ed ausonie: per tutto nulla di meno v'incontrate a vedere un colore vetusto che ammaestra e diletta.

Paria. lo credo che quegli ominacci di prima scorza non facessero lante cerimonie per pigliar moglie; ma garbeggiando loro una donzella, sì la chiedessero diritto al padre di lef, e avutone che di buon grado si concedea; ed essi la si sposavano in moglie senz'altri imparci.

Autore. Siete forte lontano dal vero; chè sappiate, il negozio degli sponsali aver leggi, statuti e riti così antichi e solenni, che molli savii stimarono essersi propagginati nel novello
mondo da quelli ch'erano in usanza fra gli uomini antidituviani. Ne prima cominicano le memorie dell' infanzia delle
umane società, che non si trovi di già il cerimoniale del matrimonio in pieno essere appresso di quelle. E siccome Iddio,
cessato il bisogno di sposar le sorelle, volle che, per accrescere, dilatare e fortificare colle parentele i legami de' popoli; si
segliesse la sposa in fra quelli d'estranio sangue, così ebbero
cominciamento di presente quelle solennità de' patti, de' riti,
de' gaudil parentevoli e sacri, che noi veggiamo scorrendo le
antichissime istorie.

Nozzi. È in vero egli era serbato al secol nostro l'operare le coso più gravi dell'umano consorzio spogliate di quegli
ornamenti, che le rendeano grandi e auguste agli occhi de' popoli: e trattarle ricisamente e quasi in ascoso, siccome di chi
è non curante che altri partecipi alle gioie e alle tristezze domestiche e cittadine. Onde è che le vestigie delle antiche usanzo ne' madrimonii, nelle nascite e nelle morti ci rimasero ancora presso i re e fra le genti di contado. Anzi quanto i
campi e i monti son più remoti dalle città, e più vivo e na-

turale si trova il gaudio e il lutto delle avventurose e delle tristi vicende.

Boero. Mi si fa un anno il sentire che dica il p. Antonio intorno alle nozze di que' buoni Sardi.

Autore. Nelle parti più interne dell'Isola, e massimamente di verso la Gallura, il giovane che ha posto il cuore ad una fanciulla e la hrama per moglie, avuto il padre e la madre in disparte, significa loro il suo desiderio. Il padre destreggia e piglia tempo e opportunità al negozio; sinchè, adunato il parentado, annunzii i divisamenti del figliuolo, il nome della fanciulla, il casato e attinenze, la dota ed il corredo: e s'ell'è d'altro villaggio, parla de'consorti e dell'indole, assuetudini e modi della contrada; quivi ognun favella secondo che gli dà il cuore, e si cerca se gare e offese avesser luogo da tre e quattro generazioni in su; se leghe, se parti amiche, se fazioni contrarie. E trovato che i sangui son puri d'ogni macchia verso la casata sua e de'suoi, che la dota può esser di buona ragione, che la fanciulla è avvenente, costumata, faccendevole e procaccina, che la madre, il padre e i fratelli son discrete persone e d'assai, ciascheduno attesta che quel matrimonio può tornare ben augurato e di comune soddisfazione del parentado.

Borro. I nostri costumi non han più mestieri di si tellioso concistoro. La dota è grassa; e che ci hann'eglino a faro i parenti, e se i sangui son limpidi, o se le famiglie son virtuose? Le sono semplicità da Sare e da Rebecche. Noi siam più destri e spaccial ine fatti nostri.

Autore. Avuto il consiglio de parenti e consorti, il padre del garzone assegna il più anziano fra essi e ne fa gittare un motto al padre della fanciulla, il quale dal suo lato rifa le medesime inchieste co suoi; i quali venuti nello stesso giudizo, risponde poscia al richieditore, sè e la famiglia tenersi onorati di legar parentela con sì buona gente e amorevole, e non che disdirgli la fanciulla, l'avesse in sino da quel punto per sua.

Allora si conviene de scambievoli donari e del tempo e dei modi; e quelli che sono d'un'agiata contadinanza fanno apparecchi vistosi, massimamente per la sposa, la quade, secondo le consuetudini dell'Isola, dee recar seco tutto il fornimento della casa maritale, essendo che i Sardi, quando si maritano, sogliono por casa da sè, e tutto in essa dee esser messo a nuovo o ristorato, imbiancato o rabbellito.

Paria. Meglio così. I predicatori avran meno a sgolarsi per gridar pace tra suocere e nuore.

Carminati. Sempre lepido il nostro Paria; e pure a vederlo ha sembiante d'uomo sì serio.

Autore. Allorchè tutto è fermo fra le parti, nel di stabilito il padre dello sposo con tutta la comitiva de parenti e de paraninfi move alla volta della sposa, presso la quale son già adunate le parenti vagamente vestite, e tutta la casa è acconciata a festa. Allo scalpiccio de' cavalli il padre finge di nascondersi, e intanto il messaggero picchia e ripicchia, e niun si fa vivo. Giugne il drappello, e fa le viste di sdegnarsi, sinchè ripicchiato più forte, s'ode di dentro una voce che chiede alla brigata: che buone novelle arrechino e se vengono amici? - Amici, rispondono, e rechiamo onore e virtù. Allora il capo di famiglia, facendo il nuovo e quasi maravigliato, esce in sulla porta, e vedutigli dà loro i ben venuti; gli aiuta a scavalcare, fa legar i cavalli agli arpioni, e con mille amorevolezze gl'introduce in casa. Ivi dopo le prime accoglienze, fattosi innanzi il padre del garzone dice con ansietà, aver egli perduta la più cara e graziosa agnelletta della sua torma, e averla cerca per tutto indarno, e alla perfine venire alla casa sua per vedere se la buona ventura il favorisse di tanto d'abbattersi a ritrovarla; da che ei non può vivere senza la sua agnellina, la quale forma la pace, la letizia e la gioia del viver suo, tanl'è candida, piacevole e mansueta; così dolce ne'sembianti, così giuliva negli occhi, così aggraziata negli atti e nelle maniere.

L'ospite fa le maraviglie, finge di non l'aver veduta, dice che entre casa ha di molte agnelle, s' inoltri e vegga se, per sorte, la sua gli cadesse sott'occhi. Di che messi nel salotto, trovano le donne poste a sedere le une appresso alle altre, in aria composta, con un piacevole sguardo, ma tutte in silenzio e niuna si leva o saluta i forastieri. Allora il padre della fanciulla, cominciando dall'uno de'lati, si volge al chieditore e gli presenta la prima, dicendo: - È questa per avventura l'agnella vostra? E l'altro risponde: - È bella, savia e gentile, ma non è dessa. Gli accenna la seconda; l'altro l'encomia, pur sospirando, dice: - La non è dessa. Insomma pervenuto alla sposa: - Questa! questa! esclama. Non vedi tu da quel volto uscire una virtù, che mi presagisce ogni buona ventura? Allora il padre la fa rizzare, e lei, in sembianza renitente, quasi per forza gli mette innanzi. Di che il futuro suocero tutto giubilante le appende agli orecchi di belli orecchini, in dito le pone una gemmetta, al collo un ricco monile, e tutti gli altri parenti e paraninfi venuti seco le offrono i doni loro. Dal suo lato la sposa porge vergognosetta al padre i presenti da recare al suo fidanzato; regala di qualche galanteria i paraninfi, e poscia modestamente si ripone a sedere in mezzo alle donne che la festeggiano ed accarezzano graziosamente. La qual prima cerimonia terminata, si recano finissimi vini e confetti, si fa crocchio, si novella, si dà il buon pro alla sposa; le donne congratulano al padre del garzone d'essersi procacciato sì buona fanciulla, si fanno pronostici, si spiegano sogni, e poi, confettato a piena voglia, ciascuno si rizza e rimessisi a cavallo ritornano lietamente a'fatti loro.

Nozzi. I nostri giovincelli non hauno d'uopo di tanta faccenda e di tanti andirivieni e picchiar di porte e sameria di cavalli e corredo di paraninfi per ormare l'agnelletta sbrancata; chè ne trovano agevolmente per ogni lato, senza dar tanto impaccio a' padri loro e disagiare i parenti e gli amici. Ma avviene altresì che trovate le spose così di leggeri in sul ballo, allo veglie e pel teatro, come le vengono in casa di prima compera, così le si diportano sovente in modo che le metitono a soquuadro in pochi mesi; dove condotte in moglie con savio consiglio di ricerca, riescono il condimento della famiglia e l'onor del marito.

Carminati. Quel chiedere per donna una fanciulla sotto il velame della parabola, è tutto modo orientale; ed anche cotesto è indizio dell'origine de'Sardi. Noi vediamo paraboleggiare quei popoli di continuo, ed è nolissimo come anche nel libro de Re il profeta Natan riprese Davidde pel reato colla moglie d'Uria, velando il suo malefizio sotto la parabola del ricco che invola al poverello l'amorosa agnelletta, che si nutria del suo pane e dormiagli dolcemente in seno. Anche Sansone dà il nome di vitella alla sua sposa; e Dio stesso pei Profeti parlava all'ingrata Gerusalemme assomigliandola or alla vigna ita a male, or alla putzelletta riscossa di mezzo al fango, ca-reggiata, ormala, abbellita, coronata reiua; e la svergognata, obliando tanti benefizii, gittarsi ad ogni turpitudine co'nemici giurati del suo liberalissimo sposo e signore.

Boero. Pur io, essendo in Sardegna, intesi che i garzoni anche patleggiano in più brevi modi i lor maritaggi.

Autore. Ben diceste del dare la fede a una fanciulla, poich'egli incontra non di rado che s'ingaggiano di scambiovole patto senza proferir parola. Con ciò sia che se in sulla
danza un giovane presenta una rosa, una viola o un tulipano
a una donzella, ed essa l'accetta sotto l'occhio de' congiunio
de' terrazzani, quell' offerta e quell' accettazione è pei Sardi
maggior vincolo che la scritta del notaio. Similmente se nella
carola il giovane, in luogo di prendere il sommo delle dita
della danzatrice, l'impalmasse di piena mano, egli torna a un
medesimo ch' averta richiesta in isposa. Ed è un' arra di si tenace viritù, che mal capitato il garzone che fallisse a questa
fede; egli ne saria dal padre o dai fratelli od anno dalla fanciulla irremissibilmente morto d'archibuso o di pugnale.

Paria. Se cosifialte decretali e cotal digesto s'applicassero agli scolari che vanno a studio nelle nostre Università, quanti credete voi che giungerebbero alla licenzo o al dottorato? Ma proprio le son si fiere coteste Sandalotidi? Le sarian leoni più che agnellozze, quaj ce le pur dipingete.

Autore. Non leggesle voi mai che l'ira dell'agnella s'agguaglia ai furori della lionessa, ov'altri abusi la sua mite semplicità? Ed io vi feci considerare altre volte, che i Sardi hanno le grandi virtù e i gran difetti dei popoli primitivi. Il Sardo è di pacifica condizion di natura, ma non si dee pungerlo in certi lati, chè l'ira sua divampa subita e cruda, nè, se non nel sangue, si spegne.

Boero. Di sorta che in Sardegna l'uomo non può essere misleale che una volta sola in vita sua, mozzandoglisi losto l'occasione di venir meno di sua parola col dargli d'un trafiere in quel petto, che più non alberga la fede.

Autore. Egli suol avvenire così; e intorno a ciò narrommi un giudice della reale Udienza di Cagliari un fatto memorando, e da far circospetti nelle promissioni gl'innamorati.

Carminati. Deh ditecelo.

Repsciant Vol IV

Autore. In una grande e popolosa villa del territorio di Sassari viveva, or sono alcuni anni, e forse vive ancora, una giovane appariscente, costumata e savia; intanto che era vagheggiata da molti. E in fra gli altri le avea posto l'occhio un bravo della terra, giovane leggiadro e valoroso, ma insieme audace e fiero e micidiale; che, per malefizii commessi, era in bando della vita con grossa taglia, ed era temuto da tutti siccome colui che, gittatosi alla strada e fatto capo di masnadieri, rubava e taglieggiava la contrada molto aspramente. Or avvenne che una sera calato costui da' monti entrò di soppiatto nel villaggio, e passando per una via alguanto solitaria gli venne per avventura veduto in sull'uscio la detta fanciulla, e incontanente fu preso di lei. Perchè dall'amore sospinto s'ardia più spesso di condursi alla terra, ne andasse il capo, sol per vederla e fruire alcun istante la sua bellezza; nè la giovane. che di ciò s'era avveduta, aveane dispiacere. Laonde una sera in fra l'altre, fattosele a canto le disse : - Antonica, se tu non l'avessi in disgrado, io ti sposerei volentieri. La giovane rispose, che dov'egli uscisse di contumacia e si riducesse in sulla buona via, ne sarebbe contenta: di che il bandito ebbe infinita allegrezza e, presala per mano, le disse: - Abbi per fermo che io vorrò essere di qui innanzi giovane dabbene, e sin d'ora t'impegno la mia fede, ch'io non sarò d'altri che pur di te: e andossene alla montagna.

Slando ivi, e rubando i pastori per campare, ed essi facendo testa e tendendogli aguati, il giovane, divenuto vie più fellone

2

e crudele, molti ne uccise e ferì malamente. La corte il cercava a morte; ma ovunque egli andasse era lanto difeso da suoi briganti, che niuno il potea cogliere, e molti cavalleggeri guastò e disfere di carabina o di collello. Per la qual cosa il suo nome era terribile, e niuno ardiva di fargli noia; e assaltava le case, e spogliava i viandanti senza misericordia; ond' era il più temuto ladrone del Logodoro, e andava ove gliene venisse talento, sino alla patria villa senza paura; chè i terrazzani o facean mostra di non vederlo, o s'egli entrasse in casa i parenti, v'era accolto a gran sembiante di festa.

In questo mezzo tempo occorse, che innamorò d'un'altra giovane paesana, e strinse la pratica per modo, ch'era già presso a sposarla. Come l'Antonica n'ebbe sentore, così fu immantinente alla rivale, e le disse: - Efisedda, sappi che egli promise a me da prima, e però non ardire di sposarlo, perocchè il godrai per poco. La fidanzata l'ebbe detto al bandito, il quale orgogliosamente se ne rise. La vigilia delle nozze in sull'imbrunire, l'irata fanciulla appostollo, e gittata indietro la cioppa rossa che s'era levata in testa a guisa di cappuccio, gli disse: - Olà, che intenzione è la tua? Il giovine freddamente le rispose: - Mia intenzione essi di sposar domani l'Efisedda, Ed ella freddamente di rincontro: - E la mia intenzione è questa. E tratta di sotto a' panni una pistola. gliela sparò al cuore, e lentamente si ricolse in casa. Il bandito cascò a terra; gli uomini accorsero al romore, e trovaronlo semivivo. Ei levò alquanto la testa, e raccolto l'ultimo spirito, disse: - Parenti e amici miei, salvate l'Antonica. Le promisi, le mancai, m'uccide e ben mi sta; salvatela, vi dico, difendetela dalla giustizia. Dite al fisco che, uccidendo me, essa è benemerita del mantenere intemerata la fede de' patti : di più, ch'essa ha salvati cinque capi di famiglia, i quali, essendo miei nemici, io avea designato alla morte, e s'io fossi campato ancora un mese, io li avrei indubitatamente uccisi: per ultimo che, avendo io la testa a prezzo, l'Antonica guadagnollo di buona ragione: e dette queste parole, si morì. Nè la corte querelò punto la fanciulla, la quale tramutatasi in altro villaggio, vissevi, e forse ancor vive, tranquilla. E come seppi di lei, così mi venne narrato d'altre fanciulle, che si vendicarono della tradita fede colla morte de' misleali.

Paria. Finocchi! I nostri vagheggini, che alcuna fiata promettono a cinque e sei per volta, leggendo così fatte carezze ringrazieranno la fortuna di non essere in Sardegna, poichè la non è terra da spergiuri.

Nozzi. Dopo che si son fatti li sponsali e che la donzella è fidanzata, si vien tosto a conchiudere il matrimonio; o v'ha egli in mezzo altri indugi ed assuetudini particolari all'Isola?

Autore. Se i parenti son ricchi e possono fare il corredo e gli apparecchi, la pratica si risolve in brevi termini; ma non di rado avviene che si soprastia di molii mesi e vi corra persin qualche anno e mezzo, con isconcio non leggiero, come polete pensare.

Nozzi. Ma v'è egli sì gran roba da fornire in Sardegna pel corredo nuziale? Le nostre genti di contado, per agiate che voglian essere, non recano alle nozze tanta masserizia; chè tolto il letto nuziale, che dee porto la donna, e il modesto guernimento di sposa, il rimanente si trova presso il marito.

Autore. Or voi vedrete, al narrarvi la festa che s' usa nell'Isola pel trasferimento del corredo nuziale, quanto bagaglio bisogni allestire a una fanciulla per ire a marito. Perocchè venuto il giorno deputato a questa ceremonia, lo sposo, messosi a cavallo co' parenti e cogli amici, antecede il lungo traino de' carri che vanno a caricare le masserizie a casa i suoceri. Ove giunti, il padre della novizia fa vedere schierati in bella mostra tutti gli arnesi e robe, e ne fa la solenne consegna allo sposo, appresso la quale vien riposta a mano a mano in sui carri.

Come tutto è presto s'avvia la brigata, e in capo ad essa havvi due tibicini colla lionedda, la quale, come dissi altrove, è la tibia tirrena e lidia, come la veggiamo dipinta ne più antichi vasi etruschi. I sonatori dan fiato ai calami in un' aria giuva e gagiarda quasi a passo di danza, che animi e ravvalori la comitiva; e li segue a due a due il coro delle vergini e de fanciulli vestito a festa. I garzonetti co giutiberelli scarlattini, co braconcelli ben increspati, e o clarghi calzoni biandini, co braconcelli ben increspati, e o clarghi calzoni biandini.

chissimi e sottili, sono in capo alla marcia e portano in testa gli arnesi più fragili, che sui carri potrebbero andra infranti, siccome specchi, quadri a vaghi colori, panieri di tazze da caffe, di bicchieri, di bottiglie, di piattelli, e di caraffe e vaselli di cristallo cilestro, e rosato ed arancino per fiorire le stanze nuziali, ponendogli in sugli armadi e sulle credenze.

Le forosette co' pepli scendenti per le spalle, con cinturette di raso verniglio, e in candide cotte e cilestrine hanno di molti ori e nastri e vezzi al colto, al petto e alle braccia, e procedono dietro a putti portando in capo di molti guanciali pulitissimi e vaghi d'ornamenti di nastrellini e di cordelle incarnatine, sparsi di fiori spicciolati e di foglie e fronde di mirto. Altre sostengono panieri di vetrice e di paglia dipinta, con entrovò biocecoli di lana cardata, fiocchi di cotone ammonticellati, gomitoli di refe da cucire, agorai, cisoie, ditali, guancialini da spilli, e mazzetti di ferruzzi da calzette. In altri è il tombolo e i piombini per intrecciare le trine; fartelle e matassine d'orsoio e di seta cruda, o floscia, o torta per ricamare i pepli, per guernire di nappe le tovagliuole, per condurre t retini e i sopragiti al colto e ai pois delle camice da festa.

In altri panieruzzi è il filato, in altri i mazzi del lino, le chiome della canapa, e i fusi, e le conocchie. Anzi una in fra esse ha una roccata di pennecchio in essere, a significare che la sposa, appena giunta in casa il marito, dee di presente dar di mano alla rocca e stare in faccenda come buona massaia. Portano altresì in capo certi ornati vassoietti, con entrovi nastri di seta a varii colori, cordelle, merletti e cinture, cordoncini e stringhe e puntali da infilare i busti e le serrine. In altri è la biancheria minuta in bei modi acconcia con gugliette di fazzoletti sottilissimi, aggirati di tripa, di dentelli, di trafori e gale graziose; pezzuole da naso vermiglie, addogate, scaccheggiate; manichetti ricamati a blonda, a giorno, a catenella, a lisca di pesce; pepli ricchissimi di seta, di mussolina e di garza; peduli per le calzette, e guanti bianchi, morelli e grigi, e molt'altre cestoline d'altri arnesi del mondo muliebre; che quando la sposa è ricca, è uno stupore a veder quanta roba

le sia apparecchiala: mercecchè il corredo le basta poi quant'è lunga la vita. Vien per ultimo l'amica più fida della sposa, cui è commesso di portare in capo l'idria di rame o di terra, con che la nuova donna dee attinger l'acqua alla fontana. Essa è riposta sopra uno sgabelletto covertato di porpora, e l'abbella una gran ciocca di fiori che dà la stagione, e tutto giorno dee star poscia quel vaso in mostra in sullo sgabello, allogato sopra un armadio nella camera degli sposi.

Appresso queste due lunghe file di vergini e di fanciulli viene la cavalcata dello sposo, de 'parenti e de' paraninfi. Lo sposo, in abito da festa vagamente adorno, cavalca un palafreno di ricchissime bardature fornito, con gualdrappe di velluco chermisino a gran sovrapposte e nappe d'oro, con sella borchiettata d'argento, e arcionata a teste di gi fio o di leone dorate; gli svolazza sopra la testiera un gran pennacchio di piume porporine e bianche, e in sulla groppa presso la coda ha un nastro aranciato, ch' è una bellezza. I grandi baroni del regno pressano volentieri al'oro fedeli così sfarzosi e nobili bardamenti, che in sulle nozze fanno gran mostra e dànno bell' aria brava agli snosi.

Come la brigata de fanti e de cavalli è in marcia, muove il traino da'carri, che partono in una lunga sfilata, tirati da buoi messi a festa. Il giogo è fiorito di mirto, il pelo de' giovenchi è liscio, le corna unte e brunite, con attorno intrecciature e nodi di leggiadrissimi nastri, e sulle punte un arancio. I due primi banno di molti materassi l'uno in sull'altro ben ammagliati e rifioriti all'intorno: i due, che seguono, recano lettiere, assi, traverse e capoletti: altri portan di belle piramidi di sedie rinverdite da frasche di lauro e di mortella: altri hanno gli arnesi da cucina, caldajole, mestolette, pajoli, secchi, treppiedi, e le molle, e gli alari, e graticelle, e teglie e padelle, e stovigli di rame lucidi e tersi : uno o due carri portano i panconi e i ritti del telajo, le calcole, gli accoccati da riporvi la casse, i pettini, i licci, le spole, le navette, il subbio da avvolgervi la tela, il girellone da avvolgervi l'ordito, i cannelli, i rocchetti, i frullini e gli arcolai, con tutto l'altro arnese da tessere di lino e di lana; ch'è sì proprio alle femmine sarde. Vengono poscia i carri colle tavole, co'deschi, colle panche e gli sgabelli, e compaiono i due gran cassettoni che racchiudono i lini, i drappi e le vestimenta della sposa.

Chiudono la salmeria alcune carra che recano la vettovaglia per tutto quell'anno, orzo, grano, legumi ed altre provvigioncelle di chi mette su casa nuova; e infine vien la mola e que tapino dell'asinello molatore, che quel di è tutto in gala di nastri, e va rubizzo come chi sente l'odor di nozze, e spera una buona satolla di prebenda per quei parecchi giorni del gaudio.

Dietro il lungo corleggio s'avviano alcune tregge, che i Sardi, forse dal traha dei latini, dicono tracche, le quali son messe a bei padiglioncelli, sotto cui s'acconciano donne e donzelle, che in lieta brigata e tutte ornate a festa vanno a dar ordine e sesto, e arredare l'albergo degli sposi. Ove pervenuto il corteo, ciascun de fanciulli e delle verginelle ripon dolcemente e acconcia quanto s'era errecato in capo: lo sposo si leva prima in ispalta un materasso, e tutt'i paranieli s'attraversano in sulla soglia e fingono una lotta cortese; ma dopo un lungo dibattersi e far le parate, finalmente lo sposo entra nella camera maritale a deporvi il som atterasso, e gli altri dietrogli, e ciascheduno gli gitta addosso il suo, e lo seppelliscono sott'essi, quasi a pronostico del grave pondo che col matrimonio gli si rovescerà addosso.

Intanto le donne le donzelle che vennero sulle tracche, da mano a comporre la suppellettile per le stanze: a fornir la cucina, a schierar piatti e coppo nelle scancerie, a fare i letti, ad appender i quadri dei Senti, ond'è tutto il talamo circondato; a riordinar seggiole, a por tavole e casse, e bro-vemente a corredar per intero tutto il quartiere. E notate che di tutte le fronde di lauro e di mirto, e di tutt' i fiori che ornavano il mobile della sposa, si fanno di molti mazzetti, e si metton ne'vasi, e religiosamente si serbano in sin che già squalliti e disseccati cascan da sè in branelli.

Nozzi. Gran cose voi ci dite di coteste nozze, e voglion pur essere una maraviglia a vedere quanto si rassomiglino coi riti asiatici; per ciò che noi vi possiamo scerner per entro di molte incidenze, che la sacra Scrittura ci narra de' Cananei.

Caminati. Veramente che ora intendo come fecer sì ricco bottino i soldati di Ionata Macabeo, quando, assaltato d'improvviso il corteggio nuziale dei figliuoli di Iambri, lo sgominarono mettendo al filo dello spade li sposi, i parenti, i prombie gli amici. È vi dovca pur essere di gran bagaglio, poi-chè dice il sacro libro, che l'apparato era grande, e la pompa del corredo magnitica: Et apparatos multus... Factiunt amplias magnas, et ducunt sponsam filiam unius de magnis principibus Canaan, cum ambitione magna 1. Che se tanto è il fornimento che ci dite degli agtati villesi di Sardegna, qual dovette mai essere in quelle fastose nozze cananee? Ond'è aperto che anche le antiche Orientali andavano a marito recando parte della dote in mobile di preziosi arredi.

Paria. Voi ci mentovate i paraninfi così per un vostro vezzo, per dar un colore d'antichità alla narrazione. Ottimamente: ma colesti son nomi da riporre oggimai ne musei.

Autore. In Sardegna son voci vive e verdi, e con lievissima alterazione suonan le autiche: imperocchè coloro che hanno mano nelle sponsalizie e nelle nozze li chiamano paralymphos. Or vedete voi se calza bene coi paranymphi della storia. Ed è ceremonia antichissima, da poi che li troviana al maritaggio di Sansone sotto il nome di pronubi, ed eran trenta che rallegravan le nozze; onde è scritto: "Lzor autem eius accepit maritum unum de amicis eius et pronubis".

Carminati. Anche l'ornare gli arredi nuziali di mirto, di lauro e di fiori tiene ai riti dell'Astarle e dell'Adone sidonio. Amerei altresì che mi si allegasse esempio antico del coro delle fanciullette e dei garzoncelli, portante in capo il mobite della spossa.

Autore. Ne avete una ricchezza, sol che diate un' occhiata all' Hamilton, al Passeri, al Dempstero e altri disegni dei più antichi vasi, coppe e patere etrusche. Dal che appare che i

<sup>1</sup> I. Mach. IX. 37. 2 Iud. XIV. 20.

Pelasgi ed altri popoli, primi abitalori d'Italia, aveano presso a poco le medesime costumanze; e nelle dipinture loro e bassirileivo ra precedon le verginelle, ora i putti, e ciascuno ha in capo, fioriti e adorni in belle fogge, gli arredi della sposa: vi si veggon cavalli e cavalleri, e carri e apparacechiamento grande, nè più nè meno che si facciano ora in Sardegna.

Ed altri di questi usi e modi sardi considerando, vorrei che poneste mente nelle dipinture nuziali etrusco-pelasghe la copia che vi si suol vedere di cordelle, di bandelline, di nastri avvolti per tutto, o svolazzanti, o intrecciantisi in mille guise. I genii alati, che presiedono agl'imenei, presentan le spose di coteste fasciolette: ed anco mentre la sposa si lava, si liscia e inghirlanda, le stanno innanzi e da lato donzelle con lunghe liste di nastri in mano, i quali dovettero essere cotali segni di sacre iniziazioni alla Venere, alla Diana o alla Giunone pelasgica. Or simigliante copia di liste e cordelle varioninte potete osservare nelle nozze de Sardi, i quali addobban di assaissimi nastri non solo gli origlieri, ma i copertoi e padiglioni de' talami, gli arnesi da camera, le tovaglie e tovagliuole, e insino le anfore, e l'idrie, e gli stovigli. Anche la sposa n'è largamente ornata: tanto che io v'avviserei le reliquie di un'antica religione annessa a sì fatte strisce e fascelline, posto che i Sardi non ne provveggano al presente le cagioni.

Boero. I nastri di seda a vaghi colori danno grazia e giocondità anche alle italiche spose, ma non ci si gittano addosso con tanto scialo; e sospetto anch'io che la gran copia, di che facellate, s'attenga a rituali antichissimi di genti venuteci d'Asia.

Nozzi. Ed anco nel culto egiziano veggiamo li nastri e le cordelle nei riti nuziali. Imperocchè nel Panteon di Champolion <sup>1</sup> la Dea Athor, chè l'Aphrodite egizia, ci vien pinta in atto di tenere in ambedue le mani due lunghe bandelline di nastro azzurro, le quali, secondo Horapollo <sup>2</sup>, erano l'emblema d'amore. E siccome il culto eziziano a parecchie ras-

<sup>1</sup> N. 17. 2 Hierogl. l. H. §. 26.

somiglianze col fenicio, così non è a stupire che i Sardi serbassero cotesti simboli insino a' nostri giorni.

Autore. I Sardi banno altresì l'uso di coprire, i di delle feste e effigie de' Santi, di nostra Donna e del Signore con tante cordelle de' più lieti colori, ch' io ne vidi in capo, in petto e per le braccia fitti e accumulati addosso a centinaia, com'ebbi vaghezza di noverarli nella chiesa di Macomer e in altri luoghi dell'Isola.

Paria. Ñon è senza mistero l'ornare di tante hendicine, cordelle e fasciuole a varie tinte le sacre statue, quando negli antichissimi riti le veggiamo sempre indizio e segno d'autorità, di grandezza e divinità. Ne'vasi più arcaici de Tirreni, her titraggono ancora de tipi orientali, veggiamo gli Dei adorni di nastri, e le divinità egiziane gli hanno avvolti, o annodati, o cadenti alcuna fatala insino a terra. Il medesimo è delle deligie degli (Iddi indiani, e più abbondevolmente che mai negli eroi o Dei messicani, come si può veder di leggieri nelle antichità del Messico di Lord Kingsboroug. Indi si pare che l'uso delle tenie avesse presso gli antichissimi popoli un simbolo singolare ed occullo, che si mantenne nel gusto e nelle tradizioni de'Sardi.

Carwinati. Or che ci metteste in mostra e quasi a rassegna ututo l'arnese e il ricco fornimento, che le spose di Sardegna recano a marito, egli pare omai tempo che ci descriviate le nozze; e se v'è nulla che s'attenga alle antichissime usanza de'popoli, cel veniate sponendo a parte a parte. Da che noi viviamo a tale stagione, che i nostri signori piglian moglie quasi di furto, e le nozze si fanno correndo le poste e su per gli alberghi, s'e ratti fuggono, appena il prete gli ha benedetti; di guisa che oggimai chi vuol sentire odore di nozze è mestieri accostarsi a' popolani, e seder a convilo cogli artieri, o in contado co'castadi e cogli agricoltori.

Autore. In ciò che tiene al Sacramento cristiano, fassi nell'Isola nè più nè meno che il ceremoniale cattolico della Chiesa: ma la festa domestica e cittadina ha riti anticchi, ch'è bello a vedere quanto s' acconcino colle usanze, che ci tramandarono le storie e le tradizioni delle prime genti. Come dunque il di posto al maritaggio è giunto, lo sposo col suo parroco o pievano, col padre, coi parenti e coi para-infi move alla casa della sposa, ov'è tutto il parentado di lei e il suo parroco in aspetto dello sposo. Appena egli mette il più sulla sogita della camera, la novizia si getta improvviso ginocchioni dinanzi alla madre, si scioglie in lagrime copiosissime, e stringendole la mano, singhiozzando le domanda perdonanza de falli e difetti commessi in tutta la sua puerizia, la predica e lauda per ottima e tenera madre, chiama Dio in testimonio dell'amore e riverenza in che l'avrà sempre, • le domanda la materna benedizione.

La madre, commossa in cuore, ma eon fermo sembiante e grave, pur lasciandola a ginocchi le parla solennemente dei suoi doveri in verso il marito, i suoceri e il easalo; le prega ogni bene; la chiama felice di sì eletto marito; la benedice in fronte, la rialza, la baeia e la consegna al suo nuovo pievano, dicendo che d'oggi innanzi l'abbia per sua figliuola spirituale.

Carminati. Oh perdonale se v'interrompo. Non vi par egli d'esser in Rages e vedere la figliuola di Raguele, in atto della dipartenza collo sposo, chieder commiato ai genitori? I quali apprehendentes fiiam suam, osculati sunt cam; monentes cam honorare soceros, diligere maritum, regere familiam, gubernare domum, et seipsam vireprehensibilem exhibere 1.

Paria. Siete pur buono! coteste son barbare nozze. Egil è da dire alla sposa: bada, ehe tu porti in casa buona e rieca dota; e dei farti valere. Se la suocera ti dicesse o facesse, e tu dille e falle. E ove il marito ti riuseisse noioso, riscuoti la tua libertà, lèvatelo d'attorno, e datti vila e buon tempo, che appunto per ciò sei uscita di fanciulla.

Nozzi. Sempre pepato il nostro Paria.

Autore. Anche lo sposo viene per ricambio consegnato al parroco della sposa, e fatte due brigate, ciascuna da sè, preceduta dai sonatori di tibie, si conduce alla chiesa. Ivi la sposa è sempre velata o eol peplo grande o eol mantello, cho in alcuni luoghi dell'Isola suol calarsi molto basso in sugli occhi nell'atto che si fa all'altare. Giuntivi ambedue, si pongono a ginocchi e, secondo il santo rito, dato l'annello e giuratisi insieme, ritornano poscia tutti d'una comitiva alla casa della sposa novella; e seggono di presente al convito nuziale. Egli è appunto qui che marito e moglie stanno per la prima volta l'uno a canto all'altro, e v'ha luogo la singolar ceremonia di mangiar non solo la minestra ad una scodella, ma prestandosi il cucchiato a vicenda; così mangiano il restante allo stesso piattello, e heono allo stesso nappo, come se l'un fosse nella persona dell'altro.

Terminato II desinare, e tolta la sposa con una dolce violenza ai materni abbracciamenti, s'acconcia a sedere sopra un bel palafreno. Sella, gualdrappa e brigile son prestate per la pompa nuziale dal barone della terra, le quali son di velluto e di gran ricami d'oro tutte fregiate. Ondeggia a sommo la testiera un gran cimiero di piume vermiglie e bianche, la criniera è intrecciata di nastri chermisini, la pettiera, il frontale e la groppa sono adorne di rosoncelli e cordelle incannatine, e dalla sella pende una soppidiana covertata di velluto azzurro, ove la sposa ferma i piedi in luogo di staffe. Essa porta in capo sopra il candido velu, che le seende raccollo per le spalle, un leggiadro cappel di feltro, ricinto di gran nastri di color di flamma, e dall' un de'lati ha un gaio pennacchio piovente, che le dia aria e brio con grandezza e disnità.

Il paraninfo l'addestra al freno a ciò che più soavemente cavalchi, e poco appresso a lei son altre donzelle a cavallo coi feltri in capo appra ib hanchi vell, e i feltri inghiriandati di rose e ornati di nastri a vaghi colori. Lo sposo, in suo berretto frigio e di finissimi panni vestito, le cavalca dal lato manco; e così i parenti e gli amici, che seguon dopo a due a due su leardi corsieri, tengon le donne alla diritta e fan nobile corto agli sposì. In elcune province però innanzi che la sposa monti a cavallo, due garzonetti le presentano una corbella piena di colombo, che essa accetta amorevolmente; e presele ad una ad una, e careggiatele con molti vezzi, appre la mano e dà loro il volo e la libra, plandendo gli spettatori, mentre le amoroso

colombe con larghissimi cerchi e velocissime penne s'aggiran per l'aere adocchiando l'amica torricciuola per ricogliersi in essa al nido foro ospitale. In testa della cavalcata procedon sempre due sonatori di lionedda, e in alcuni villaggi procede un coro di limpanistrie che menan carole accompagnate a canti nuzzili, e giovinetti che trinudiano intori.

Come il suono delle tibie, de'cimbali, de'sistri e dei canti annunzia prossimo l'arrivo degli sposi, tutte le donne della contrada si fanno agli usci e alle fiuestre, e gittando addosso agli sposi pugnate di frumento, gridan loro gli augurii di buona ventura. Intanto la suocera della sposa gli attende in sulla porta della corte tenendo in mano un piattello con grano e sale, che i Sardi noman sa grazia, e al primo loro por piede in sulla soglia ne gitta loro incontro parecchie mani.

Fra millo plausi de' parenti e de' vicini la sposa giunge al portichetto, che corre innanzi alla casa, ed ivi postole sotto uno sgabello, covertato d'un bel drappo, smonta di cavallo, e messo il piè a terra, s'inchina e bacia riverentemente la mano ai suoceri in segno di sommessione e d'osservanza, offerendosi in tutto a loro figliuola. D'indi è condotta dalla suocera nella stanza nutiale, che i Sardi, con antichissima usanza, dicon sa donne eletta, cioè casa del fuelto. E quivi in alcuni luoghi del-l'Isola, al primo porre il piè sulla soglia del talamo, la suocera versa in terra dinanzi alla sposa una coppa di limpid' acqua, e le getta addosso alcun pugno di grazia, ossia di grano e sale.

Anche in alcuni siti più interni del Logodoro la sposa, giunta alla casa maritale e fatta la ceremonia della stanza, mentovata qui sopra, si riconduce nel salotto, ed ivi ne' suoi pomposi ornamenti posta a sedere in una sedia a bracciuoli, e co piè possati sopra un nobile sgabelletto, se ne sta colle mani giunte immobile ed in istretto silenzio tutta quella prima giornata. Così seduta maestosamente, quasi in trono come una Giunone, riceve le visite e gli omaggi de' parenti e degli amici, i quali vengono a congratularsi con modi piacevoli e cortesi del suo avventuroso connubio, improvvisandole innanzi di calde e vivaci poesie epitalamiche: nè come una Deessa in istatua la novella sposa può muovere un dito e prouusziar parola. Venuta per ultimo la notte, la festa è per lo più terminata in una splendida cena, in cui gli sposi rinnovellano il rito di mangiare a un piatto e di bere a una coppa. Ivi giovinette battono i crotali e cantano inni nuziati, i poeti dicon versi improvvisi cantando le genealogie delle due famiglie, di che sono spertissimi, o qualche impresa popolare della patria istoria; e si pon fine alla prima giornata con una danza. Dal che voi vedete quanto degli antichissimi ritii abbiano custodilo i Sardi nella solennità dei maritaggi: riti che contengono la storia non solo della divina sistiuzione, ma degli esordii altresi della prima civiltà delle genti occidentali. Tradizioni importantissime, che i Sardi, senza punto conoscerto, ci conservaro inviolate. Che se il Vico ne suoi Principii di legge nuora la avesse conosciute, avrebbe per avventura potuto allegarle ad esemioi poratico delle sue sauleni Isseculazioni.

Paria. Saran pieni di misteri cotesti riti quanto voi vi vogliate, ma quest' ultimo di non lasciare alla sposa dir verbo e nè muovere un dito per tutto il di delle nozze, ch'è giorno di tanta giocondiià, io credo col conte della Marmora, che s'arrebbe per ben salvaico ed agro dalle italiche spose.

Boero. Ma le nostre spose novelle non si maritano per antiquaria, e nei festivi di delle nozze lascian volenileri colali malinconie a letterati; i quali vorran chiosare il silenzio delle spose sarde, siccome simbolo della prudenza che doe recar seco in casa de succeri la nuova sposa, mostrandosi grave negli atti, modesta e riserbata in volto, parca nelle parole. Che ne dite voi, Padre Errico?

Nozzi. Sl, quel silenzio può simboleggiare quella saviezza e quel decoro di che voi favellate: ma le origini prime sono di più alta sorgente, e appunto il Vico ce le indicò nella Giunone sposa di Giove, che gli antichissimi miti ci figuravano siccome da Giove appesa pendola in aria, con fune al collo, cole mani legale, e con due pesanti sassi, o incudini, appiccali ai piedi, tutte allegorie dei maritaggi eroici, ovvero de'solenni connubii dei giganti, primi fondatori delle nuove socielà in occidente.

Boero. Deciferateci per gentilezza cotesti enigmi, e leggeteci sì fatti geroglifici oscuri al comune; e noi ringrazieremo i Sardi d'averci serbato il tesoro dei misteri degli eroi.

Nozzi. Egli è sempre in questo tema delle origini sociali, da ritornare alla prima culla del genere umano dopo il diluvio universale: mercè che tutti coloro che si rimuovono dalla Storia sacra, danno in fantasie puerili, vestiti dei superbi indumenti della filiosofia sopra lor vanida che par persona. Volgiano adunque il pensiero a quelle tre grandi famiglie discese dai tre figliuoli di Noè; Sem. Came lafet; ch'obbe prima dell' universale diluvio, e poscia alle famiglie, discese da questi figliuoli, le quali per lungo spazio di tempo rimasero unite in que' vasti piani dell' Asia centrale, parlando la sola lingua antidiliviana che aveano appresa da Noè, ed egli dagli avi suoi. Faltasi, al cenno di Dio, quella mirabile varietà di linguaggi, mise Dio pur anche sej tetti loro un invincibile ardere di mierare per la gran selva della terra a ripopolarla.

Or quelli che rimasero nell' Asia centrale, poco scostandosi dalle prime famiglie, ritennero più a lungo interi i concetti religiosi e civili, trasmessi dai maggiori; là dove coloro che si spinsero animosi per le vastissime terre orientali, tramontane e australi, in processo di tempo perdettero assai degli uni e dogli altri. Mà in quanto a civillà più ne smarrirono coloro, che primi navigarono in occidente; potchè per l'interposto mare rimasero più sequestrati degli altri, cui la continuità dei continuenti potca mettere più facilmente in iscambievole comunicazione. Quelli poi che, ili per terra d'Asia verso borca, e superata la Propontide, altraversate emisurate foreste, guadati fiumi, sormontati altissimi gioghi, vinte le salvatiche bestie, seesero in Grecia e in Italia; giunser da prima pochi e divelti dai gran cepto delle famiglie primitive.

Coteste brigate a mano a mano insalvatichirono, e senza cognizione di Dio vivean qui e colà sequestrate ed erranti. Quella libertà, quelle fatiche e più forse le qualità dell'aria e della terra, fatte per le alterazioni del recente diluvio più vegetativo, disvilupparono si grandi e poderose le stature degli uomini silvestri, che crebbero giganti. E siccome vita fore-

sta conduceano per le boscaglie, così spinti da' bestiali appetiti, colle vagabonde donzelle, senza legge di matrimonii, nefariamente si mescolavano. Ma questi ferini concubiti pur durando, occorse che, cessato l'umidore sparso nell'aere, guizzarono in cielo i primi fulmini, e s'udì il bombo dei primi tuoni. Di che spauriti quegli aspri mortali, temettero l'ire del cielo, ch'essi appellaron Giove, e timidi e paurosi si ripararono nelle caverne de' monti, ed appresero il timore di Dio, ch'è fonte di pietà e religione. Allora per divina provvidenza cominciarono a rapir le schive donzelle, e dalla pietà appresa vergogna, e dalla religione il ricorso a Dio, ivi nella solitudine e nel silenzio delle grotte celebrarono i primi matrimonii cogli auspicii di Giove, dal cui timore legati i solenni connubii resero stabili e fermi. Da questi derivarono le famiglie, e l'autorità de' padri, e i doveri de tigliuoli, e i diritti di proprietà. e l'uso de nomi, e le origini delle genti che ingenerarono poscia gli ordini civili, e le leggi del possesso, e lo sviluppo delle lingue, delle arti e tutto il ben essere delle umane società.

Questa storia remota fu adombrata dal mito della Giuuona sposa, detto dianzi: imperocchè l'essere sospesa da Giove in aria vuol significare i maritaggi fatti stabili colla solennità delli divini auspicii, che dai lampi e dai tuoni si prendeano per divinare le future sorti. La fune al collo simboleggia le prime donzelle schive ed erranti, rapite a forza e tratte alle spelon-che. Le mani legate indicano la sommessione delle spose ai mariti, che poscia si converse nell'uso dell'anello nuziale. È i due gran sassi, o incudini, legati ai piedi, sono emblema della stabilità de' matrimonii, per cui cessarono que' rigidi ominacci dai ferini congiungimenti; onde presso i Romani il coaiugium stabile è il matrimonio solenne, che ne' primi tempi di Roma era de soil vatrizii, e si vietava a' plebei.

Colla scorta del Vico, mi fu mestieri di pigliare le cose da origini si lontane, per toglere il velo agli oscuri significati che coprono coleste nozzo sarde, le quali mi recano infinito stupore a vedercele serbate così religiosamente nelle prische lore cazioni. Boero. Or dunque scorgo netta quell'usanza, che ci narrava dianzi il p. Antonio, e m'aveva sembiante di si strana; quando cioè il padre della fanciulla presenta la figiuola al richiediloro, facendo vista di trargliela innanzi per forza. Il che or veggo adombrare que' prischi rapimenti, che i Romani serbarono per memoria dei matrimonii eroici, chiamandosi appunto perciò le spose manucaptae.

Carminati. Ed ora mi spiego la cagione di quel tenere la sposa le mani intrecciate, passando tutta la prima giornata delle nozze senza muovere un dito, e il posare i piedi sullo sgabello, le quali usanze ci vogliono significare la stabilità del solenne connubio. E i Romani tolsero questo bel nome di connubio dai prischi latini, col quale simboleggiavano il mistero della nube che obumbrava col santo pudore i matrimonii, fatti sotto lo scudo della religione. Il che si vede ancora indicato in quei luoghi di Sardegna, ove le spose all'altare ricevono l'anello nuziale col peplo calato in sugli occhi. E gli Ebrei usano altresì di coprire sotto lo stesso manto lo sposo e la sposa nell'atto che il rabbino li lega in matrimonio. Rito orientale, che adombra il santo pudore che dee presiedere alle nozze fatte alla presenza di Dio. E siccome anche nelle prime società gentili si tenea Giove riempiere tutte le cose: Iovis omnia plena, così gli antichi latini chiamarono i matrimonii connubii quasi velati insieme, ovvero involti sotto la stessa nube.

Paria. Ci dite pur di belle cose; ma non loccaste ancora di quel rito singolare di far facere in Sardegna le spose per tutto quant'è lungo il primo di delle nozze, ch'è una crudeltà da non doversi patir fra'cristiani. Vi par egli!

Nozzi. Pur ha il suo misterio in ciò, ch' lo ragionava dianzi, del salvatico vivere degli Aborigeni del Lazio, prima che approdassero le nuove genti di mare a rincivilirgii. Imperocchè i giganti, presi dal timore di Giove, cessarono la vita errante; e piantate loro dimore nelle spelonche, le rapite donzelle (che i poeti chiamaron ninfe) Iraeano in esse, o nel lacito silenzio della notte faceanle stabili compagne. Di che in Sardegna si suol ricordare que' primi connubii, fatti nel reverendo silenzio delle grotte coll'imporre alla novelta sposa di star zitta tutto quel primo giorno. Il Vico avvisa eziandio che adombri il primo stato selvaggio degli Aborigeni, nel quale, quasi muli animali, perduto l'uso delle lingue natie, partavano per cenni,
ed esprimeano le grandi passioni con moli violenti. Approdate poscia le prime genti martilime, che veniano dall'Asia, a
mano a mano insegnaron loro colla lingua modi più umani,
e li condussero a civilla. Onde potrebbe avvenire, che i Sardi
per antica assueludine volessero, in quel severo silenzio della
sposa del di delle nozze, ricordare il tempo, in cui, a guisa di
mutoli animali, vivean senza lingua voleza.

Boero. Di maniera che coleste ceremonie nuziali sono forse la più antica ricordanza, che ci sia conservata dalle origini dell'umana società dopo la vita ferina degli Aborigeni. Il che dovrebbe stimolare la curiosità degli uomini dotti a ricercare nell'Isola di Sardegna altre fonti delle prime istituzioni sociali, che forse giacciono ascose sotto il velame di costumi, che l'ignara civiltà nostra ha in conto di barbari e rudi.

Paria. Tuttavia quanto dicea il p. Nozzi degli Aborigeni del Lazio, non parrebbe, p. Antonio, potersi affare a pieno con quanto voi notaste altrove de'primi abitatori della Sardegna. Imperocchè voi osservaste, parmi assai giustamente, che la vita ferina potè aver luogo in Grecia e in Italia, ma non così nelle isole. In Italia e in Grecia alcuni almeno dei primi abitatori possono esser calati per le vie di terra lungo il mar Nero, e però per mille cagioni sequestratisi dai gran ceppi delle famiglie erranti, che seco portavano la religione e la civiltà de'figliuoli di Noè, vissero prima pochi, poi soli e raminghi, e per conseguente divenner quasi bestiali, senza fermi maritaggi, senza lingua, senza culto di Dio, senza legge; alcuni dei quali divenner feroci tanto, che divennero antropofagi. Il che non dovette accadere in Sardegna; che isola essendo, fu mestieri che i primi abitatori si tragittassero sulle navi: e però eran genti colte in tutte le istituzioni sociali, e massime nella religione, nelle arti e nelle lingue. Or come le ceremonie nuziali de' Sardi posson elleno adombrare i ferini costumi de' giganti del Lazio?

22

BRESCIANI Vol. IV.

Autore. In sostanza voi dito benissimo; segnatamente parlando di quegli audaci navigatori che nella universale migrazione delle genti s'affidarono sui navigli all'ampio mare, per valicar ad isole e terre ignote, ed ivi formare genti e fondare città. Ma prima che queste cose tanio ordinatamente si facessero, quanti casi non poterono aver luogo? Una nave spinta da fortuna di mare vien trabalzata negli scogli d'un'isola, e a somma ventura i naviganti si gittan nuotando in saivamento a terra. E siccome accadon tutto di simili accidenti anche ora che la navigazione è si destra, pensate che dovett' egli essere in quei primi tempi? E in Sardegna sarà incontrato come in Corsica, come in Sicilia, come in Melita, come in tutte le isole mediternace.

Questi naufraghi, salvate le persone, senza istromenti, senza vesti, senza ricoveri, si gittavano nelle foreste, ond'eran folte le prime terre, e quivi combattendo colle fiere e sparpagliandosi in traccia di frutti e d'acqua, diveniano in processo di tempo salvatici e atroci. Nè cominciarono ad umanare che allora quando fondatesi lungo le marine le prime città, ivi si rifuggivano ad asilo per mettersi in salvo dalle bestie e dai nemici più forti di loro. Costoro, ricorsi all'asilo delle città, si dedicavano per famuli agli eroi fondatori, e a mano a mano formaron prima le famiglie, o le clientele de' nobili, e poscia le plebi delle antiche città. Ma prima che le città eroiche si fondassero, viveano, come s' è detto, a guisa de' muti e foresti animali. Ne abbiamo il più chiaro esempio in Omero; che ai tempi della guerra troiana ci dipinge la Sicilia abitata tuttavia dai Ciclopi, giganti enormi, truculenti, mangiatori d'uomini, senza società, senza disciplina e senza leggi, col solo diritto della forza. E come Omero ci descrive l'antica Trinacria, così gli Spagnuoli trovarono insalvatichiti gli Americani, perchè divisi dalle antiche civiltà delle genti. E così troviamo ora le isole dell'Australia, ove que' selvaggi abitatori si pascono d'umane membra, nè più nè meno come gli antropofagi d'Omero. Laonde non è maraviglia, che anco i primissimi avventurieri approdati o naufragati sulle costiere della Sardegna, divenissero poi ferini come gli Aborigeni del

Lazio: e però, pervenuti a vita umana e civile, serbassero nelle ceremonie nuziali i simboli dell'antica salvatichezza.

Boero. Sicchè voi non avreste sì fatte ceremonie per asiatiche o, meno largamente favellando, per fenicie o pelasghe.

Autore. Fenicii, Tirreni o Pelasghi possono averle indotte nell'Isola per ramentare agli Aborigeni lo stato in che li trovarono quando, per opera loro, furon guidati a civillà; ma per sè stesse posson essere indigene, cioè surte indi stesso dale intrinseche condizioni de primi maritaggi, come nacquer per simiglianti cagioni nel Lazio.

Quel geroglifico del versamento dell'acqua, che fa la succera nella stanza nuziale nell' atto che la sposa pone il piè sul suo limitare, forse è rito cananeo, e volea significare che l'umana felicità è breve e fugace, pigliando la metafora che usò la Tecuite dinanzi al re Davidde, allora che ammonillo che: Omnes morimur et quasi aquae dilabimur in terram, quae non revertuntur 1. E ciò risponderebbe col rito ebraico di versare il vino, e poi gettare in terra il bicchiere, per dimostrare che l'umana felicità è fragile come vetro, brilla e a un urto si frange.

Anche nella Gorea il Marabulo, o sacerdole, lien sospeso dinanzi agli sposi un vaso d'acqua dicendo: Come quesi acqua è congiunta col taso, così deono essere due in uno gli sposi. Indi spezza il vaso, e versa l'acqua, dicendo: Quando questo taso ritornerà intero e saldo e l'acqua rientrerà in esso, allora potrà sciogliersì il matrimonio separandosi l'uomo dalla donna.

Ma alle storiche cagioni salendo, quello spargere dell'acqua pura dinanzi alla sposa è nobile emblema dell'origine dell'umana società. Perocchè quando gli Aborigeni, mossi dal timore del cielo, vennero a vita più mile, cominciarono a raccogliersi intorno alle fontane d'acqua viva e perenne; e qui, usciti dalle natie caverne, apparecchiarono le dimore; e tra le famiglie, che presso la selva e lungo il fonte avean comune l'acqua e il fuoco, nacquero coi matrimonti le prime parentele, e con

<sup>1</sup> II. Reg. XIV. 14.

Per il che eziandio i primi popoli del Lazio e poseia i Romani elebravano i matrimonii solenni aqua et igni, a significare che siecome l'acqua e i flocos sono i due elementi più necessarii alla vita, così il matrimonio è il più necessario all'umana famiglia per creseere e conservarsi. El io ne vidi un bellissimo emblema nella Venus Sponsa del museo etrusco del Gori, in cui la statua della Dea, in ampio manto pudicamente ravvolta, stringe nella sinistra mano un'amorosa e placida palombella, e colla diritta è in atto di versare una tazza 1.

Or eccovi a quali arcani sensi allude quella eoppa d'acqua, versata dalla suocera alla novella sposa, sensi ignoti senza meno agli oditerni Sardi, che sì gelosamente ce li serbarono nelle ceremonie nuziali. Anche l'altro del fuoce è comune in Sardegna, imperceebe non vi na nozze senza luminarie, fuochi, spari e gazarre: dal che sorge che nell'Isola, sino a' di nostri, si celebrano i maritaggi aqua et igni, come presso i prischi Romani; anzi presso tutti gl' Itali primitivi, siecome ci è mostro pei monumenti, massime dei vasi tirreni, ne' qualis sono dipiniti i riti nuziali secondo le varie usanze d'allora. E in essi gli Opici od Aborigeni dai lunghi orecchi e dalle pilose code agitan sovente le faei d'imenco, e versan l'acqua dalle patere, e suonan le tible, e menan le danze.

Ed io non reputo fuor del vero so penso che gli Oschi, i Sieani, gli Umbri, gli Aurunei, gli Enolri, i Fetonlei, i Laterni, i Marsi, i Peueszii e lutte le altre primarie genti abitati d'Ausonia avessero somiglianti osservanze nei loro connubii, per quello inconeusso prineipio del Vico: Che le tre grandi conformità e uniformità nelle prische famiglie furono la religione, i matrimonii solenni e l'onor de sepoleri.

Carminati. E quel bere degli sposi a una lazza, e quel mangiare a un piattello, prestandosi alternamente il cuechiaio, m'ha fattezze nobilissime ed alte d'un'eterna idea, suggellata nelle umane menti, che sentirono quell'eritis duo in carne una, detta da Dio ai primi padri.

Autore. È perciò appunto i Romani chiamarono gli sposi consortes, a cagione che ricercate negli auspici le future sorti, coi matrimonii solenni e stabili, gli sposi commetteansi a partecipare li buoni e sinistri easi della vita. E la donna, uscita di casa i genitori, entrava nella famiglia del marito e diveniva una con lui; onde i Romani definirono il matrimonio individuae vitae consuetudo. Il Carminati dicea dianzi che anche il comunbium accennava allo stesso ombra mento della pudicizia ch'è comune ad ambidue, e il coniugium voleva dire che gli sposi eran congiunti sotto lo stesso giogo, emblema dell'unione degli effetti, e della compartecipazione dei diritti e dei pesi domestici. E perchè la plebe romana non avea diritto ai matrimonii solenni, si ribellò ai patrizii, lo pretesse e l'ottenne; essendo considerato il matrimonio solenne omisi divini et humani uniris communicatio, e però il pieno possesso della cittadinanza.

Paria. Oh vedi come cotesta santa e individua unione è nobilmente simboleggiata nelle sarde nozze! Quasichè lo stesso cibo, dallo stesso piatte accolto e collo stesso cucchiaio assunto, desse una sola vita a tutti due, ristorasse due forze in una, rallegrasse due animi in un solo.

Autore. E questo inclito emblema si rinnovella ne 'Sardi ad ogni lieta ventura domestica, come il giorno onomastico o nalalizio dell'uno e dell'altro, nella ricorrenza del di anniversario delle sponsalizie, e nella nascita del primogenito e degli altri figliuoli.

Boero. Da quanto diceste de' matrimonii solenni, fatti cogli auspizii del cielo, e' pare ehe anche gli uomini agresti, venuti per la pietà della religione a vita eivile, avvisassero nel connubio una special provvidenza degli Dei.

Carminadi. Certo sl, e l'abbiamo chiarissimo e frequentissimo in Omero, la dove Nausica, figliuola d'Alcinoo, ammirando la bellezza e saggezza d'Ulisse esclamò:

> Oh colui fosse tal, che i Numi a sposo Mi destinaro! (Odiss. 1. VI.)

E a te gli Del, quanto il tuo cor desla Si compiaccian largir: consorte, o figli, E un sol volere in due, però ch' io vita Non so più invidiabile; che dove La prepria casa con un'alma sola Veggonsi governar marito e donna.

Paria. Bisognerebbe incidere questi versi a lettere d'oro sovra più d'un talamo cristiano, che, in luogo d'esser nido d'unione. è talora fatto covo di discordia.

Nozzi. Mi pare anche pieno di gran concetto, quel gittar che diceste sopra gli sposi dalle finestre il grano, gridando: Buona ventura; e così l'altro, che gitta col sale la suocera sopra la sposa.

Boero. lo l'avrei per rito orientale, siccome serbanza delle divine tradizioni, allora che Dio benedisse ai primi maritaggi dicendo: Crescite et multiplicamini, ond'è simbolo il grano, che multiplica si largamente.

Nozzi. Veggendo lo stesso rito, sceso dall'antichissimo Lazlo nelle ecremonie nuziali di Roma, io stimo che s'attenga collo prime storie civili delle genti, passate per l'agricoltura dalla vita foresta all'umana. E che siccome Esperia ebbe il suo Saturno, che ammaestrò gli Opici a seminare il grano per comun alimento della vita, e come Grecia ebbe il suo Trittolemo, e Sicilia la sua Cerere; così anche Sardegna abbia avuto il nobile suo forestiere, che ammaestrasse gli Aborigeni icnusii a lasciar le ghiande e i frutti agresti, per cibare il pane, seminando il frumento e l'orzo negli arati solchi.

E nota sottilmente il Vico, che le prime spighe del frumento dissersi poma d'oro, che dovett'essere il primo oro del mondo, quando il pane era la più ricea e preziosa cosa che si conoscesser le genti; le quali per ciò chiamaron auree eziandio le lane delle peccre, perch'eran le più necessarie all'indumento della persona: e il vello d'oro di Giasone e degli argonauti eran le greggi navigate in Grecia dal Ponto; e appresso Omero, Atree si lagna che Tieste gli abbia involato le pecore d'oro. Ne al tempo degli eroi s'avea il metallo d'oro in altro conto, che il bronzo e il rame, conseendosi altora assai poco il ferro e il caciaio; e però veggiamo in Omero nelle armerie degli eroi mescolate con indifferenza armi d'oro e di bronzo; e nei palagi reali, che soli erano edificati con arte, si veggono arpioni, e bandelle d'oro, e stiptili, e valve d'oro, e sgabelti, e letti d'oro. Onde il secol d'oro de' poeti alludeva ai primi seminati, introdolti nelle divampate e bruciate foreste; e que' generosi che insegnarono a diboscar le selve, a dissodar le terre, a collivarvi il grano, s'ebbero da quelle grosse genti per Iddii, e s'onorarono con religione di gratitudine e di sacrifizii.

Or dunque l'usanza, che tutlavia si serba in Sardegna, associasi alla ricordanza di questi benefizii, e si gitta il frumento sopra gli sposi a segno d'esultazione e d'abbondanza, come una pioggia d'oro: il che usavano eziandio i vecchi Romani, che celebravano le loro nozze eroiche in coemptione et farre, il frumeuto degli antichi Quiriti: e queste nozze patrizie si dissero anche nuptine confurreatae, nozze stipulate e fermate col farro. Venuta poi la nuova barbarie del medio evo, vegiamo i re goti, franchi e longobardi nelle loro nozze spargere sa grazia sovra il popolo, giltando dalle finestre sulle turbe pugnate di monete d'oro, per mostrare l'abbondanza di queste solennità e la felicità pubblica.

Paria. Sembrami assai nuovo ne'Sardi quell'appellare la cara nazite sa domu e lettu; o pare che il domu sottentrasse al cubiti, ovvero al thalamo per un' trapasso dall'antico nell'odierno volgare con uno di quegl'idiotismi, comuni alle genti.

Carminati. Nol dite idiotismo, di grazia, nè trapasso, ch'ella è voce legittima, e legasi con vincoli naturali ad un obietito storico, il quale è fuori omai dalla memoria de moderni; ma i tenacissimi Sardi l'usano in senso proprio, come l'aveano le prime genti.

Perocche dovete sapere, che gli eroi, i quali erano i nobili o palrizii delle prische città, avean ne'loro palagi, allamente e di gran pietre fabbricati, la camera maritale, separata dalle altre stanze della famiglia; di guisa che formava un albergo isolato, sodamente costruito, e al palazzo congiunto per una galleria. Era ascro e inviolabile, ne potoa entrare in quel talamo che la fida e secreta ancella della sposa; perchè ai maritaggi eroici presedeva la pudicizia, e circondavali la nube del solitario recesso, ond'eran detti dai Romani connubii.

Paria. Ma che cotesti Sardi sien proprio l'arsenale di tutte le auticaglie? E voi n'avete esempio di avverati scrittori?

Carminati. Se voi non rifiultale l'autorità d'Omero, che dipinge sì al vivo i costumi de l'empi eroici, io n'ho alla mano una si fulgente, che sparge un lume di sole. Omero ci volle adombrare in Penelope ed Ulisse il modello delle pudiche nozze e di tutte le viriu, che ornavano i solenni maritaggi degli eroi, onde, per non preterire niun punto di vista che giovasse al suo intendimento, ci volle descrivere il talamo nuziale. Perchè fingendo che Penelope pur si contendesse dal prestar fede ai chiari indizii che porgevale Ulisse, lui, e non altri per ingannarla, essere il figliuol di Laerte e marito di lei, induce la casta cousorte a giltargii un motto sopra il letto maritale. Allora Ulisse riprese:

Bella d'olivo rigogliosa pianta
Sorgea nel mie cortile i rami larga,
E grossa molto di colouna in guisa.
Io di commosso pietre ad essa intorno
Mi architettai la maritule stanza,
E d'un bel Jetto la coversi, o satde
Porto y 'imposi, e formamente attate. (Odiss. I. XXIII.)

E continuò a contare a Penelope, siccome riciso il grosso tronco dell'ulto, incastrovi sopra e con grosse caviglie v'infisse il letto, ch'egli intarsiò poi d'oro, d'argento e d'avorio, e ornò di finissime pelli porporine. Allora Penelope si glitò al collo del lungamente alteso consorte, dicendogli: Or tu sei desso

> . . . . . il nostro letto Che nessun vide mai, salvo noi due, E Attoride la fante a me già data

Dal padre mio, quand' io qua venni, e a cui Dell' Inconcussa nuriale stanza Le porte in guardia son, tu quello affatto Mi descrivesti; e al fiu pieghi il mio cuore. (1b.)

Or, il mio caro Paria, è ella cotesta una casa isolata dal palagio sì o no? E i Sardi chiaman eglino la stanza maritale sa domu e lettu con proprietà di senso o per volgare inesattezza?

Paria. Voi col vostro Omero el chiudete sempre la bocca. E mi rendo persuaso che l'appellazione sarda di casa del letto per camera è d'un importanza storica maravigliosa, poichè mostra che ab antico i padri avessero, come santa cosa, il talamo diviso dal comune albergo della famiglia. Il che rimane ancora sotto alcun riguardo in usanza, dappoichè vedemmo i garzoni dormire da sè in sulle stuoie attorno al focolare, e in altre camere gli ammogliare.

Autore. Dite di vantaggio, che la stanza nuziale non ha l'adito intero, ma per entrarvi è d'uopo useir di casa, poichò l'uscio di detta camera mette esternamente sotto il portico di verso il cortile; ondechè si può avere a buon dritto per un quartiere a è, e dirisi anche oggidi casa del letto.

Boero. Egli è anche da osservare, nelle ceremonie delle nozze sardesi, il rito di far precedere, sia al traino del corredo, sia all'andata degli sposi, i sonatori di tibie, le timpanistrie, le cantatrici, ch'è usanza antichissima delle prime genti, e lo ci porge la Bibbia in assai narrazioni di nozze e di feste; poich'era già costume in oriente, si antico e si universale, d'accompagnare con tali armonie la partità delle spose dalla casa paterna per condursi a quella del marito, che Labano, rammaricandosi con Giacobbe d'avergli via menate le figliuole di soppiatto, gli dice: Cur ignorante me fugere volusiti, nec indicare mili, ut prosequerre te cum gaudio, et canticis, et tympamis, et citharis 1? E ciò volca fare Labano per non mancare all'assuetudine patria, ancorreb le sue figliuole Lia e Rachele fosser già da parecchi anni mogli a Giacobbe.

1 Gen. XXXI, 27.

Nozzi. Altrea le dipinture de' vasi etruschi ei rappresentane de' cori. Ci mostrano persino gli sposi coricati insieme sopra i letti del convito nuziale, soffolti dallo stesso primaccio, mangiare allo stesso desco, bere alla stessa tazza. Edi vi altorno le sonatrici di tibie, le citariste e le cantanti, ch' è proprio l'uso descritloci da Isala: Cithara, et lyra, et tympanum, et tibia mi conviciu vestris 1.

Carminati. A questa guisa non solo i Pelasgi d'Esperia, ma eziandio quelli di Grecia celebravan le nozze, ed Omero ce le fa divinamente scolpire da Vulcano nello scudo d'Achille:

Ivi inoltre scolpite avean due belle
Popolose cità. Vedi nell' una
Conviti e nozze. Delle tede al chiaro
Per le contrade ne venian condotte
Dal talamo le spose, e Imene, Imene
Con molit s'intonava inni festivi.
Meaan carole i glovinetti in giro
Dai flauti accompagnate e dalle cetre,
Mentre le donne sulla soglia ritte
Stan la pompa a guarder marquilose. (Hiud. XVIII.)

E nelle nozze di Megapente, figliuolo di Menelao, v'era anche il poeta, come in Sardegna si suol avere, massime nei villaggi di Budussò, di Patada, di Bitti ed altri di quella contrada. Onde Omero dice:

> Rallegravansi assisi a lauta mensa Mentre vate divin fra lor cantava, L'argentea cetra percotendo. (Odiss. l. IV.)

Autore. Oh insomma son tali e tanti i ragguagli degli odierni riti delle nozze sarde, da comporre colle misteriose e simboliche rappresentanze nuziali de' prischi popoli, che noi non la finiremo oggimai di qui a notte. E non s'è ancora parlato del geroglifico delle colombe, porte in dono alla sposa, e di quel suo dolce atto d'aprir la gabbia e dar loro libertà. Imperochè le colombe fur sempre, appo gli antichi, simbolo di puro amore, d'innocenza, di mitezza e di fecondità. L'Astarte sidonia, ch'era l'Afrodite de Fenicii, ave a dedicate le colombe o come la Venere presso i Pelasgi, i Dorii, gl' lonii e i Latini. Quell'ammetterie al volo, e quel torneare delle colombe verso l'amica torre, e ricoverarsi, e posar quiele nell'ospital nido, allude all'uscita della sposa dalla casa paterna, al ridursi nella magion maritale, el ivi nella pace del domestico foco-lare, raccorre gli erranti desiderii e i vaglia iaffetti del cuore.

Nozzi. E ne vasi tirreni si veggon sempre dipinte le colombe ov ha nozze o simboli di sponsalizie: e la Fenus Sponsa avea per emblema la palombella in mano, o sulla spalla, ovvero da niede.

Autore. Écocoi da capo ai riscontri I Amici, egli è omai tempo di raccoglierci in colombaia; che vetele la di verso Mombello già spuntar la luna, e di qui al castello ci corre oltre a un miglio di cotesti di Piemonte, che son miglia che faccano i giganti alpini ai tempi di Saturno, lanto son lunghi e spertic til.

Paria. Vuol dire che i mille passi degli Aborigeni pedemontani valeano un mille e quasi cinquecento passi dei vostri Opici subapennini: quest' è un compasso che non inganna, essendo che le due miglia di Piemonte vagliono le quasi tre d'Italia.

## CAPO VII.

## Delle usanze funerali de' sardi.

Appresso un poco di colezione uscimmo un bel mattino rasente il poggio dell' uccellare; e continuando la falde della pendice ci venne, quasi senza avvederene, posto il piede entro il boschetto ch'era dolcemente agitato da un'orezza fresca, la quale ci portava dal fondo di quel valloncello le fragranza del fieno, falciato la sera innanzi ne' sottoposti prati. Perchè postici a sedere sogra certe banchette, ci pigliavamo non piecol diletto e del canto de' richiami, che gorgheggiavano in sullo spianato del roccolo, e della freschezza dell'aere, e della giocondità della vallicella, e del sereno del cielo, ch' era una limpidezza a velere. E già eravamo in assetto di ravviare i nostri ragionamenti della Sardegna, quando il Nozzi, voltosi al Carminati (che s'era messo così un pochetlo di fianco a sedere sopra una prodicella, e non ci aveva ancor fatto motto):

— Deh, che piglio è il vostro, disse, fra tanta gaiezza di questa aura mattutina? Ond'è quell'aggrottare di ciglia e ficera gli coci in terra? Och e balact, che abbacate, he buio è egli codesto stamane? Puh! gli ha dormito male il pover'uomo stanotte, e però ingrogna, e ci sta a guisa di trasognato. Boero, spiccato un no' da quell'asaccia una spina, e fatelo risentire.

Carminati. Ahi! non fate di grazia, Boero, che m'avete

trafitto proprio nella spalla.

Nozzi. Vedete se il dormiglione s'è desto? Pungito un altro tantino nella nuca, che starnutando si ringalluzzi e gli salti un po' di senapa al naso.

Carminati. Lasciatemi in pace oggimai che m' avete ristucco. Io son mesto per un mal sogno che mi turbò tutta l' anima, e mi sconvolse il cervello: e per quanto io m'ingegni di cacciarlomi dalla fantasia, mi si rinnovella ad ogni tratto e mi rimartella crudelmente.

Paria. Oh ha egli le ubbie de'sogni; e recasegli ad augurio come le femminucce?

Boero. Colpa d'Omero e de' suoi eroi; i quali ciò che farneticavan dormendo, aveanlo per ammonimento di Giove. Il p. Isaia è colanto omerico, ch'egli non è a stupire se gli s' appiccano anche l' ugge degli Aiaci e degli Atridi. Dileci, v' è egli entrato quel sogno dalla porta del corno o dell'avorio, dappoichè i sogni d'Omero non hanno altri usci che codesti due.

Carminati. Le non son baie da pigliare in celia; nè io ci ho punto voglia di ridere, che mi sento proprio rimescolar tutto.

Nozzi. Orsù, spicciatevi; e fateci udire anche a noi sì fatti portenti.

Carminati. lo vel dirò dacchè il pur volete; ma Iddio ci guardi da mala ventura. In sul primo sonno, quando l'anima è più vagabonda e sparsa fuori di sè mediesima, el mi sembrava esser fatto Rettore di un nobile Convilto di giovani, ed abitare con essi in un reale palagio. Ed ecco sopra le marmoree logge e gli atrii e sopra i vaghi giardini che circondano o abbellano quel maestoso albergo, turbarsi il cielo e tutto di procellosi nuvoli ricoprirsi: e i nuvoli accavallarsi bui, tetri, negri; se non in quanto qui e là vedeansi certi cotali lembi d'un grigio cenerastro calar bassi bassi, gravidi di tempesta. Udia su no bmobar cupo, vedeasi un lampeggiar fitto, e i baleni d'una luce sanguigna guizzar saette folgori con lunghi serpeggiamenti: il vento muggiva, la bufera imperversava, la notte cadea paurosa e pregna di morte.

Mentre io', sbigottilo di paura, mi rannicchiava tutto soletto nella mia cameruccia, odo in sulla via, che corre sotto il palagio, un sordo agitamento di popoli, il quale rompe finalmente in grida oscene e feroci d'ogni sudono e d'ogni metro. Udia ruggitti di looni, latrati di cani, fischi di serpenti: un urlar di lupi, uno squittir di volpi, un ragliar di giumenti, un guaiolare di iene, un mugliar di tori, un fremere indistinto di mill' altre bestie selvagge e crudeli.

E tutto a un tratto, quasi per incanto, veggo e odo il simigliani intorno a tutt' i nostri collegi d'Italia e di Sardegna:
un accorrere d'ammutinati, e un agitar di stendardi, e un incioccar d'armi, e un gittar di bombarde nelle profonde cave,
e un grandinar di sassi nelle finestre, e un appiccar di fuochi
e di bitumi alle porte, ovvero un arietatre, e conquassarle, e
scandinarle con pali di ferro, con manovelle e con picconi. E
le nostre case, non già come religioso albergo di pacifici abitalori, ma a guisa di cittadelle militari esser combattute, da
tevi le scalate, pigliarle d'assalto e metterle a saccomanno.

Vedea pallidi e smarriti fuggirne i miei fratelli, e ricoverarsi, e appiattarsi in mille guise di travestimenti; e pur cacciati e ormati per tutto

Da cagne magre, studiose e conte;

e gli udia, per crudelissima giunta fra tanti mali, angosce e agonie, esser beffati, scornati, bestemniati e maledetti per tutto; e vedea copririi di sputacchi, e insozzarii di fango e di sterco, e caricarii di bove e di catene, e gittarli nelle sentine delle navi, e piombarli ne' fondi delle toravi.

Paria. Del basta, ci fate inorridire. E per che cagione tanta furia di popoli, e contegni si lontani dal generoso e nobile animo italiano, e un procedere tanto salvatico e disonesto, dove tanta oietà e genificza alberga e signoreggia?

Carminati. Le cagioni che li condussero a lanta spietalezza io le udiva gridar allo per ogni parte, chiamandoci i pessimi di tutti gli uomini; ipocriti, ladroni, micidiali, felloni, sagri-leghi, nemici di Dio e degli uomini — Dàlli dàlli, alla morte, alle forche; squartali, sbranali, brucali e sperdine le male-dette ceneri: non già nell'aria che l'appesterebbono, non già nel mare che riuscirebbe in sangue; non sulla terra che bru-licherebbe serpenti e dragoni; ma gettale nell'inferno. All'inferno d'i infamit: a Satanasso i traditori.

Boero. Povero Satanasso! gli s'addoppierà il cociore del fuoco a buttargli si perfide ceneri addosso; n'avverrà come ai fabbri, che sprizzano la rena in sui carboni accesi per accrescerne la roventezza e il rigore.

Nozzi. O sapete che è P Stiamo alla guardia di Dio. Ei solo scuto bonae voluntatis suae circumdabit nos, e non ci sarà svelto od anche tocco un capello senaz l'assenso di questa sua buona volonià. E quand'anco i vostri sogni dovessero un di riuscire in una funesta realtà, erit adutorium nostrum in nomine Domini: e questo nome divino, riverito e temuto noi cieli, sulla terra e giù nel profondo inferno, vale per tutti gii eserciti in difension nostra. Imperocchè per mal uomini che ci vogliano, ciascun di noi ha la sua coscienza; e s' ella non si sente latida e sozza, la sen passa tranquillamente

## Sotto l'usbergo del sentirsi pura.

Boero. E non vi sentite uno scroscio di voci gridare: — Olà, \*
ipocritaccio bugiardo, che presunzione è la tua a non ti voler
confessare maculato di cento magagne?

Nozzi. Ed io a rispondere colla sentenza di Terenzio: —
Mozzi Ed io a rispondere colla sentenza di Terenzio: —
ma egli vi corre un gran tratto dall' avere di molti difetti addosso all'esser perfidioso, micidiale, spietato e fellone contro
alla patria, che noi amiamo di buon amore quant'ogni altro
Italiano.

Autore. Non più: — Addio caro boschelto; l'anno venturo adunque non ci verremo più a godere delle tue dolcissime ombre. Addio reti, addio uccelli, addio bella torretta che ci accoglievi così piacevole e gaia ai soavi riposi. Addio bel castel di Montallo; anche lontano da te, anche dalla solitudine del mio esiglio io ricorderò i lieti giorni, che passai fra le tue mura ospitali. Es e altri 1stitutori di giovinetti più fortunati di noi vengono ad autunnar nel tuo seno, lo ti prego che tu porga loro quelle gioie innocenti, quell' asilo giocondo, quelle amiche dimore, onde ci fosti per trent' anni cortese.

Paria. Ohe, Pailre Antonio I Voi la fate bella e spacciala; e date tauto corpo alle ombre de'sogni, che già sin d'ora prendete commiato da questa selvetta, dall'uccellare, dal castello e da tutte questo graziose colline.

Boero. Questo caro Isaia s' è vôlto in Geremía, e pare il p. Antonio l'abbia in vero conto di profeta, e poco ci corre che non gli paia di veder ascendere la costa gli assalitori, e sterminarlo da queste felici contrade.

Autore. Amico, io son più vecchio di voi, e gli è già un pezzo che m'avvolgo fra le brigate, e sento qual vento spira e da qual lato e' bufil.

Paria. Bufferà per tutto altrove fuorchè di Sardegna; poichè non è possibile ch'egli soffii sì tempestoso da cotesto vostro paradiso terrestre.

Carminati. Anzi in quel mio terribile sogno (che Dio lo storni) vidi precisamente gittar la bomba nella cantina del Convitto di Cagliari; e pareami udirne l'orrendo scoppio, e sentir traballare quell' edifizio, e tutta la contrada esserne scossa. E vidi assaltar furiosamente il collegio di santa Teresa, e co' sassi infrangere i vetri delle finestre, e con fascine, e con olio, e con catrame incenderne la porta. Vedea que poveri Padri rifuggiarsi alle piagge di Geremeas, e que' del notiziato di san Michele giugnere stanchi e spossati a gran note alla loro tenuta di Senorbi, ed Ivi un inumano, gridando e minacciando, non lacciarli scendere a pur ristorarsi d' un paeci di guisa che ricacciatili di forza, dovettero ridursi quasi morti dopo la mezza notte a Monastir, e pigliare un po' di riposo stesi sulla nuda terra come le bestie. Quelli poi di Geremeas, nulla valendo loro il luogo solitario e diserto, furon, quasi ribaddi e ladroni, cerchi e rimenati a viva forza a Cagliari, egitati a languie per oltre un mese nella sitva d'un vascello ancorato nel porto; affannati dal lanfo, incotti dal sole, trafitti dagl' insetti, oppressi dall'angustia del sito, dalle tendere e dall' afa mortale. E a Sassari che fierezzo non vidi, che sevizie, che enormità? Vi farei raccapricciare a pur dirvene l'un dieci.

Paria. Padre Antonio, che cose son queste che udiamo? E se il sogno s' avverasse di fatto, ove nascondereste voi tutto quello che scritto avete in commendazione de Sardi, e dell'ospitalità omerica, e di quei dabben uomini cost umani, cortesi e di nobil cuore?

Autore. S' egli avvenisse ciò che sognando vide, e se più uribonde cose si commettessere, ch'e in on disse, io non issembierei d'un apice quanto scrissi in verace tode di quella cara gente. Imperocchè (abbiatel pure fermo, amici, ) i buoni Saradi non ci avrebbero che far punto nulla in cotali eccessi. Ed io, che non sogno, dice cose da svegliato, e più d'uno, son certo, mi sarà un di buon testimonio, ch'o, tultochò forestiero, conosceva e attingea bene addentro tutta la bisogna. E senza essere nè Isaia, nè Geremia, nè Ezechiello, pur non di manco l'ho profetato a certi orecchi, che beati se v'avesser posto un tantino di credenzal ma l'acqua corre alla china e al cacio il topo. Nel rimanente no iporgiamoci fedeli alla santa vocazione nostra; ripuliamoci beati cum nos oderint homines, et cum separaterint nos, et exproduerint, et cicceriat nomen nostrum tanquam matum propter Filium hominis 1, e lassiamo

le sorti nostre nelle mani di Dio, il quale ei saprà riscuolere da' nemici più suoi che nostri.

Boero. Or che la prediea è terminala con sì ealda perorazione, egli mi par tempo oggimai di ridurei al tema de nostri ragionamenti; e dappoichè il mal sogno ei condusse a così atro e scuro argomenlo, mi parrebbe convenevole di non uscire stamane dalle tetraggini nelle nostre trattazioni della Sardegna; e però io pregherei il p. Antonio che fosse contento d'intrattenerci intorno alle usanze funerati de Sardi.

Nozzi. La proposta è più bella che non mostra alla prima apparenza; e vi sar di molto a dire e di nuove cose, le quali secano dall'uso comune di nostre contrade per più cagioni. Imperocchè ritenendo i Sardi tanta copia d'autichissime forme circa le comuni azioni della vita domestica, pensale voi che dovrà essere de'morti, i quali presso le prime genti erano in tanta religione ed osservanza?

Carminati. Io la sento in tutto con vol, e dico che riusciromo in Ispeziali riscontramenti di riti orientali, nonostante
che i sacerdoli cristiani avranno già cercato molto tempo
innanzi di togliere parecchie cerimonie, che in tutto uno si
affacessero colla santifià e colla dignità della Chiesa. E so nel
popolare dapprima la Sardegna, ovvero Irovatala già abitala,
nel dirozzaria v'ebber parte Cananei, Fenicii, Pelasgi ed altri
popoli antichi dell' Asia anterlore, le norme pratieate anche
oggidi intorno ai morti doonci dare non leggeri indizii delle
sorzenti, onde nell'Isola fur derivate.

Åutore. Innanzi, che noi parliamo de' morti, vuol ragione che si favelli degl' infermi: e intorno a ciò è da considerare, che i Sardi dello parti più montane e sequestrate della etità, massime i pastori erranti dell' Oleastra, della Barbagia, della Gallura e della Nurra, tengono co' loro infermi molte usanze che troviamo nella saera Scriitura, in Omero e generalmento nelle tradizioni dei popoli più vetusti, i quali aveano modi semplici e naturali di medicare, insieme con pratiche supersitiziose e vane, delle quali si piaceano grandemente e nelle quali rinoreano di gran feder.

BERSCIANI Vol. IV.

Carminati. Pur bene. Ma in Sardegna v'ha d'ottimi medici da stare a petto ai migliori d'Italia.

Autore. Per certo sì: ma coleste genti agresti ed erranti non hanno d'uopo di medici laureati, e li si formano nelle capanne e ne salti alla scuola dell'esperienza e dell'osservazione, nè più nè meno come a'tempi croici. Essi hanno certi lor vecchioni che appararono le viriu dell'erbe dalla paterna tradizione: e i vecchi ne insegnano lo secrete virtu ed eccellenza ad alcuno de' lor figliuoli, ed anco alle mogli e alle figliuole, e a questa guisa l'arte del medicare è proprietà e dote di cotati famiglie.

Carminati. Di cotal medicine, avute per tradizione, ci dà contezza anche Omero, ove nel IV dell'Iliade, ferito essendo Menelao dall'acutissimo dardo di Pandaro, dice che Macaone

> scoperta la ferita Succhionne il sangue, e destro la coperse Dei lenitivi farmachi, che al padre, D'amor pegno, insegnati avea Chirone.

E come voi dicevate dinanzi de Sardi, anche le fanciulle apparavano l'arte da padri, come ce l'indica lo stesso Omero, ove narra, nell'XI dell'Iliade, l'uccisione del bellicoso

Mulio, gener d'Augla, del quale in moglie La maggior figlia possedea, la bionda Agamède, cui nota era di quante L'almo sen della terra erbe produce La medica virtù.

Ed Euripilo scrito diceva a Patroclo suo dolce amico:

Mi svelli dalla coscia il dardo, Con tepid onda lavane la piaga, E su vi spargi i farmachi salubri, De quali è grido che imparata hai l'arte Dal Pelide, e il Pelide da Chirone De' Centauri il più giusto. Or tu m'alta Che Podalirio e Macaon son lungi. Boero. Noi veggiamo, lo stesso essersi adoperato presso tutte le prime genti, e ne abbiamo chiari segni negli antichissimi libri degl'Indiani e nelle memorie che ci rimasero dei Persiani, de' Medi, de' Fenicii, dei Siri, degli Egiziani e dei Greci ne' più reconditi secoli loro. Altresì in Italia Oschi, Umbri, Marsi e Tirreni aveano famiglie, presso le quali era la scienza dell'erbe e l' uso di medicare: mille secreti aveano da distillare, da spremere, da comporre diverse maniere di sughi dalle radici, da'fiori, dalle cortecee e da' frutti.

Carminati. Era poi comune appo gli antichi che l'arte del medicare fosse prerogativa de' sacerdoti ; ondechè la medicina aveva aspetto riverendo di cosa sacrata, e alla condizion naturale de' farmachi s' arrogeva il culto della religione che, per via di bisbigli, di lustrazioni e di simboli misteriosi applicati all' infermo, più efficacemente cagionasse le guarigioni. In Omero i medici dell'esercito greco erano Podalirio e Macaone, figliuoli d'Esculapio, che fu uomo divino e figliuolo anch' egli dello iddio Febo Apollo. Le mediche donne della Tessaglia erano ispirate dai genii sovrumani: i Marsi, così ragguardevoli e conti fra gli Ausonii primitivi per la scienza dell'erbe, erano alunni di Fauno, di Pico e della dea Fatua. Teocrito, parlando de' siculi pastori, ci dipinge coloro ch' eran versati nella potenza de'farmachi, siccome addottrinati da' numi; e il simigliante ne accenna Esiodo, e poscia Sofocle nel Filottete e nell'Edino Coloneo.

 bitant in sepulchris, et în delubris idolorum dormiunt 1. A Baal eziandio și portavano, e îl suo nume per risanare consullavano. Ad Astarte și ricorreva, a Beelphegor, a Dagon, a Chamos, a Moloch, a Beelzebub; e accosto a' loro templi e alle loro basiliche, e nel centro de' sacri boschi, che gli ombravano, erano abitacoli di sacerdoli e di sacerdolese, le quali, gittandosi in onore degl' Iddii alle più laide brutture che dire e 
immaginare si possano, erano pur uno di meno avute in conto 
di miracolose sanatrici d'ogni più invelerata e crudel malattia 
che si fosse: chè pur felire cui toccavano delle lor mani, aspergevano di lor lustrazioni, o davan bere dell' acqua attinta 
alle fontane, nelle quali s'eran lavate.

Carminati. Ma voi mi dite cosa qui in ultimo, la quale mi ravvia a trovare il capo d'una matassa, che per me fu sempre arruffatissima. Poichè, mentr'io era in Sardegna, mi fu narrato un'usanza di certi villaggi a' monti, il cui senso io non sepni mai penetrare; e ancora che strana oltremodo mi paresse, pur tuttavia io credetti sempre che la dovesse covare in seno qualche misterioso concetto. Egli avviene adunque, che ove ammali qualche persona assai gravemente, e sienlesi applicati indarno i più efficaci rimedii dell' arte, uno della famiglia esce tacitamente di casa e va secreto, che altri nol vegga, verso la casa d'una qualche femmina, che nella terra abbia voce e nota d'impudica : ed ivi presso il limitare dell' uscio di costei raccoglie di terra alcune petruzze, che la mala donna dee per certo aver tocco e calcato co'suoi piedi; se le serra in mano, come se perle e gemme preziose fossero, e dato volta ritorna all'infermo, e le dette petruzze gli pone sul petto, avendo per indubitato che il tocco de' piè di quella femmina scostumata abbia loro inserto cotanta virtù, ch' egli debba guarir del suo male.

Paria. Togli qua, che colesta è la nuova cosa l E che v'ha egli a fare costì Adone o Astarle colle sue sacerdotesse?

Carminati. Io avviso che sì. La semplicità di que' villani, congiunta colla viva fede degli animi loro in Gesù Cristo, non può farci pensare ch'essi in pro de' loro infermi vogliano ricorrere a diaboliche superstizioni; quasi che la viriù, ch' essi credono aver quelle petruzze, accadesse pel tatto de' piè della ria donna, posseduta a cagion delle sue laidezze dal demonio, il quale infonda in quelle membra invasate il soprannatural privilegio d'operare infernali prodigi.

Boero. L'osservazione mi par nobile e giusta, ch' egli non è a pensare di quelle buone genti sì nera malizia.

é a pensare di quelle buone genti si nera malizia.

Carminati. Ma neanco deono recarsi a credere ehe eotal femmina, peccatrice essendo, abbia da Dio la grazia de' miracoli com'hanno i Santi.

Boero. Saria stoltezza il pure immaginarlo.

Carminati. Che rimane adunque per ispiegare sì bizzarro proposito? A mio credere, i Sardi non ne sanno più discorrere le cagioni; ma eotesto è un pretto avanzo di fenicia superstizione. Imperocchè egli è a credere ch' eziandio in Sardegna, ove tanti idoletti d'Astarte e di Adone si ritrovarono, v'avessero le sacerdotesse, le quali si abbandonassero a tutte le abbominazioni di quelle di Sidone, di Bibli, di Berito e di Tiro: e allo stesso tempo facessero professione di guarire del solo tocco di lor mano i miseri infermi: poichè più ell'eran' pessime e invereconde, e più quei ciechi popoli le riputavan sante e molto intime nella grazia di cotali sozzi iddii. Dalle quali costumanze radicossi nel volgo la matta persuasione, che le impudiche donne abbiano redato dalle sacerdotesse d'Adone e d'Astarte col vizio della lussuria eziandio la virtù miracolosa delle curazioni de' morbi. Ma per certo i Sardi fanselo oggidì per grossa superstizione, e lo perchè non sanno. Che ne dite voi, p. Antonio?

Autore. Io non ci veggo altra via d'uscirne. Dall' un canlo sappiamo, coteste searchicesse essere state vituperosissime e rolle ad ogui nefandezza, in laude e grazia delle abbominose divioità, le quali, quasi corvi che si gittano alla carogna, di colal cartuaceia pascesausi dall'alto de delli. Nella sacra Scritura sono appellate Kedeschoth, che san Girolamo rende meretrici: e le trovate spezialmente nel libro quarto de Re al capo vigesimo terzo, e nel profeta Osea al capo quarto: verdete riti ch' avevano, e con quante trufferie ingannavano e

sporcavano quelle misere genti. E dall'altro canto condussero la credulità de' popoli a tal segno, ch' erano avute in conto di portentose nel risanare gl' infermi; di guisa che, surti dalla malattia, coteste pretesse largamente donavano, e ai turpi simulacri degl' Iddii voti d'oro, d'argento, di bronzo e di terra dedicavano. Di questi voti si difossano ne'luoghi ov'eran si fatti santuarii così nelle terre di Fenicia, di Siria e di Palestina, come lungo le coste africane, in cui la Giunone punica (ch'altro non era che l'Astarte sidonia) aveva templi ed altari. Il simile nell'Etruria, nelle isole Baleari, in Melita, in Creta, in Cipro e, più copiosamente dell'altre isole, in Sardegna. Onde non è a stupire, che (senza punto avvedersene i Sardi) sia rimasa la superstizione de sassolini calpesti dalla più impudica femmina del villaggio, i quali portino impressa la virtù di guarire, come spacciavasi delle cose, tocche dalle sacerdotesse d'Adone, d'Astarte, di Beelphegor, di Militta e d'altri Dii orientali.

Boero. E degli amuleti che portano i Sardi per fuggire le febbri, ed ogni altra sinistra ventura, che ne dite voi?

Autore. Io dico che sono il più forte contrassegno del dualismo fenicio, innestato nell' Isola ab antichissimo. Noi abbiamo dalle storie e da' monumenti, che Babilonesi, Assiri, Persiani e Cananei sovra ogni altra gente asiatica, aveano per dogma fondamentale due principii animatori del mondo, l'un buono e l'altro cattivo, l'uno creatore e l'altro distruttore. l'uno che volea felici gli uomini, l'altro che li volea sventurati, l'uno amante della pace, l'altro della guerra, l'uno della vita, l'altro dell'infermità e della morte. Ogni bene e ogni male accadere nel mondo per la potenza di questi due grandi spiriti signori dell' universo. Questa religione che nacque nelle umane menti, appena smarrirono la tradizione del peccato originale, si trasfuse ratta nei primi popoli, i quali avendo di continuo sotto gli occhi un avvicendarsi di beni e di mali, un battagliar d'elementi, un azzulfarsi d'animali, uno scompigliarsi d'affetti negli animi umani, speculanti il buono e appigliantisi al peggiore; sempre in cerca d'una felicità che lor fugge dinanzi, d'una pace che si risolve in guerra, d'una vita che riesce alla morte, gittarono nella loro ignoranza tutte le cagioni di tanta lotta in due poderosi Iddii, che si guerreggiano incessantemente l'imperio dell'universo. E noi abbiamo, nelle più vetuste sculture babiloniche, assire, persepolitane e fenicie, adombrata cotesta lotta del bene e del male sotto il simbolo d'animali, di genii, di demonii, di chimere, che assannano, adunghiano, isquatrano bestituole innocenti, timide, amiche dell'uomo. Anche i Libii o Tirreni ci porgono gli stessi simboli, scutti o dipinti ne' vasi, e ci dimostrano che, per allontanare o scongiurare lo malattie e la morte, cotesto malo iddio con offerte, pre-cazioni e sacrificii placavano, e per ogni guisa brigavansi di renderlo favorvole ad ogni lor desiderio.

Che i Sardi professassero il dualismo, ci è manifesto ne' parecchi monumenti; e se ne recano in mano tutto di il testimonio nel bastone biforcuto, che portano i pastori e i viandanti, fatto alla stessa foggia delle mazze biforcute, che stringono in mano i loro antichissimi idoletti di bronzo, i quali inoltre ci additano il medesimo principio nelle due corna che hanno in capo, nelle code e due branche a foggia degli scorpioni, nelle due nature in una, nei due capi in un torso, ne' due scettri che alcuni tengono in mano. Cotesto vecchio dogma de' Sardi ci viene avvertito da varie superstizioni loro: ma per attenerci ora soltanto agli amuleti, essi v' hanno gran fede, e ne hanno di più ragioni. Chè non solo gli appendono al collo a' bambini contra le fatture, il fascino, le legature e le insidie de su inimiau (ch'è proprio il mal genio della sventura); ma uomini e donne non si terrebbero incolumi da sinistri accidenti, se alcun breve, o borchia, o piastra incisa non avessero indosso. Chi n' ha uno cucito nel busto o nel farsetto. stimasi repulsare ogni sorta di malattie ed anco d'assalti esterni d'archibugiate e di punte di stocco. E siccome incontra il più delle volte che le infermità gli aggravano, o le palle di moschetto li colgono, e le punte dei pugnali li trafiggono, così essi non l'appongono alla vanità di loro amuleti, ma credono che, in forza d'alcuna malla, sia loro tolta e sottratta ogni virtù : laonde alcuno astuto, abusando la loro credenza, vende loro a gran prezzo certi amuleti o alessifarmachi, che giura

essere di tanta potenza, che non vagliano malle di niuna sorta a dissacrarli, spezialmente se son di polizze scritte.

Boero. Perdonate se v'interrompo; ma ditemi: che è ciò ch' io vidi sì spesso in Sardegna far tanto caso d'una scritta, ed esserne sì ghiotti, che beato il pastore, il caeciatore, il guardiano di buoi e di cavalle, che ne possa pur avere una ri-ga? Li vidi bacaira divotamente, applicareste alla fronte e al seno, toccar con essa l'acciarino del moschetto, porsi poscia quel pezzuolo di carta in un borsellino e guardarlo gelosamente, come una santa coso da non se ne distaccare gianmai.

Carminati. Egli è sì vero ciò che dite, che narravami un lepido prete della Barbagia, ch'essendo egli giovine a studio. s'abbattè in un cacciatore, il quale fattosegli innanzi gli disse: - Deh il mio caro Baingiu, tu ehe sei letterato scrivimi un trucciolin di carta, che mi dia la buona ventura in caccia. E il giovinotto, per farsene beffe, gli scrisse in un branello di foglio questo motto: Chi fiere piga; cioè, piglia chi colpisce. Il montanaro, lieto di si miracoloso amuleto, ritorna alle sue capanne, e va gagliardemente a cacciare; ed ecco, scorso un mese appena, e Baingiu ode picchiar forte alla sua porta. Chi è? Gli è proprio il caccialore con un grosso cignale in collo, il quale posatolo sovra una tavola, e abbracciato l'amieo molto strettamente, presentollo di sì bella fiera dicendo: - O Baingiu mio, accettalo in segno di gratitudine ; perocchè io couosco dalla virtù di tua scritta l'aver fatto la più ricca cacciagione che mai. Sappi che, grazia tua, in quindici colpi uccisi otto cignali, tre cervi e quattro daini, che ben vedi che non mi parti colpo in fallo, dove per lo innanzi solea non di rado trarre a vuoto. E sì non eredere che il salvatico mi si offerisse agevole a colpire: no, per converso mi venner fatti de' tiri a maravigliose distanze, e mentre la bestia mi s'immacchiava, o fuggiva a balzi, o m'era di filo e non di fianco. E qui cominciò una storia infinita di casi da caccia, e per intramessa ora baciava il breve, ora carezzava Baingiu, e terminò pregandolo molto caramente che volesse scriverne un altro anche pel suo figliuolo, e il primo cervio uccisone sarebbe per lui.

Boero. Ciò conferma appunto la mia osservazione e la mia meraviglia di tauta riverenza in che i Sardi hauno la scrittura, e quanta virtù le stabiliscono, e quanta religione v'appongano.

Autore. Non crediate d'essere uscito dall'argomento con sì fatta questione ; perocchè ell' ha più attinenza alle antichità sarde, che non mostra. Avete a sapere che le prime genti orientali, vivendo sotto i governi sacerdotali, riputavano i Sacerdoti, non solo ministri del culto degl' Iddii, ma sì eziandio depositarii della divina sapienza, ch'essi derivavano al popolo colle parole, ma guardavano custodita nei templi colla scrittura. Laonde niuno delle altre classi sapea di lettere, ma tutto il sapere era chiuso nel santuario, e serbavasi nella scrittura arcana e sacra, che appunto per ciò ieroglifica era appellata. Indi i Magi o Sapienti presso i Babilonesi, Assiri, Persiani e Caldei; i Bramini nell' India; i Veggenti o Divinatori nella Cananitide e nella Fenicia; i Saggi nell' Egitto, i quali erano per lo più della stirpe sacerdotale. Or gli antichissimi popoli solean riguardare la scrittura siccome divina, piena di misteri. d'altissime intelligenze, di luce inaccessibile, d'incomparabile armonia, di grandezza illimitata, di quantità infinita, di bellezza ineffabile, d'eminenza incomprensibile, di ragione eccelsa, poderosa, vivificante e operatrice d'ogni virtù. Dal che vi fia chiaro, che i Sardi, colle altre costumanze delle prime genti, serbarono anche tanto mirabile osservanza alla scrittura, che seguitarono a tener sempre in gran fede i brevi, come pieni d'ogni bontà e di ogni grazia: e perciocchè i prischi popoli consideravano i caratteri della scrittura qual dono preziosissimo, largito dalla divinità benefica a gran pro dei mortali contro i sinistri influssi del malefico iddio, così i Sardi in ogni loro sventura, e segnalamente nelle malattie, si reputano guardati, in virtù delle polizze scritte, da ogni reo accidente e guariti da ogni infermità.

Nozzi. Dal che appare (oltre le cagioni che noveraste del credito, in che aveano la scrittura le antichissime genti), che procede eziandio dal dogma del dualismo la fiducia posta nella virtù de brevi; e però i Sardi gli hanno in doppio onore,

riverendoli perchè scritti, e pregiandoli perchè rispingitori dei mali.

Paria. Queste sono induzioni degl' intelletti avvezzi al discorso; ma i buoni Sardi, quali ricevettero coteste credenze ab antico, cotali le ritennero senza mirare ad altro.

Autore. Similmente vi prego di considerare, siccome dal dogma del dualismo fenicio rimasero in Sardegna le ossecrazioni sonra gl'infermi, ner le quali cercano di rimovere e discostar loro di dosso i nefasti e maligni intendimenti dello spirilo nemico. Per il che eziandio invocando i Santi come cattolici, vi mescolano le ossecrazioni ch' ereditarono da' loro primieri padri quand'erano pagani. Indi per cacciar dalle ossa i dolori ch'essi chiamano sas carrisegadas, gli osserrano in questa guisa: Sant' Anna e santa Marta, in pari sempre andanta, in pari sempre andenti, in pari liganta, in pari lighenti, e su filo seghenti, e in pari l'aggiungenti, comenti s'aggiungidi, sa cacci da questa creatura. Ch'è a dire in italiano: Sant' Anna e santa Marta, che andavano e vanno sempre insieme, come taglian questo filo, e come tagliato lo ricongiungono, così racconcino le carni inferme di questa creatura. E acciocchè l'ossecrazione, secondo la superstizione loro, abbia potenza, deono andare alcune donne dopo la mezza notte in luogo ermo e deserto, e accendere una o più candele di numero dispari, e svellere un ramuscello di caprifico, volte colla faccia all'oriente e colle reni all'arboscello, scernando la frasca colle mani all'indietro.

Per dipartire dalla persona inferma la risipola e le doglie di corpo o le febbri perniciose, tre femmine, una attempatelta e con qualche canuto in capo, l'altra di mezza età, e la lerza pulzella, si mettono in via sino a un trivio; e tratlosi di più la pianella, fanno in sul suodo d'essa alcuni circoletti col carbone e vi segnan per entro le croci di sanio Andrea: poscia lvi ritte ossecrano le anime di coloro che perirono di mala morte per mano della giusitia, o s'aflograno ne'fiumi, o caddero in qualche precipizio, o furono accoltellati dai ladroni, o lacerati dalle sanne de' cignali. E chiamano così fatle ossecrazioni la novena de sas avimas depogliadas, cio delli dicapita-

ti, terminando le orazioni, che cantano a cadenza di conserto, col gridar fonte nell'evocazione: Tres impicaus, tres annegaus, tres mortus mati, che ripetono ogni volta per ritornello, e Sarebbe in italiano: Tre impest, tre afogati, tre spenti di mala morte, accorrete in nestro aiuto.

Carminati. Buono I le morti violente insegnan forse la medicina agli spiriti?

Autore. Siamo sempre all'antico dogma dei due principii. Gli spenti di mala morte si credono in ira al malefico genio; e li spiriti loro van quasi suoi crudi ministri vagolando intorna alle case del villaggio, arrecatori di sventure o di morbi: onde le tre femmine gl'invocano, a ciò che placati lolgau di dosso all' infermo i dolori e le febbri.

Nozzi. Lessi di molte superstizioni, simili ancora in usanza nell'Antilibano; ed anco fra noi nelle valli pennine del Sannio, della Marsica presso il lago di Fucino, e nell'Umbria.

Autore. Ma in Sardegna il rito orientale è ancora più evidente: conciossiachò in diversi villaggi certi morbi misteriosi al volgo, siccome le convulsioni, l'epilessia, il mal caduco, l'hanno per insidiose ossessioni del malo spirito, e si scongiurano con una specie di sacrifizio espiatorio alle ombre de' Mani, i quali spiriti, in forza di mistiche parole e di notturni riti, si plachino e carezzando l'infermo il guariscano; ovvero si conturbino, e scompigliati e sconfitti si fuggano e si dilunghino dal letto e dalle stanze. Laonde, fatta nel più scuro della notte una fossicella presso al cimitero, ne circondan gli orli con fuscellini o con pagliuzze in forma di croce: ivi entro gittan tre grani d'incenso, tre pizzichi di sale; e poi vi sgozzan sopra una gallina nerissima di piume, e mentre gocciola il sangue mormoran certe barbare parole d'oscuro o di niun significato, ovvero forse puniche, od anche fenicie e talvolta ebraiche: Adonay-arabonas-eloim-jerablem-joda-dalzaphios-abroz-carabielhannon-balaim-amen. - Si segnano di cinque croci la fronte, gli occhi, il nodo della gola e le palme delle mani. Compiulo di versare il sangue vi spargono una giomella di farro, e con un frullino di scopa lo tramestano, e poscia, sparata la gallina, ne cavano il cuore e lo tuffan tre volle in quell'intriso. Per ultimo, presa la gallina per le zampe, la giran tre volte a cerchi, la buttan nella fossa a capo di sotto e ricoperlala col cavaliccio, vi collocan sopra un gran sasso: spulano ai quattro venti colle spalle rivolte al sasso e ritornan, senza più dir parola, alla casa dell' infermo.

Nozzi. lo rimango slupefatto a vedere i sacrifizii inferni degli antichi, e le scongiurazioni dei mali genii, usale ora in Sarlegna come a trenta secoli addietro. Ne cilindri babilonesi e persepolitani, nelle figuline volsce, nelle dipinture etrusche veggiamo per la pollastra nera posto il cigno, o l'anatra, o l'oca, sicrome animale dieto al maligno idioi; e se attendete ai sepoleri vulcenti, chiusini, volterrani e veienti, ci vedrete sculto o pinto colesto uccello, il quale si trova sempre eziandio accovaccialo sotto i triclinii delle cene mortuarie: sebneo parmi ricordare d'aver veduto in certe patere etrusche del museo di Berlino le galline nere o brizzolate; e per certo le usavano il Greci ne sacrifizii placabiti alle ombre de 'Mani.

Autore. A rincalzare la prova del dualismo fenicio in Sardegna, oltre le medicine ossecratorie, oltre le scongiurazioni, ci abhattiamo nelle esecrazioni; quali appun to, secondo il Vico, erano in usanza presso le prime genti orientali. Imperocchè i Sardi tengono ancora che i loro nemici per fattucchierie e malefizii possano gittar loro addosso qualche nocivo spirito d'infermità, che ingeneri le febbri, i dolori e le convulsioni, per isterminare le quali recitano certe cotali loro supplicazioni di un nuovo gergo. Tali sono: Barigas a s'enna, barigas a utsu, sangia de triuscu, sanguni de proca a filla mia bella, bella, non tochis; ovvero dicono: Grucis de canna, grucis de argentu, posta in pamentu, posta in ventana totas is cosas malas sinci fuanta notesta. Il che sarebbe in italiano: Stanga la porta. isbarra l'uscio, spruzza di succo di persa, di sangue di troia, acciocchè la mia figliuola bella belloccia non sia tocca; ovvero: Croce di canna, croce d'argento, posta in sul pavimento. posta in sul balcone, ricacci lontano questa notte ogni malore.

Boero. Poffarel se dicono cotesti paroloni sardeschi, fanno fuggir le montagne a cavallo, non che i fatlucchieri e i maliardi. Autore. Guai però se i villani cutrano in sospetto che la moglie, o il figliuolo, o il marito sia caduto infermo per qualche stregoneccio d'alcun loro nemico, chè dan mano incontanente alla tremenda trezena di santo Antonio dal foco, nella quale imprecano con orribili esecrazioni all'autore del malefizio.

Paria. E di che sorta trezena è ella, se Dio ci guardi?

Autore. Ell' è una diavoleria da far spiritare. Pensale voi! A luna scema deono cominciar la trezena a questa foggia. In una cameretta, la più remota del casamento, affiggono l'immagine di santo Antonio, il quale abbia nella mano manca la fiammella che vi sogliono pignere i dipintori: il cappuccio in capo, la mazza a gruccia nella man ritta e il porchetto da piedi : la baciano e la conficcan nel muro con quattro chiodini . mormorando certe orazioni ad ogni inchiodatura. Apparecchiano un piattel nuovo di terra, pien d'acqua torbidiccia e nerastra: sette granella di sale e un pocolin di fuoco di carbone; tredici candele ed una lampana con tredici stoppini; e sì le candele come li stoppini deono essere accesi colla fiamma che sorge dai carboni col soffiarvi dentro, di guisa però che il primo giorno s'accenda una candela ed uno stoppino, il secondo due, e così di mano in mano insino all'ultimo. L'uomo dee esser digiuno e dee porsi in orazione al primo levar del sole, scalzo e col capo coperto da un velo nero. Indi rivolto a santo Antonio, gli narra a buona fidanza d' amico tutt' i carichi, di ch'egji si reputa offeso da un cotale e di quali e quanti torti sia reo rispetto a lui e alla sua casa; e spezialmente d'avergli inchiodata in un letto, per virtù di malle, la moglie, o la figliuola, o il tal suo congiunto, consumandoli di febbre, smugnendoli di forze, diseccando loro le carni addosso. Di che lo supplica e scongiura d'avere in grado di sforzare detto suo nimico a pentirsi, a farlosi venir sino in casa a gittarglisi ai piedi e sciogliere d'ogni legatura l'infermo, acciocchè gli possa fuggir di dosso il malore che lo sugge e discarna.

E dopo aver narrato a santo Antonio tutt' i suoi crucci, soffiato nel vivo carbone, desta la fiamma e acceso il lume della lampana, esclama: — O glorioso santo Antonio, padre



maggiore, padre minore, grande capitan del diserto, legator dei dragoni, delle ceraste domatore supremo, e dei basilischi spegnitore possente, per la mirabile vostra visione dei tredici fochi, deh soffiatevi dentro, attizzateli bene, incrudeliteli, Ne sien le fiamme divoratrici come quelle che piovvero sopra Sodoma e Gomorra; sien mordaci come quelle che traboccaron dagli abissi e incenerirono Datan e Abiron. Abbia ciascuno di questi tredici fochi l'intensità di quello dell'inferno, e riunitisi in uno con tutto l'impeto si rovescino a torrenti sul capo del mio nimico, e gli penetrino le polpe e l'ossa, le viscere e il sangue, i nervi e le giunture. Investangli la lingua e non parli, gli orecchi e non oda, gli occhi e non vegga: arda nel cuore senza tregua; e l'affanno, l'angoscia, la smania, la rabbia, la furia lo tormenti, l'attizzi, lo roda, lo prema incessantemente e lo incalzi. Senta la morte e non muoia: non abbia mai nè riposo nè pace. Nè pace nè riposo abbia la sua famiglia; il fuoco la desoli e ruini; la moglie lo tradisca, i figliuoli lo maledicano, gli amici l'abbandonino, i congiunti lo contrarino: non trovi nè difesa dagli avvocati, nè soccorso dai patroni, nè giustizia dai tribunali, nè tutela dalle leggi; ma si vegga cogli occhi proprii ire in perdizione la roba, bruciate le messi, senza frutto gli arbori, senz'acqua le cisterne : gli si inagri il vino, gli s'ammuffi l'olio, gli s' intignino i panni, gli si tarlin le travi del tetto che gli dirocchi in capo. Vegga perire di scabbia i maiali, di cimurro e di bolso le cavalle, di gavocciolo le vacche, di pestilenza le pecore, le capre e gli agnelli. I vostri fuochi, santo Antonio mio caro, gli asciughino il sangue nelle vene, gli cuocano il cervello in capo, il fegato, la milza e il budellame in corpo, gli manchi l'aria ai polmoni, l'acqua alla sete, il pane alla fame. In somma sia in continua tribolazione vegliando, dormendo, in casa e fuori; gli sieno scannati i figliuoli, si spenga il suo casato, si sperda la sua memoria.

Paria. Misericordia! che cose indiavolate v'escon egli di bocca stamane! Il sogno del p. Isaia è un vezzo a queste maladizioni. Autore. Fosser compitel Imperocchè vomitati si fatti deliziti, l'imprecatore tuffa la candela nell'acqua torbida del piatello, e mentr'essa friggendo si smorza: Così, dice escerando, si spegna la vita del mio nemico. Indi getta le sette potruzzo di sale in sugli accesi carboni, o mentr'esse scoppietlando crepano: Così, dice il malignoso, crepi il cuore al mio nemico. Per ultimo versa l'acqua del piatello sulla brace, e mentr'essa fuma, cigola e stride: Così, dice, si smorzi al mio nemico il calore del sangue, il moto delle membra, e gli esca l'amia stridendo, se non mi rifa di tuti 'danni e non toglie di dosso alla moglie, alla figliuola, al congiunto la febbre e osni dostila.

Paria. Vi prometto che non ha tante maladizioni il salmo centesimo ottavo; e quel povero sant' Antonio avrà a turarsi spesso gli orecchi per non le udire.

Boero. Dai Santi ogni bene, dice il proverbio: or come occorr' egli in Sardegna che i Santi mandino il fistolo e le maladizioni?

Autore. Pe' Sardi cristiani i Santi vennero in luogo dei buoni genii fenicii, i quali nel dogma dei due principii erano in zuffa incessante contra i satelliti del cacodemone; e noi cel vediamo inciso negli amuleti babilonesi e persepolitani, sopra le casse delle mummie in Egitto e sopra i vasi mortuarii de' Tirreni. Ell' è un'empietà fra i cristiani (e chi nel sa?) il mescolare i Santi e le sante cose con sì fatti sacrilegii ed esecrazioni : ma in Sardegna per lo più fanselo della miglior buona fede del mondo. E fra tanti scartafacci di necromanzia. d'incantamenti, di malle, di legature e di sortilegii ch'io ho fra le mani, veggo che ove accade di volgerli contro ai malfaccenti, i Sardi si servono de' Santi o dei sacerdoti per vincere o ridurre al niente i maligni effetti; mercecchè essi credono che sia proprio de'Santi, siccome amici della Giustizia eterna e della somma bontà. l'accorrere in aiuto degli oppressi ingiustamente e iniquamente dagli uomini perversi. E perchè, a loro giudizio, certe infermità son gittate addosso le persone per via di fatture diaboliche, così hanno ricorso ai Santi, alle messe, alle orazioni de'sacerdoti, le quali per via



di esecrazioni conducano l'avversario a raumiliarsi e disciogliere i morbi, che tengono infermi i maleficiati.

I Cananei ricorreano con pratiche e riti speziali ai buonigenji, che pigliassero a combattere i morbi, i nemici e le sventure: e non solo i Cananei, ma le prime genti orientali avean tutte coleste esecrazioni. Ne abbiamo le pratiche espresse nella maledizione, che Balac, re di Moab, volle che Balam, divinatore degli Ammoniti, cacciasse sopra l'esercito d'Israele, dicendogli: Veni et maledic populo huic, quia fortior me est, si quomodo possim percutere et eiicere eum de terra mea; novi enim anod benedictus sit cui benedixeris, et maledictus in quem maledicta congesseris 1. Prima di questo la Genesi ci porge altri esempii ; e specialmente quel gran maledictus Canaam, che uscì dalla bocca di Noè 2. E gli Ebrei stessi aveano il sacrificium zelotypiae; pel quale il geloso consorte imprecava, per mezzo del sacerdote, orrende maledizioni sul capo della sua donna, sospetta di fallo. Il sacerdote teneva in mano un vaso con acqua amarissima e maledetta, in cui avea gittato un pizzico di terra tolta dal tabernacolo: Ipse tenebit aquas amarissimas, in quibus cum execratione maledicta congessit. E voltosi alla donna diceale: - Se tu se'innocente, non te nocebant aquae istae amarissimae, in quas maledicta congessit; ma se tu peccato avessi, det te Dominus in maledictionem : putrescere facial femur thum, et tumens uterus thus disrumpatur 3. E ne' salmi e in altri luoghi della Bibbia troviamo esecrazioni terribilissime, fatte dagl'innocenti, dai poveri, dai deboli, dagli aggravati contra tutt' i loro ingiusti avversatori.

Carminati. Ora colgo il senso di mille pratiche strane dei Sardi, le quali, considerate in sè stesse, hanno viso d'empietà esecrabili, e non sono alle ignare menti de' villani, che natu-

<sup>1</sup> Num, XXVI.

<sup>2</sup> é da osservare però che le maleditioni nella Scrittura, faite dagli uomini stati, non sono imprecatoric come quelle dei gratti, na sono pinaticatori come quelle dei gratti, na sono pinaticatori di sventure, poiche la voce entraica pinò prendersi in assono d'infedito, come la voce ênredittura spesso è usuta a significare pifer. Veggasi i loro XXVIII del Deuteronomio, ore sono benedetti gli osservatori, e maledetti I tragressori della legge.

<sup>3</sup> Num. V.

rali effetti delle antichissime loro credenze. Imperocchè dicono di tutto il buon cuore l'orazione ad alcun Santo, che conceda loro di tirar diritto l'archibugiata in petto al nimico: hanno loro giaculatorie affinche, allo scoccar del cane, il bacinetto pigli foco, e il colpo non sia ito a male: segnan della croce la punta del pugnale, o l'intingono nell'acqua benedetta perchè colga il nimico in mezzo al cuore. Fanno dire al prete alcune messe, în virtù delle quali la grandine percuota e pesti l'uva e le biade dell' avversario; o il vino gli dia volta nelle botti e inaceti: ovvero gli si deserti il bestiame: o non vinca la lite. o, s'è fuggiasco, dia nelle mani della giustizia. Indi la maraviglia di que'meschini allor quando i missionarii inveiscono contro sì fatti errori così lontani dalla cristiana mansueludine e carità; e il pentirsene che fanno, e il piangerne dirottamente, e il chiederne mercè a piè del confessore, riputandosi in colpa d'ignoranza, e denunziando ch'essi avean per lecite cotali osservanze.

Boero. Troviamo frequentissimi esempii di coteste ignoranze in tutte le età e in tutt' i luoghi, e presso genti di stirne diversa e lontanissima; il che ci dee muover a credere che il dogma delle benigne potenze e delle maligne fosse comunissimo in oriente al primo spartirsi delle lingue e de' popoli per abitare le varie regioni della terra. Ed oltre a ciò è naturale alla umana condizione, quando non trova o non si reputa trovare giustizia in terra, e, colla propria virtù, il cercarlasi in cielo: e perchè avvisano nella loro grossezza che i celesti sentano le passioni dell'ira e della vendetta, gli uomini con iscongiurazioni ed esecrazioni li chiamano in aiuto contro a' loro nemici, i quali credono che a lor danno abbiano usato della possa de' maligni spiriti. Onde ne viene che sui loro malati, non operando le medicine alcuna volta a cessar delle membra le infermità, intendono colle pratiche esecratorie di violentare il nemico a guarirle.

Autore. In Sardegna non di manco vedete dal sin qui detto, che la credenza fenicia dei due principii ha lasciato radici vivaci e profonde: e l'abbiamo più chiaro ancora ne' loro anti-

chissimi idoli, alcuni de' quali hanno i simboli della benignità ed altri quelli del terrore. Chi potesse penetrar bene a dentro nelle osservanze superstiziose de' Sardi, singolarmente per guariro le malattie, avrebbe in che ampiamente conferirle colle pratiche de nonoli vetustissimi dell'oriente. E ancora che molte superstizioni ricevessero per impressione e mossa degli Arabi saracini, tuttavia è da osservare che, per rimuovere le infermità e le disgrazie, non si servono di malie, ma di supplicazioni, di scongiuri o d'esecrazioni, mescolato cogli atti della cristiana religione e coi mistici riti dei culti pagani, massime atteuentisi alle inveterato credenze del dualismo. Imperocchè io ritraggo dalle loro scritture secrete, ch'essi non gittano l'arte se non per ritrovare tesori, ovvero per fini biechi e maligni, ovvero per giugnere a capo de' turpi amori, che allora mettono in opera più e meno i malefizii, le contaminazioni e le abbominazioni magicho ovvero diaboliche. Ma se avete bene applicato la mente alle pratiche mentovate dianzi circa le malattie, si è chiaro ch'essi mescolano colle orazioni e invocazioni dei Santi, ed ancora coi riti della Chiesa, le vane osservanze pagane che usavano i loro antichissimi padri, le quali hanno sì qualche impronta di magla, ma non è; siccome lo scerre dei giorni nefasti, le oro della notte, li scemamenti della luna, le alzate del sole, il numero delle lampane, de' granelli del sale, de'fuscelli e spezialmente dello sputare.

Carminati. Lo sputare contro gli oggetti di sinistro augurio è così frequente ne Sardi, ch'io, considerandol meco medesimo, non vi seppi avvisare altro cho una ferma opinione in essi di distruggere sputando le malle, e lo torte intenzioni, e i taciti imprereamenti dei maligni contra le cose e le persone loro. Se un bambino si contorce pei dolori, o traluna gli occhi, o digrigna i denti, o protendo sbavigliando le braccia, eccoti la madre sputargli in facria e poi segnarlo della croce. Se mirate un po'iso un suo figliuoletto, e più se mirandolo il careggiate facendogli vezzi e dicendo; — O caro bambolino, com'e vispod com'e graziato! vi siete rivolto appena, che la madre sputa addosso a voi e in faccia al pargoletto. Visitando un infermo sputano sul limitar dell'uscio, e talvolta prima di porgengia

bere la medicina, sputano in terra o fuor della finestra. Insino i pastori, quando le agnelle hanno figliato, sputano sovr'esse e sopra l'agnellino, e così fanno in mille altre occorrenze.

Autore. Io risi tanto un giorno di cotesto sputare! Imperocchè dovendo io attraversar a cavallo di molte foreste, pigliai
meco ad Ozieri una guida; e giunto a Benetutti, e scavalcato
a un cortesissimo ospite, fu versata la biada ai cavalli. Visitati
i miei, mi rivolsi a quello della mia scorta, e mi dilettava di
vederlo mangiare. Intanto il cavallaro si contorea, girava intorno al suo ronzino, mi sbirciava così sottocchi, e appena io
accennal di rivoltarmi, ed egli sputò tre volte nella pila dell'avena. Chiesi a un dei compagni: — Che è questo, ch' egli
sputa? mi rispose sorridendo: — Teme che, sguardando il
suo cavallo, gli abbiate fatto mal augurio, e sputando lo dilegua; poichè altrimenti se lo recherebbe ad uggia, e crede che
il cavallo iuciamperebbe o cadrebbe o gl'intraverrebbe qualche mala ventura. Con tre sputi ogni reo infusso è discolto.

Paria. E donde mai lo sputare si reputa che abbia virtù di

sciogliere i fascini e interdire i mali augurii?

Autore. Paria mio, v'ha ne' costumi de' popoli primitivi del usanze, la cui origine è nel misterio dell'umana condizione, e difficilmente se ne argomenta per discorso. Quando le vedete nelle prime genti, e poi conservalesi per tutt'i tempi e fra tutt'i popoli, dite, senza tema d'errare, che vengono dalle tradizioni antidiluviane, ed hanno radice occulta in cagioni sinora i gnote. Per non uscire di questa frivolezza dello sputare, voi ne trovate le vestigia lontanissime nella Bibbia, spezialmente come segno di spregio e di dispetto. Vedi in Giobbe: Abominantar me, et faciem neam conspuere non verentur 1; el Isaia: Faciem meam non averti ab increpantibus et conspuentibus in me 2. Ma nei Numeri Dio stesso accenna lo sputare in faccia per segnale di castigo e quasi di maledizione, quando è sputato dal padre in faccia alli figliuola. E però disso didio a Mosè, il quale supplicava per Maria sua sorella, che

<sup>1</sup> XXX. 10. 2 L. 6.

la mondasse di presente dalla lebbra: Si pater eius spuisset in faccim illius, nonne debuerat saltem septem diebus rubore suffundi! ? Ed oltre a ciò era segno d'imprecazione e d'escerazione: imperocchè si legge nel Deuleronomio, che ove il conguato si ridutasse di sposaro in moglie la donna del fratio, morto senza figliuoli, essa, ragunati in sulla porta della città i seniori del popolo, dovea trargli isandali dal piede: Spuete in faciem eius, et dicet: sie fet homini, qui non aedificat domum fratris sui! 2. Così i Sartli sulla porta di colui che negò e peggio Iradil rospitalità, sputano in segno d'esecrazione.

Ora perchè ciò ch' esce dalla parte più nobile dell'uomo. qual è la bocca e la lingua, sede ammiranda del verbo, preclarissimo stromento della comunicazione degli spiriti invisibili e inaccessibili ai sensi, aurea catena che lega gli uomini nei dolci sentimenti d'amore e nei santi vincoli di società; perchè, dico, è egli segno dell' ira, della dilegione e dell' esecrazione? Che misteri son questi, e chi li sa disvelare? Per simil modo noi troviamo fra le antichissime genti, come fra le moderne, lo sputare siccome dissipatore de' magici legamenti, delle malle, dei fascini e delle fatture, così fra gl' Indiani, i Cinesi, i Giapponesi, come tra i selvaggi dell' Oceania, fra quelli dell' America, e fra i negri dell' Africa, anzi fra i popoli più colti delle città d'Europa. E veggiameelo fare oggidì come faceasi nelle magiche osservanze de' Cananei, degli Egiziani, dei Siri, degli Etruschi e de' Greci, nelle quali era solenne lo sputare, come ne ammonisce anche Luciano nell' Oracolo de morti, ove narra del mago babilonese Mitrobarzane: Dono questa incalenazione sputatomi, tre volte in faccia, tornavasi indietro non quardando alcuno.

Borro. Capperil I Sardi che sputano addosso agl' infermi, o sputano nel porger loro le medicine, potean eglino mai sospeltare che ne avreste fatto una dissertazione da porro a riscontro cogli antichi costumi? Sputan fors'egli perle o diamanti? Che capriccio è il vostro?

<sup>1</sup> XII. 14. 2 XXV. 9.

Autore. Il filosofo non ha nulla giammai a vile, e voi sapete che gli usi de' popoli si deducono da lievissimi accidenti, che all' occhio volgare passano inosservati.

Nozzi. lo vorrei pur che uscissimo una volta d'infermeria, e che fra tanta varietà di ragionamenti, pe quali siam iti trascorrendo stamane si polesse fare un po di ricapitolazione ad averne più ristretta e precisa nota.

Autore. È agevole a fare; perciocchè si è delto, che i montanari e i pastori sardi hanno medicina di semplici e di farmachi piuttosto applicati esternamente che bevuti, come vediamo esser praticato dalle antichissime genti, fra le quali si parla di succhi, di balsami, d'impiastri, di fascette, e non mai di purghe, di rinfrescanti, di parcotici e d'eccitanti. Se pur non vogliate eccettuare il grazioso beverone omerico, che, per curare una ferita esterna, il valente medico Macaone forma d'una gran tazza di vino con entrovi un intriso di farina, d'orzo e di cascio grattugiato! Ond'è che i medici d'Omero e delle vetustissime genti eran piuttosto cherusici che altro. Nella sacra Bibbia la prima volta che si parla di medici è alla morte di Giacobbe, allorchè Giuseppe commise loro d' imbalsamarlo secondo l'usanza egiziana: conciossiachè dei Patriarchi non si parli mai nè di medici nè di medicine, siccome d'uomini di robustissime complessioni; i quali giugneano ad una florida vecchiezza, e moriano placidamente senza infermità.

## Quasi face al mancar dell'alimento.

Indi s'è notato che, a guisa degli antichi ch'aveano la medicina venuta dagl' Iddii, e i medici avean per sacri, i Sardi mescolano la medicina con riti religiosi; onde s'è discorso di parecchie osservanze relative al culto fenicio dei due principii, e però delle osservazioni e delle scongiurazioni e delle escerazioni, accoppiate con molti vani e superstiziosi accidenti.

Boero. Mi pare che, quantunque voi non abbiate giammai mentovato i Greci in ordine al dualismo, ossia al maligno Iddio, nientemeno troviamo presso i Greci congiunte colla medicina, alla guisa de Fenicii, le supplicazioni, le scongiurazioni e le esecrazioni : il perchè i Sardi ponno averle attinte altresì dai Greci primitivi.

Autore. Si nol niego; massime dal culto pelasgico, da cui eziandio i Greci le derivarono. Però che voi sapete che i Pelasgi aveano Ate, potentissima degl'Iddii, la quale coi suoi torvi influssi commettendo cru lelissimi maleficii fra i celesti, e altraversando persino i benigni divisamenti di Giove, fur da Giove medesimo sterminata dall'Olimpo, e lanciata a recare ogni male in sulla terra.

Carminati. Certo, mi si ricorda il passo d'Omero, ove Agamennone narra nel consesso de Greci, che gli tolse il senno a nimicarsi Achille

la funesta a tutti
Ate, tremenda del Saturnio figlia
Lieve ed alta dal suolo ella sul capo
De' mortali cammina, e lo perturba,
E a ben altri pur norque. Anche allo stesso
Degli uomini e de' Numi arbitro Giove
Fu nocente costei quando ingamonilo. [Hiad. XIX.]

Autore. E da sì falla cagione dicean provenire le malattie e le altre sventure sopra la terra: e da poi che questa maligna dea non sì placa che colle preghiere, così ancora i Pelasgi, per la guarigione degl'infermi, porgeano co' farmachi supplicazioni, ed altre osservanze assegnavano alla iddia Ate per placarla. Ond'è che Fenice, aio d'Achille, gli dice, per ismorzare il suo sdegno, che si pieghi alle preghiere de' Greci;

Perocché del gran Giove alme figliuolo
Son le preghière, che dal pianto fatte
Rugose e losche con incerto passo
Van dietro ad Ate ad emendaria intese.
Vigorosa di piè questa nocente
Forte Dea le precorre, e discorrendo
La terra tutta, l'uman germe offende.
Esse van dopo, e degli offesi han cura. (Iliad. 1X.)

Vi prego non pertanto di considerare, che anco i Pelasgi, venendo dall'Asia anteriore, recarono le dottrine orientali; e gli Eraclidi, gl' Ionii, i Dori, i Dolopi, i Pelopidi e le altre genti greche assai credenze ricevettero dai Pelasgi, coi quali si mescolarono. Perciò io m'attengo pure ai Cananci, riputando che da questi piuttosto che da quelli redassero i Sardi generalmente le loro usanze.

Paria. Ma cari sozii, il Boero avea delto, in sull'entrare del nostro colloquio, che si parlerebbe de' morti, e noi siamo già presso al mezzogiorno e non fu parlato che de' vivi: cel io mi sento un appetito pelasgico, e mi sedereri a desco cogli Achei, i quali, dopo aver desinato al convito degli Atridi un tergo intero di bue, ili poscia ad ambasceria ad Achille, si riposero a tavola a novelle imbandigioni, e le si trangugiarono con una doleitudine come si sdigiunassero altora.

Carminati. Parleremo dei riti mortuarii appresso desinare, ma prima di loglierci a questo rezzo io vorrei che pazientasto anco un tantino, il mio buon Paria, sinchè il p. Antonio ci scioglie una quistioncella.

Paria. lo vorrei che la troncasse d'un taglio, chè non ci tarderebbe il desinare.

Autore. Voi, p. Isaia, proponete la vostra sentenza, e poscia, levatici di qui, ne ragioneremo per via, chè il tempo ci vorrà bastare quand' anco studiassimo il passo.

Carminati. A maraviglia. Corre adunque nell' Isola una certa novella, che i Sardi impugnano gagliardamente, e chiamansela una stolta bugia del volgo: e ciò è che sino al secolo trascorso dopo aver tanto amorosamente e studiosamente curato
il toro infermi, ov'essi poscia, in luogo di guarire, peggioravano e veniano all'articolo della morte, non poteano sostenere
di vederli agonizzare a lungo. Perchè se badassero a moriro,
e penassero e trangosciassero, e fra i singulit e i sudori bocheggiassono, dicesi che teneano preste alcune donne, le quali, per pietà de' moribondi, co' guanciali li soffocavano. E coteste donne chiamavansi sas accabadoras, ch'è quanto a dire
spacciatrici, dal verbo accabar spacciare, terminare, venire
a capo.

Borro. Essendo io in Sardegna mi venne udito più volte di questa barhara usauza: ed una vecchia gentildonna dicea di aver conosciulo nella sua giovinezza un' avola antica, la quale narrolle ch' essendo essa ne' dicioti' anui la prese una malattia acula, che la condusse agli estremi. Avea già avulo l'ultimo Sacramento e il prete le stava al capezzale; quand' ecco una fante entrarle in camera da un uscio che le stava dirimpetto, e vide a caso l' accabadora che in quell' anticamera attendea, se uopo vi fosse di soficocaria, per cortesia d'accorriarte il patimento. E assicurava, che a quella vista fu si forte e si subito il brivido e l'orrore che le corse nel sangue, che il male diè volta in una felicissima crisi di sudore, e fu guarita.

Nozzi. Si legge che in Iudia, e in altri popoli di quell'ultimo oriente, è ancora in usanza lo spegnere gli agonizzanti, a por termine alle angoscie dell'anima, che lotta per uscire dal corno.

Autore. Egli è sì vero, che avendo noi in Roma al collegio di poco, il poverino ammalo a Frascali, ov'erano gli alunni a vileggiare. Il huon fratello Antonacci infermiere curavalo e carezzavalo assai, ma il giovinelto, visto che l'infermiere tenealo a dieta e gli avea tratto sangue, un bel mattino diede in un dirottissimo pianto, e gridava e tempestava per alzaris e tornare ai compagni. Chiestogli perchè così infermo volesse uscire di letto, rispose: — Perchè l'Antonacci, vedendo ch' io peno a guartre, m' ammazzera, come s'usa nella nostra tribù. Fugli detto che l'infermiere l'amava carissimamente; ma il selvaggio rijugibò: — Sì m' ama, pure m' ucciderà; e tanto smaniava, che fu dovuto portare nel suo letto di camerata cogiraltiri.

Paria. Sia, ch'io nol vi negherò: ma nella Bibhia e in Omero credo che non 'abbia esempio di sì ria usanza; e però i Sardi o vengano dall'Asia anteriore, e spezialmente dai Cananei, ovvero da colonie pelasgiche, non è a credere che modi sì crudi si derivassero da' primi padri ne' lor discendenti.

Nozzi. Ad ogni modo se tal costume fu in vero nell'Isola, non può essere di fresca origine. A me fa non lieve senso il nome d'accabadora, dato a coleste pretese sacerdotesse della morte; imperocchè il nome suppone il soggetto, e non suol essere natural accidente che si crei un nome si crudele senza cagione.

Autore. Quando gli uomini savii dell' Isola contendono a lutta lor possa, che cotesta falsa e nefaria pieta nou siasi giammai praticata dai Sardi, è da creder loro per ogni modo. Io avrci invece, a questo proposito, a dire d'un rito singolare di qualche momento, il quale a statiene alla virti, che il dualismo orientale apponeva agli amuleti, e che s'appone dai Sardi ancora in presente, come s'è detto di sopra, i quali tramularon questa credenza dagli amuleti anche agli Apusade; alle sante medaglie ed allo scapolare della Madonna, rispetto massime ai malefizii, alle fatture de a' legamenti de' stregonecci. Onde è che alcuna fiata si pongono in capo, che sin tanto che le dette pie insegne sono al collo de' moribondi, e' non ponmorire.

Parecchi sacerdoli mi narrarono assai volte e da non ne poter dubitare che, trovandosi ad assistere gli agonizzanti, ebber di gagliarde lotte colle figituole, le quali veggendo la madre o il padre penare e ansare e tardar troppo di morire, chiedean licenza al confessore di poter toglier loro dal collo la medaglietta o lo scapolare. Di che sgridandole il sacerdote, pur non voleano ristare, dicendo: — Che crudeltà è la vostra? Oh non vedete voi che sin che non gli togliamo di dosso la patena (così chiamano la medaglia), il moribondo non può spirare? E detto loro che sono supersizioni, e l'infermo morrà quando vorrallo Iddio; ed elle piangere e supplicare: che no; che impossibile, e penerà a morir chi sa quanto!

Boero. Certo che l'argomento è forte; e se non fu mai nell'Isola l'usanza d'affretlar la morte agli agonizzanti, sofficandoli coi guanctali delle accabadore, si scorge almeno la smania di sollecitarne il transito, che avvisano supersitziosamente ritarlato dagli doggetti benedetti, appesi al collo.

Autore. Per contrario io credo che da questo toglier di dosso a' moribondi le medaglie e gli scapolari, originasse la favola delle accabadore. Boero. Però è sì nuova cosa, che dee ascondere in sè molti secreti intendimenti degli antichissimi riti.

Autore. Recatela alla religione degli amuleti, e il sacramento della strana usanza è di leggeri svelato. Lo vorrei pure che i dotti sulle orme dei culti orientali cercassero di penetrare in questi misteri, e l'roverebbero, secondo me, non poche recondite osservanze da illustrare gli antichissimi dogmi, molti de' quali si conservano ancora in India e fra i popoli de mari australi.

Paria. Oh eccoci al castello. Guai aver appetito ed essere alle mani di curiosi inquisitori; i quali tanto s'aggirano con loro indagini, che vengon meno di fame prima che giungano a capo di loro investigazioni. Anche colesta è una delle umane pazzie, come quella di cercar tesori negli sfasciumi delle anticaglie.

Nozzi. Datevi pace; chè già suona a desinare.

Paria. Sia colla buona ventura; e dopo desinato ricercate con agio se l'appetito ci viene dal dualismo fenicio, o perseptissima antichità.

Autore. Ah quel Paria!

## CAPO VIII.

## Segue delle usanze funerali de' Sardi.

Nozzi. Vedete nuovo capriccio che mi brilla in capo, e quanto fa a proposito col tema de'nostri ragionamenti! Non avreste voi bello d'ire quest'oggi verso il cimitero, già che s'ha a parlar de' morti? Il sito è solitario, ombroso e pende sopra la valletta di Marentino, ch'è sì verde, sì ridente e sì ben intramezzata di prati e di vigne, che miglior postura e più fresca non trovereste a lunga pezza d'intorno.

Boero. E non dite, che di fronte sulla cima di quel collicello sorge la nobil villa di Maiolo, e que lunghi filari di cipressi, che lutta la circondano, i quali ci ricordan si bene l'albero de sepolcri? Paria. E' v'è sino al salice piangente, che piove sulla fontana e di molle verzura l'ombra ed abbella.

Carminati. Ottimo avviso. La costa di verso il cimitero io l'ebbi sempre per uno de' bei passeggi di Montalto.

Autore. Et oltre a ciò de più agevoli e piani, che in luogo di poggio è più dolce a ritrovare. Noi pure nondimeno, sedendo col viso rivolto alla valletta, abbiamo la tristezza del cimitero dopo le spalle, e la giocondiià de prati, dei campi e del giardino di Maiolo innanzi agli occhi.

Paria. Or dileci un po'innanzi tratto, si muor egli in Sardegna, come in Piemonte e per tutto altrove, ovvero ci serbarono i Sardi qualche usanza fenicia d'accomiatar l'anima e darle una nuova uscita per volare all'altro mondo?

Autore. Giacchè volete proprio la baia de'fatti miei, vi dico, che se si muore e si morì sempre ad un verso, dai primi
popoli almeno si dava comiato a un'anima maschia, vigorosa
e gagliarda; là dove a' nostri di escon di corpo certe animucea
di grilli e di locuste, che non albergaron mai un pensiero virile, nobile e generoso. Gli anlichi esalavano un'anima calda
del foco, che Prometeo avea di fresso rapito dal ciclo per infonderlo in petto ai mortali; anime giganti, che avvivavan gli
Eroi possenti d'opere e di parole, quant'oggi s' accovacciano
in seno di tanti cert' anime fredde, imbelli e tutta lingua contro a ciò ch' è più santo ne' cieli e sulla terra, più atte alla
reggia di Circe, che ad informare le membra de' Titani.

Paria. Acqua, che il p. Antonio va in foco e divampa nella gigantomachia; vede già traballar Pelia ed Ossa e diroccare sopra Encelado ed Efialte.

Autore. Puh l datevi pace, che pe' nostri Briarei non è mestieri nè l'asta di Minerva, nè il tridente dell'Enosigeo Nettuno, nè le frecce del lungisaetlante Apollo, ma basta Momo a schiacciarli coll'ugna.

Carminati. Io credo che avremo di che spaziare in Omero assai largamente parlando degli usi mortuarii; ond'io vi prego di lasciar da parle oggimai la lizza de' giganti, ed entrare a dire de' morti.

Autore. Per iscendere ben addentro nella mente de' primi popoli, e capire come adoperavano nella perdita de' pad ri, è da considerare ciò che in essi facea la natura e dettava l' amore. La natura vergine e robusta avea piaceri e dolori che traboccavano senza ritegno, come i torrenti delle montagne quando la piena li conduce impetuosamente fuor delle ripe. Leggiamo nella Bibbia e in Omero i guerrieri più aspri di battaglia, gli uomini più raggnardevoli per magno animo e grave consiglio. i monarchi di grande e glorioso imperio sentire acutissimamente i dolori, e rompere in lai affannosi, e gemere, e piangere, e ululare, e squarciarsi le vestimenta di dosso, e strapparsi i capelli, e percuotersi il viso e il petto e i fianchi crudelissimamente. Esaù, come seppe che il padre Isacco benedisse a Giacobbe, irrugiit clamore magno, e poco appresso è dello: Cumque eiulatu magno fleret 1. Il pianto di Giacobbe, allorchè vide la tunica insanguinata di Giuseppe, è cosa pieto sissima a vedere: Scissisque vestibus indutus est cilicio, lugens filium suum multo tempore . . . noluit consolationem accipere . sed ait: descendam ad filium meum lugens in infernum 2. E il lamento di Davidde sopra il trafitto Assalonne spezza il cuore: Fili mi Absalon, Absalon fili mi: quis mihi tribuat, ut ego moriar pro te, Absalon fili mi 3? E re Ezechia all' annunzio della sua morte volge la faccia verso la parete, e prega e piange come un fanciullo: Flevit fletu magno 4.

Carminati. Per avvalorare la vostra sentenza con Omero, abbiamo nel dolore de suoi eroi le stesse smanie; perocchè le prime genti non aveano ancora apparato la simulazione delle moderne civiltà, le quali imbrigliano e comprimono i più gagliardi affetti dell'animo sotto un viso composto e lat volta anco sereno, ne è i permettono disfogarti con atti e parole che trasmodino punto da una temperanza affettata e bugiarda. Achille, quel valoroso e superbo guerriero, diroccator di citadi, che fautte madri e lande snose avea fatto niancere ed ulu-

<sup>1</sup> Gen. XXVII. 34. 38.

<sup>2</sup> Ib. XXXVII. 34. 35.

<sup>3</sup> Il. Reg. XVIII. 33.

<sup>4</sup> IV. Reg. XX. 3.

lare, piange ed ulula anch' egli all'annunzio della morte di Patroclo. Antiloco piangendo gli dice:

giace Patròclo. Sul cadavere nudo si combatte: Nudo, chè l'armi n' ha rapito Ettorre. Una negra a que' detti il ricoperse Nube di duol; con ambedue le pugna La cenere afferrò, giù per la testa La sparse, e tutto ne bruttò il bel volto E la veste odorosa. Ei col gran corpo. In grande spazio nella polve stese. Giacca turbando cotte man le chiome E stracciandole a ciocche. Al suo lamento Accorsero d'Achille e di Patròclo L'addolorate ancelle, e con alti urli Si fer d'intorno al bellicoso eroe Percotendosi il seno, e ciascheduna Sentia mancarsi le ginocchia e il cuore. (Iliad. XVIII.)

Ed ogni volta che Omero parla di grandi affetti di dolore, ci dipinge non solo gli eroi, ma i più traculenti giganti, e infino a' semidei singhiozzare e stridere e guaire con sì disperate maniere, che si disdirebbero a qual femminuccia vogliate più debole e inferma.

Autore. Un'altra considerazione vorrei che faceste pria di metterci a ragionar delle usanze funerali de Sardi, ed è che le prische genti, le quali lanta pietà serbavano ai morti, pur tuttavia i più li seppellivano senza rito religioso; onde che le ceremonie funetri non s'attenevano al culto. Gli Ebrei stessi, che aveano ricevuto la legge da Dio per Mosè, rispetto ai morti procedeano secondo le costumazo universali, e le ceremonie mortuarie erano al tutto profane, nè i sacerdoli v'aveano parte alcuna, anzi erano vietati d'intervenirvi. Fu la religione cristiana quella che accompagnò i defonti colle preci e colto benedizioni della Chiesa, siccome tale che ha i cadaveri de' suoi figliuoli per cosa sacra, mercecche furono santificati dalle acque battesimil, dai santi crismi, dal contatto del Corpo di

Cristo, e furono veste d'un'anima, che per la grazia fu resa abitacolo dello Spirito Santo.

Boero. A che proposito ci volgete in su queste avvertenze, che io non ci veggo a che voglian riuscire?

Autore. lo volli pur farvele a torre via ogni cagione di scandalo; che non vi pensaste che i Sardi mescolassero cotali usanze pagane coi riti della Chiesa, chè non è in vero così; ma essi serbarono le consuetudini antiche, da poi ch'erano ceremonie meramente profane.

Paria. Temevate forse che gli accusassimo all'Inquisiziones yon c'è dubbio. Imperocchè i Sardi vivean sotto la dominazione spagnoula, mentre appunto il tribunal dell'Inquisizione scuoteva i pelliccioni ai Mori, i quali, fatti cristiani, maometlizzavano tuttavia. Di che siamo chiariti quanto il Torquemata giudicasse civili e non punto religiose le sardo usanze, anche rispetto ai morti; chè altrimenti nè Alfonso d' Aragona nè Filippo secondo sarian stati cheti a tollerarle in popoli di loro dizione.

Nozzi. Or su. Quando il marito, ovvero la moglie, ovvero i figliuoli son presso all'agonia, son eglino abbandonati dai parenti, e lasciati in mano a solo il prete, come si costuma per lo più in Italia?

Autore. Nelle città di Sardegna occorre come altrove; non così ne' villaggi: e quantunque i Sardi sentano il dolor della perdità de' loro cari veementissimo sopra ogni credere, pur non di manco tutta la famiglia circonda il letto del moribondo, e la madre chiude gli occhi al figliuolo, e la consorte al marito, e la figliuola alla madre con un affetto d' amore e di pielà sovragrande.

Paria. Cotesta è pietà omerica di quei zotici eroi, che non sapeano le nostre creanze. Non vi par egli d'udir Laerte interrogare amorosamente Ulisse, ch' ei non riconobbe, e dirgli di lui?

> Misero! In qualche parte dalla palria Lungi, o fu in mar pasto de pesci, o in terra De volatori pre la e delle fiere: Nè ricoperto la sua madre il pianse, Nè il pianse il genitor; nè la dotata

Di virtù, come d'ôr, Penetopea Con lagrime onorò l'estinto sposo Sopra funebre letto, e gli occhi prima Non gli compose con mal ferma destra. (Odiss. XXIV.)

Ve', a sì teneri versi spuntan le lagrime în sugli occhi al p. Antonio! Deh, se il clei Varrida, pretendereste voi per aventura di ricondurci a' tempi de' nostri arcavoli? Nelle famigliuole plebee questa rozza pietà puossi patir tuttavia a dì nostri; ma presso i grandi ella dee esser la vecchierella fante che chiude gli occhi di chi spira, mentre i parenti si ricoveran nell'ullimo quartiere del palazzo.

Nozzi. S'egli è così, io mi torrei di morir volentieri in Sardegna fra il compianto della domestica pietà.

Autore. Come it moribondo è passato, s' egli è donna, le si scioglie la treccia, le si ravviano i capelli, e sparti per le tempie ricascano dalle spalle in sul petto: e s'egli è nomo, gli si acconciano parimente e ungono i capelli e la barba. Si veste di un panno di lino bianchissimo a guisa di tontea lunga insino a' piedi. Entro la bara si pone un gran lenzuolo, il quale, riboccando per ogni lato, pende dal letto funebre insino a terra, e reclinatovi il morto, si pone in una camera terrena coi piè volti inverso all'uscio 1.

Carminati. Questo rito di volgere i piè del defunto verso il sogliare della stanza mortuaria è antichissimo; e nelle tombe etrusche di Cere, di Tarquinia, di Chiusi, di Vulci e di Veia sin ora niuno fallì de morti che non avesse i più voltati all'entata del monimento. Il medesimo è nelle necropoli egiziane, ed i Pelasgi non costumavano altrimenti, dappoichè noi l'abbiamo chiaro in quel tratto del XIX dell'lliade, ovo Achitle, invitato a mensa da Azamenonoc, gli rispose floramente :

Non verrà cibe al labbro mio nè beva, S'ulto pria non avrò l'estinto amico. D'acuto acciar trafitto egli mi giace Nella tenda co' piè volti all'uscita, E gli fan cerchio i suoi compagni in pianto.

1 La Marmora, tav, VII.

Nozzi. Avvegnache la veste funebre degli orientali e dei Pelasgi fosse per avventura un'ampia sindone, che involgeva il defunth, pur non ostante e pare che, pria d'involtarlo in quel panno, si vestisse d'una gran talare ilina, come ei dite dei Sardi ; imperocchè veggiamo nelle dipinture delle tombe tirrene, ne' loro bassirilievi ed eziandio nelle statue che giacciono sopra le arche loro, che i morti, posti sul funereo letto, eran vestiti d'una larga tonica, e alcuna volta, come appare da quello trovato in Cere nel 1835, vestian persino lorichette di sottilissima piastra d'oro sòpra la cotta funebre, con una reticella d'oro che tutto il ricopriva da capo a' piett.

Carminati. Penelope in Omero ci parla soltanto della sindone: poich'ella dice ai Proci:

Giovani, amanti miet, tanto vi piacela
Le mie nœze indugiar, ch'io questo possa
Lagubre anmanto per l'eroe Laerte
Prima fornir, che l'inclemente Parca
Di lunghi sonni apportatire il colga.
Non vo che alcuna delle Achee mi morda,
Se ad uoni che tanto avea d'arredi vivo,
Fallisse un drappo, in cui giacersi estinto. (Od. XIX.)

Boero. I Greel omerici bruciavano di glà i morti; ma forse le Isole ionie, essendo ancora di pura schiatta pelasga, non avranno per anco ammesso al tempo d'Omero l'usanza dorica; e perciò Penelope tesseva con tanto studio l'ampio lenzuolo funebre da giacervi dentro l'estinto Laerte; chè non pare avesse fatto tant'opera di tela per bruciarla col cadavero sulla pira: tanto più che veggiamo l'ucciso Patroclo, che mentre slava ancora sul letto funebre

> . . . dalla fronte al piede In sottit lino avvolserlo, e superno Un bianco panno vi spiegar . . .

ma allor quando fu portato a bruciare, era scoperto nella bara, poichè

. . . di retro Achille Colla man gli reggea la tremolante Testa; (Iliad. XXIII.)

il che non potea intervenire se fosse stato rinvolto nella coltre, come usavano gli Ebrei, i Fenicii e i Pelasgi litreni. Anzi egil sembra che gittassero sulla pira i cadaveri ignudi, quando per Omero dicesi che intorno a quella di Patroclo, uccisi di molti giovenchi e di molte agnelle da consumare nella fiamma, le discuolarono.

E traendone l'adipe il Pelide Copriane il morto dalla fronte al piede.

Carminati. Eziandio i Trojani

. . . . . lagrimando
Dal feretro levar del valoroso
Ettore il corpo, e postolo sul rogo
Il foco vi destar; (Iliad. XXIV.)

onde appare che al tempo d'Omero, contuttochò i Troiani per Dardano fosser dirittamente pelasgi, nientedimeno bruciavano i eadaveri; ma in Italia i Pelasgi serharono la nafta usanza di vestire i morti d'una lunga tonaca alla foggia de' Sardi, nè si recaron forse a bruciarli in Etruria, che dopo la dominazione de' Bomani.

Paria. Di guisa che le tombe sotterra che si ritrovano in Etruria (ove i cadaveri son vesitii, e ci mostran nelle dipinture i letti funebri colla bianca sindone, su cui riposavano, come usano i Sardi), appaiono più antiche della fondazione di Roma 1.

1 Vedi fra gli altri il museo gregoriano etrusco, tav. 93 e 97, che ha i letti funebri colla coltre pendente dal lati, come quello del conte della Marmora alla tav. 7.

BRESCIANI Vol. IV.

Autore. Alcune si reputano in vero di secoli rimotissini, e mostrano tutte le impronte orientali dei cutti babilonesi, siri e feuicii, e per conseguente s'altengono alle prime trasmigrazioni; altre poi posson essere fatte uei primi tre secoli della fondazione di Roma; ove pur non vogliasi supporre che altri continuassero di seppellire all'uso primitivo, ed altri nel tempo medesimo bruriassero i morti.

Carminati. E però voi tenete che i Sardi guardassero anche nella tonica, nel lenzuolo della bara e nel volgere i piè del defunto dalla parte dell'uscio, il rito orientale, che seco addussero in Sardegna.

Autore. Hollo per fermo, e ne vedrete altri riscontri. Imperciocchè i Sardi usano ancora intorno ai morti il compianto, il corrotto e le nenie funerali come in antico.

Boero. Hanno adunque i Sardi le Prefiche, secondo l'autico uso romado.

Autore. Le Prefiche di Sardegna vestono ancora in parte come le Romane antiche; ma il manto lugubre è più fatto alla foggia delle ploratrici etrusche; në io avviso che i Sardi prendessero l'usanza de piagnistei da Roma, bensì la rocasser dal-Foriente, ove il compianto de morti era di lunga assuetudine e inveterata. E il Romani stessi il ricevettero dagli Oschi, dagli Aurunci e dai Sabini, i quali in origine ovvero giunsero nel Lazio assai innanzi alle prime trasmigrazioni pelasgiche, ovvero furon essi Pelasgi che, secondo gente, s'appellaron quando Umbri, quando Esperii, quando Oschi, Sicani, Fetontei, Tirreni, Casci o Latini ed altro.

Nozzi. Coleste nenie, composte con quel che ci descrivono gli autori romani, han elleno buon riscontro?

Autore. Vi dico che ritraggono più dagli oriontali; e s' appartano in assai capi dalle usanze romane, siccome voi, cho siete così dotti nel corso de' romani costumi, potrete vedere. Imperocchè i Sardi, posto il defunto nel feretro e collocato lo nella stanza mortuaria, ecce entrare in essa le parenti, lo amiche, le vicine, e alcuna volta eziandio femmine prezzolate a ciò, le quali soglionsi chiamare le Prefiche o piagnone. Tutte coteste donne son messe a lutto in nera veste di lana, eccetto il seno che, all'usanza dell' Isola, è coperto d' una camicia accollata bianchissima; portano in capo e si tirano in sugli occhi un gran manto bruno, che scende largo dopo le spalle insino a piè: le piagnone poi, a segno di maggior mestizia, le trecce scarmigliano e spargono per la faccia e pel collor

Or in sul primo entrare al defunto tengono il capo chino, le mani composte, il viso ristretto, gli occhi bassi e procedono in silenzio quasi di conserva, oltrepassando il letto funebre, come se per avventura non si fossero accorte che bara nè morto ivi fosse. Indi alzati, come a caso, gli occhi, e visto il defunto giacere, danno repente in un acutissimo strido, battono palma a palma, gittano i manti dietro le spalle, si danno in fronte ed escono in lai dolorosi e strani. Imperocchè, levato un crudelissimo compianto, altre si strappano i capelli, squarcian co' denti le bianche pezzuole ch' ha in mano ciascuna. si graffiano e sterminano le guance, si provocano ad urli, a omei, a singhiozzi gemeboudi e affocati, si dissipano in larghissimo pianto. Altre s'abbandonan sulla bara, altre si gittan ginocchioni, altre si stramazzan per terra, si rotolan sul pavimento, si spargon di polvere: altre, quasi per sommo dolor disperate, serran le pugna, strabuzzan gli occhi, stridono i denti, e con faccia oltracotata sembrano minacciare il cielo stesso

Poscia di tanto inordinato corrolto, le dolenti donne così sconfitte, livide ed arruffate qui e là per la stanza sedute in terra o sulle calcagna, si riducono a un tratto in un profondo sitenzio. Tacite, sospirose, chiuse nei raccolti mantelli, colle mani congiunte o colle dita conserte, mettono il viso in seno, e contemplanó cogli occhi fissi il freddo cadavere nel catalotto. In quello stante una in fra loro, quasi tocca ed accesa da un improvviso spirito prepolente, balza in piò, si riscuole tutta nella persona, s'anima, si ravviva, le s' imporpora il viso, le scintilla lo sguardo, o voltasi ratto al defunto, un presentaneo cantico intuona. E in prima tesse onorato encomio di sua prosapia, e canta i parenti più prossimi, ascendendo di padre in padre insino a che montano le memorie fedeli di tutt' i sangui di suo lignaggio: appresso riesce alle virtit del defun-

to, e ne magnifica di somme laudi il senno, il valore e la pietà. Questi carmi funerali son dalla Prefica declamati quasi a guisa di canto con appoggiature di ritmo, e intreccio di rima, e caloro d'affetti, e robustezza d'immagini, sceltezza di fras; e voli di fantasia rapidissimi. Termina ogni strofa in un guaio doloroso, gridando: ahi! ahi! E tutto il coro dell'altre donne, rinnovellando il pianto, ripetono a guisa d'eco: ahi! ahi! ahi!

Carminati. Oh la dee pur essere la commovente ceremonia e piena d'alta pietà a vedere!

Aulore. Ma io non potrei dirvi a mezzo i colori animati e agaliardi di quelle improvise poesie: come la natura vi scaturisce di sua propria virtù certi sensi per ogni affetto, certe immagini per ogni condizione di casi, certi locchi arditi, certi trapassi e socrei e fughe di suoni per ogni corda, da ridestar lagrime d'amore, di soavità, di tristezza, di speranza e di affanno.

Se il compianto è sopra una giovine sposa, rapita alle delizie della sua famigliuola, vi dipingono il trangosciato marito che la plora come il tortore che ha perduta la sua fida tortorella, uccisagli dal cacciatore. Come il palombo che dai merii della torre, conscio dei suoi casti amori, geme sullo strazio dolla colombella ghermita dai crudi artigli del nibbio, mentre volava sollecita a portare il pascolo a suoi pulcini. Ne dimentica di tamentare i pargoletti figliuoli, che piangendo chiaman la madre, e ne ricercano lo freddo poppe, che negan loro il dolca latte materno; e li somiglia ai rondini che stridono in sull'orlo del nido, e colle aperte bocche, fatti rauchi pel lungo richiamo e affievoltii pel prolisso digiuno, attendono invano l'esca che li conforti.

Che se per avventura canta sul funebre letto d'una vergine giovinetta, cui tolse all'amor dei parenti in sul fiore degli anti maligna febbre, oh vi dico che la poesia piglia un color si pieloso e soave, ch'essa emula qual siasi più mesta elegia di Tibullo. Ve la descrive come la rosa delle siepi, come il narcisso de'campi, come la violetta che olezza solitaria a piè d'un cespo di timo e di persa: ed ovvero ve la incarni col foco del-

la rosa, ovvero la dipinga col dolce color del narcisso, ovvero la vesta col modesto velo della mammola odorosa, ve la fa brillare dapprima sotto la fresca rugiada mattutina che la imperla, ve la mostra vivace e bella, ve la forma l'amore dei giovani pastori. Ma surto il sole e mosso fiammeggiante pel cielo, il vago fiorello saetta, il quale per soverchio calore appassa, discolora e muore. Ancora con pietosi versi si rivolge alla fontana e la invita a pianger la bella vergine, che in sulla sera veniva coll'idria in capo ad attingere le sue pure e fresche acque, e nel consorzio delle fanciulle della villa saliva cantando la pendice, e facea risonar le valli de graziosi suoi canti. - E tu, le dice, o limpida fontana, tu che colle dolci linfe ravvivi l'erbe, vigorisci i fiori, rinverdi le piante, tu non ci ravviverai la spenta verginella! Talvolta accenna con soavi modi il candore dell'animo, la modestia del viso, la compostezza degli atti, la compassione pei poverelli, la tenerezza pei genitori e pe' fratelli, il divoto cuore e pio verso le sante cose.

La Prefica improvvisatrice suol essere d'ordinario la più giovane, e ve n' ha a Bitti, a Budussò, a Fonni, e per tutta la Barbagia, l'Oleastra e la Gallura, che non oltrepassan li sedici e diciassett'anni. Or io lascio pensare a voi, che voli e che fantasie e che accendimenti son questi di si verzini ingegni.

Nozzi. Voi ci dite cose miracolose, incredibili; da che noi sappiamo che i poeti bucolici son sì radi, che i Greci porgonci appena Teocrito, Mosco e Bione; i Latini il solo Virgilio; gl'Italiani il Sannazzaro, il Tasso, il Guarino e il Ricci: e voi ci fale germogliare i poeti in Sardegna, e incespicare in essi ad ogni piè sospinto; e non pago agli uomini ci create le Saflo e le Corinne, ch'è un giuoco a udire.

Autore. A sciogliere cotesti nodi m'occorre ascendere a quel gran principio, che il Vico svolge negli assioni della sua Scienza Nuova: ciò è che la lingua delle prime genti era poetica, siccome quella che fecondavasi più nelle robuste immaginazioni di menti fanciulle, che ne' concetti de' filosofi. Conciossiachè essendo quelle di debolissimo raziocinio, e tutte comprese d'acutissimi sensi e da vivacissime passioni, la lingua loro

dovea esser calda, vigorosa, colorita, subline e piena di marariglia. Tutta la natura si ravviva sotto gli occhi loro, e questa vita era fonte naturale della locuzione poetica, che si chiamò dai Greci favella croica. Tal natura poetica, soggiugne il Vico, di tal primi womini, in queste nottre ingentille nature egli è a ffatto impossibile immaginare, e a gran pena ci è concesso d'intendere. Anche è da notare che le grandi passioni si soggano cantando, e gli uomini primitivi, ch'eran pieni di robustissimi affetti, favellavan per canti e ritmi e consonanze; il che formava la ragion poetica di lor linguaggi.

Dette in iscorcio le quali coso, io vi prego d'attendere alle locuzioni delle prime genti orientali, che ci conservò la sacra Scrittura, e le avrete poetiche in sommo grado. Osservate come gli Orfici, o primi sapienti pelasghi, cantavano la teologia in versi, e poetando condusero a civiltà i Greci aborigeni. Gli antichissimi Ausonii parlavan con impeto di fantasia in versi rimici ed anco rimati e consoni. Così poetavano i Fauni, i vali o fatidici; così ebbero i versi saturnii, le cantilene osche e atellane, l'allerno cantar fescennino, i canti saliari, gli arvali, i canti rustici e guerrieri. Leggele le storie de 'viaggiatori moderni, e in esse udite le tribù canadesi, messicane, peruviane e di tutto il nuovo mondo parlare per poesia.

Nozzi. O s'hau eglino a paragonare i Sardi coi selvaggi? Non son essi civili d'una civilià antica st, ma nobile e grave? Pur voi 'l diceste nel vostro libro preliminare, nè ci par dovere che ora ci veniate allegando i zofici e salvatici uomini dei nuovi mondi.

Autore. Voi la pigliate troppo serrata; poi ch'io non volli dir altro in lutto, se non che le genti naturali e che non costumano colle squisilezze delle città, 'ma sequestrate nelle loro contrade vivono a seconda delle forti impressioni degli oggetti che li circondano, hanno poche astraltezze, e più s'attengono a' sensi che al raziocinio. Di che nasce la poesia, ch'è pittura di gagliardi affetti per vive immagini colorite dalla rigogliosa natura. E però i Sardi, che agli acutissimi ingegni ac oppiano spiriti snelli e fecondi, valide fantaste con passioni veementi, i di leggeri parlan cantando in rima. Perch'io vi prometto, che

in Gallura e in Barbagia, e per tutte le montane parti dell' Isola vi menerci per mano a udir pastori e bifolchi dialogizzare le ore intere per versi all'improvviso, con tale una grazia, vivacità, arguzia e copia di sentenze e di guizzi poetici, da farvi sestamare: — Oui siamo in terra delle muse.

Carminati. In Gallura m'accadde ascoltarne egloghe mirabilissime, e poetar quei pecorari e que' caprari come i Menalca, i Melibei e i Tirsi di Vigilio: ond'io non istupisco punto che la giovinetta Prefica canti da ispirata in canti funerali.

Paria. Voi diceste dianzi che le Prefiche sarde non ebber dai Romani l'usanza del compianto e de'carmi, ancorachè Roma l'avesse in rito immutabile.

Autore. Nol vi niego: ma voi vorrete acconsentirmi d'attingere a più alta fonte cotesti modi, chè Roma non era pur anco, quando i Sardi recaron d'oriente i canti funebri, i quali eran comuni alte antichissime genti. Quello del giovine guerriero Davidde, sopra la morte di Saule e Gionata, ribocca di bellezze poetiche, le quali vincono di gran lunga i più bei tratti d'Omero. Udite sovrana poesia!

- « Gemi, Israele, sopra coloro che periron di ferro sulle tue alture; gli eroi d'Israele furon uccisi sui monti: deh come caddero i Campioni?
- « Zitti; nè annunziate in Get nè sulle piazze d' Ascalona l' infausta novella, chè non esultino le figlie di Filiste, non tripudino le donne degl' incirconcisi.
- « O monti di Gelboe, nè rugida nè pioggia cada sopra di voi, nè vi nascano le primizie; poichè ivi fu abbattuto lo scudo dei forti, lo scudo di Saul, quasi non fosse l'unto del Signore.
- « Del sangue dei nemici, dell' adipe dei forti sempre si satollò la lancia di Gionata; nè il brando di Saul fu mai snudato indarno.
- « Saul e Gionata, amabili e graziosi in vita, nè in morte furon divisi, più veloci dell'aquile, più robusti dei leoni.
- « Fanciulle d' Israele, piangete sopra Saulle, che vi rivestiva di delizioso scarlatto, che d'aurei fregi vi abbelliva.

« O come caddero i campioni in battaglia? Come sui monti fu Gionata ucciso?

"Te piango, Gionata fratel mio, bello oltremisura e amabile più d'ogni amabile fanciulla: io t'amava come una madre l'unico suo figliuolo.

« Deh come caddero i campioni in batlaglia? Come sui monti fu Gionata ucciso 1? »

Nozzi. Davvero che niun carme elegiaco può starvi a petto. E pur quante frasi omeriche havvi in questo canto? Segno che le lingue, come le idee, fra le prime genti si rassomigliavano d'indole e di costumi.

Autore. Abbiamo altri esempli nella Scrittura di carmi funerali, qual è l'altro breve, ma sublime dello stesso David sopra l'ucciso Abner 2. E in ispezialtà i canti di Geremia sopra Giosia re, morto in battaglia: Mortuusque est, et sepultus in mausoleo patrum suorum; et universus Iudas et Ierusalem luærunt eum: Ieremias maxime, cuius omnes cantores atque cantatrices lamentationes super Iosiam replicant 3; ch'è quasi a verbo a verbo ciò che ne dice Omero del lutto pel morto Ettore nella reggia di Priamo:

lvi deposto

ll cadavere in regio cataletto,

ll lugubre sovr' esso incominciaro

Inno i cantori de'lamenti, e al mesto

Canto pictoso rispondean le donne; (Iliad. XXIV.)

ch' è proprio il cantores atque cantatrices lamentationes replicant, vedulo qui sopra.

Carminati. E qual parla Davidde, e parlavan cantando sopra i morti le prime genti orentali; cotale accadea presso i Pelasgi e gli altri Achei. Omero ce ne porge di continuo l'esempio, e quello di Briseldo sopra l'ucciso Patroclo è sommamente pietose; poichè così dierea piangendo:

1 II. Reg. XVII.

2 lbid. III.

3 II. Paral. XXXV.

O mio Patròcio! o caro e dolce amico
D'una meschina! io ti lasciai qui vivo
Partendo, e ali quale al mio tornar ti trovo!
Abi come vienmi uu mal sull'altro! Vidi
L'uom, a cui diermi i genitor, trafitto
Dinanzi alta città; vidi d'acerba
Morte rapiti tre fratei diletti;
E quando Achilie il mio consorte uccise,
Tu mi vietavi il piangere, e d' Achille
Farmi sposa dicevi, e a Fita con lurmi
Tu stesso, e m'apprestar fra i Mirmidoni
Il nuclai banchette. Avrai tu dunque,
O sempre mie eroe, sempre il mio pianto. (Hiad, XIX.)

## E il pianto d'Ecuba sopra lo spento Ettore quant' è sublime!

Dalla Troadli intanto circondata
In alti lai rompea la martre: oh figlio!
Tu sei morto ed io vivo? lo giunta al sommo
Delle sventure, te perdendo, ahi lassa t
Te che in oggi momento eri la mia
Gioria, e il sostegno della patria tutta
Che 'accoglica qual Nume. Ahi ne saresti
Vivo il decoro, e ne sei morto il lutto. (Iliad. XXII.)

Boero. Ell'era usanza anche presso gli Etruschi in Iontanissime età d'appellar le donne al corrotto de morii, e le abbiamo dipinte sopra i vasi negli atti appunto dello scarnigliarsi, del tempestarsi, dello scagliar la persona, con inchinature e inarcamenti da spiritate: di che pare che le donne, le quali sono rammaricose e piagnolose, sieno più acconce degli uomini a queste turbazioni lugubri.

Carminati. Invero eziandio presso gli antichi orientali cl mostra la divina Isloria aver le donne sempre le prime parti così nelle gioie e nei tripudii, come nelle tristezze e nel lutto. Nè altramente opera Omero in questi corrucci dolorosi, producendo per ultimo le smanie e gli ulutati donneschi. E per non uscire di Briseide, com' essa vide del morto Patroclo le ferite, abbandonossi Sull'estinto, e ululava, e colle mani Laceravasi il petto e il delicato Collo e il bel viso. (Iliad. XIX)

E nell'Odissea narra Agamennone ad Achille, che ai suoi funerali le ancille di Teti l'acconciarono e fecero il pianto, e le Muse cantavano i carmi funerali.

Ti circondaro allora
Del vecchio Nero le cerulec figlie
Lugubri lai mettendo, e a te divine
Vesti vestiro. Il coro anche plorava
Delte nove sorelle, alternamente
Sciogliendo il canto or l'una or l'altra, e tale
Il poter fu delle canore Muse,
Che un sol greco le bazime non tenne, (Odiss. XXIV.)

E questo è detto a simbolo dei carmi, che le Prefiche ellenie cantavano intorno al cadavere dei defonti.

Autore. Altro indizio orientale nelle Presche sarde si è il gillarsi in terra e rotolarsi nella polvere e lo stracciare i sazzoletti. Ne libri santi s'ha i cocenti e inestimabili pianti delle prische famiglie per la morte de'congiunti; e come nelle grandi sventure si cacciassero in terra e a piene mani s'aspergesser di polvere e s'incenerasser i capelli e lo robe; e tutta la faccia di loto e di filiggine insozzassero; e le vesti si lacerasero indosso, percotendosi l'anche, picchiando i petti; graffiandosi le gole: Sederunt in terra, conticuerunt senes . . . . consperserunt cinere capita sua, accincti sunt ciliciis, abiternut in terran capita sua cirjones Jerusalem I. Eran di si stretta consuetudine presso gli antichi Ehrei questi cordogli e rammarichi tanto passionali, che Dio, volendo simbologgiare la desolazione di Gerusalemme nella morte della moglie d'Eze-

1 ler. Thr. II. 10.

chiele, gli vieta di fare per essa il consueto compianto, dicendogli: Fili hominis, ecce ego tollo a te desiderabile oculorum tuorum in plaga : et non planges , neque plorabis , neque sevent lacrimae tuae. Ingemisce tacens; mortuorum luctus non facies; corona tua circumligata sit tibi, et calceamenta erunt in pedibus tuis; nec amictu ora velabis, nec cibos lugentium comedes 1. Dal che appare, che urlavano, si rammaricavano, piangeano a larghe lacrime; faceano il corrollo de' canti mortuarii, si loglican le mitre di cano, si scalzavan le gambe, si coprian di panno la faccia, e facean le cene funerali, che fanno anche oggidì i Sardi, come diremo appresso. E quantunque coleste allegazioni sieno innanzi alla fondazione di Roma e forse coeve ad Omero, nondimanco la Bibbia ci trasporta ai primi secoli diluviani mostrandoci il gran compianto de' morti in Abramo sopra il cadavere di Sara: l'enitque Abraham ut plangeret et fleret eam; cumque surrexisset ab officio funeris, etc. 2. E della morte di Giacobbe si dice : Ioseph ruit super faciem patris flens et deosculans eum: flevitaue eum Aeguptus septuaginta diebus 3, ch'era il gran corrotto de' popoli alla morte dei re.

Carminati. Di colal rololarsi per terra, e insozzarsi di polvere, e dare in crudelissime smanie, a modo che le Prefiche sarde fanno anche in presente, Omero ce ne diè luculenlissimo saggio nel primo dolore d'Achille, com'io recitai addietro; e n' abbiamo un altro nell'alte querele d'Ecuba e di Priamo alla vista d'Eltore, trascinato dal carro d'Achille.

All'atroce spettacolo si svelse
La genitrice i crini, e via gittando
Il regal velo, un ulutalo mise
Che alle stelle mandò. Ptorava il padre
Miseramente, e gemiti e singulti
Per la città s' udian, come se tutta
Dall'ecceles sue cime arsa cadesse.

<sup>1</sup> Ezech, XXIV, 16. 2 Gen, XXIII,



DEI COSTUMI DELL'ISOLA DI SARDEGNA RAILenevano a stento i cittadini Il re canuto, che di duol scoppiando Si ravvolgeva il misero nel fango. (Hiad, XXII.)

Nozzi. Quel tirare, che diceste, il manto delle Prefiche sarde sopra gli occhi e sul viso, per quasi ombrarlo a significanza di duolo, risponde a quell'amictu ora velare d' Exechiello.
Certo gli antichissimi Ebrei non aveano si fatta consuetudine
sol essi, ma con tutte le genti orientali, in mezzo alle quali
comunicavano, seguivano le medesime usanze. Gli Etruschi
ne' lor vasi dipinti ci figurano le donne in lutto co'veli abbassati insino al mento, e gli uomini co'mantelli ravvolti intorno
alla faccia. Simigliantemente i vasi italogreci e i bassirilievi
sull'arche sepolerali delle greche città. Omero ne indica eziandio il costume pelasgio, o il quale connorre anch'esso con
quello degli Ebrei; perciocchè Lide, inviata da Giove a Priamo pel riscalto d'Ettore, seese ratta nella reggia, ove i figliuoli

D'intorno al padre doloroso accolti Innondavan di lagrime le vesti. Stavasi in mezzo il venerando veglio Tutto chiuso nel manto ed insozzato Il capo e il colto dell'immonda polve, Di che bruttato di sua mano ei s'era Sul terren voltolandosi. (Hiad. XXIV.)

Cosl Davidde, indicibilmente afflitto per la ribellione di Absalon, ascendeva col popol suo doloroso il clivo degli ulivi, tuli ravvolto il capo ne mani: Ascendebat clivum olicarum, scandens, et flens, nudis pedibus incedens, et operto capite; sed et omnis populus, qui erat cum eo, operto capite, ascendebat plorans 1. E poscia il re, costernato a morte per l'uccisione dell'empio figliuolo, operuit caput suum 3. Il cho si vede che fa-

<sup>1</sup> II. Reg. XV. 30.

<sup>2</sup> lb. XIX. 4.

ceano nelle somme Irislezze anche i Persiani; da poi che il superho Amano, condolto ch' ebbe a suon di Irombe in sul reale destriero per le piazze di Susa, a maniera di Irionfo, l'emulo suo Mardocheo, sentendosi crepar d'invidia e di dolore, festinazii rie ni domm suam, lugens et operto capite 1.

Paria. Tutti questi particolari di costumanze orientali delle antichissime genti s'assestano marvigliosamente con quelli delle Prefiche sarde, chi nol vede? E ben si pare a riscontri essere ben fondata la vostra sentenza, che non da Roma, ma si di Fenicia, di Siria, di Palestina e dalle propinque nazionine trassero tutti gli atti e le maniere. Io non dimentico utavia, che dianzi nel testo che allegaste d'Ezechiello: Cibos lupentium comedes, ci prometteste di ragionare. Or su dunque, quai cene son elleno per avventura coiteste de Sardi?

Autore. Voi siele frettoloso di troppo, essendo ch'egli mi sembrava aver parecchi altri ragguagli a fare de più minuti modi, ch'io vi descrissi in così fatti compianti delle donne intorno al letto de'morti; e la cena è da ultimo, cioè appresso le esequie e il sotterramento.

Boero. Ce ne rapportaste tanti e tali, che se vivessimo tre mila e più anni addietro, le ci parrebbono usanze moderne, sì a capello rispondono quelle delle genti primitive colle odierne di Sardegna.

Autore. Ma v'è altro. Le Prefiche sarde in quelle loro smanie e furori di pianto serbaron persino l'alto di minacciare il cielo; il che parrebbe maltezza ed empielà, se non ci tornasse al pensiero il dogma orientale del dualismo, e però i riti mortuarii del Demogragone, imprecato e minacciato nelle nenie, quasi ad ispaventarlo e rimoverlo dall'anime dei defonti; le quali, abbracciate dai buoni genii, ei tenta di rapirle all'inferno. Indi le Gorgoni, le Arpie, le Chimere spaventiose, che si veggono sì di frequente sui cilindri babilonesi e persepolitani; e sopra i vasi sepolcrali itirreni, sempre in lotta con alcuno buon genio che slassi a guardia de' vivi e de' morti.

1 Ester. VI. 12.

Tuttochè però il bieco genio fosse improcato mentre il defunto era puranco sopra terra, quando poi chiudeasi il cadaren enlela tomba, si scolpiva in sul frontespizio d'essa l'orrendo e terribil visaggio del mal demonio con le ceraste sibilanti attorno al teschio, gli occhi con maligno e truce riguardo, la bocca spalancata con dentacci e sanne acute in atto di mordere e maciullare, la lingua sporgente in sulla barba, e icò faceasi per mettere spavento a chi empiamente tentasse di violare il sacro albergo del morti. Le cave de sepolchri etruschi ne son piene; e dopo che in Efurria, all'uso de' Greci e de Romani, bruciarono i calaveri, il eacodemone iscolpivan sulle arche de'monimenti e sulle urnette cinerarie improntavanto, quasi a difesa delle ceneri e dell'ossa in quelle racchiuse 1.

Che i Sardi avessono riti somiglianti, appare non solo dagli atti imprecatorii e dalle pugna vibrate verso il cielo dalle Prefiche insino ai di nostri, ma dagl'idoletti di bronzo, che si conservano nel reale museo di Cagliari, non pochi de'quali, trovati nei sepoleri, figurano le crudeli divintità, che nimicavano e avversavano i mortali in vita e dopo morte.

Nozzi. Egli è anco da tornare ai canti funebri, in che ci neste de' particolari, i quali s'attemperano notabilmente coi costumi de' primi popoli. Conciossiarche noi veggiamo che i Sardi ne' lor versi cantano presso al funereo letto le genealogie del defunto, e voi ci dite che salgono di padre in padre per lutt'i sangui di suo lignaggio; a quella guisa appunto che ci nota la Bibbia delle prime stirpi de' patriarchi, ed Omero degli ascendenti degli ero: Questo vezzo de' Sardi ne conduce dirittamente alle prime sorgenti della nobiltà umana, la quale nelle prische famiglie altro non era che la ricordanza perenne del pieno diritto di domestica sovranità, con tutte le prerogative del potere paterno e della perpetua inviolabilità de' proprii possedimenti e ragioni civili. Ond'è che i padri, nello stato delle prische famiglie, erano i Sapienti, i Sacerdotti e i

<sup>1</sup> Vedi, più che altri, i monumenti inediti del Micali, e il museo etrusco gregoriano.

Re, da quali sorgea ogni grandezza, decoro e podestà, che da essi padri rampollava poscia di figliuolo in figliuolo per tult'i rami di quella stirpe. Il che significava che niuna esterna autorità cattivolla nel sacro dominio della sua domestica libertà; cicò non fu mai schiava ma sempre sovrana di sè medesima. Il cantare adunque le genealogie era, presso le prime genti, come il ricordare le glorie avite, tanto più eccelse ed ammirande, quanto più alta e lontana era la sorgente ond'esse derivano: e però le prime storie del mondo, come osserva il Vico, furono le genealogie, alle quali presedette la musa Clio, conservandolo fedelmente, e nei carmi laudandole e magnificandole a santa ricordanza della natia virtù de'padri, fondatori della umane società.

Que'Sardi adunque, che il lutto de' morti ritennero, guardaron con quello il privilegio de' giganti, i quali coi sepoleri dimostrano le signorie delle proprie terre, ed erano avuti per figliuoli della terra, perchè geniti in essa, cioè ne' fondi di loro proprietà e giurisdizione. Sicchè ciò che ora fassi colle prosapie de're, rammentandone con elogio gli avi, le antiche genti faceano coi capi delle famiglie: e i Sardi della Gallura, della Barbagia e dell'altre contrade montane dell'Isola serbarono intemerata la riverenza dei padri principi, i quali, come voi diceste altrove, continuano d'avere anche oggidì in loro famiglia piena balla di potere e di stato sopra i figliuoli e famoli d'essa, e però si onorano di rimembrarli nei carmi mortuarii, siccome pregio sfolgoratissimo che ne ridonda al casato. Ma noi che abbiam perduta l'idea di patria, perdemmo l'idea di famiglia, e però non possiamo intendere la legge eterna, riposta nella natura umana, di commemorare con senso di religiosa avidità le lunghe generazioni dei nostri proavi.

Paria. Voi ci entrate nelle metafisiche, il mio caro Padro Errico, el io, senza tante leggi eterne, direi che i popoli schietite naturali hanno memoria tenacissima come i fanciulit, e però ricordano gli antenati più agevolmente dei popoli corrolti, e colle menti occupate dagl' infiniti oggetti d'una civiltà, la quale mirando sempre al presente cancella il passato. Nozzi. Anche la vostra è pure filosofia; e forse accenna a cagioni più recondite; ma frattanto egli è vero che nelle prime genti la stima oltremirabile, in che aveano la paternità, li facea ricordevoli de loro progenitori.

Carminati. E che fosse così, in Omero vidianeclo sì di frequente espresso, che non poicasi favellar d'un eroe senza addurre da prima a sua gloria la lunga serie de padri, la quale avac capo ordinariamente in qualche divina procreazione. Il che ci conduce a quel gran fonte dell'antica nobiltà, la quale traeva origini celesti, cioè adorava ne fondatori delle famiglie la paterna autorità divinizzata; oppure, come vorrebbe il Vice, ci rammenta i connubii eroici, fatti cogli tasupizii degli Die,

Fra i molti tratti omerici, più singolarmente che mai ci appalesa in quanto desiderio aveasi il sapere le genealogie delle famiglie, quell'aureo passo ove, nel VII dell'Iliade, il vecchio Nestore parla di Peleo. nadre d'Achille. dicendo:

> Oh quanto in cor ne gemerà l'antico Di cocchi agitator Pelèo, di lingua Fra' Mirmidon si chiaro e di consiglio : Egli che in sua magion solea di tutti Gli Achei le schiatto domandarmi e i figli, E giubilava nell' udiriti!

Avean le prische genti così alto a cuore d'esser lodate pei padri, che il pur solo nomarli era in essi sprone aculissimo a viriù. Il perchè Agamenone, volendo eccitare gli Achei ad esser prodi contro il valor d'Ettore che sgominava le schiere, disse a Menelao:

. . . . Ovunque
T'avvenga di passar leva la voce,
Raccomanda le veglie, e ognun col nome
Chiama del padre e della stirpe... (Iliad. X.)

Tanta poi era in quegli antichi l'eccelsa idea de' loro lignaggi, che due nemici guerrieri, pria di combattere insieme, sostavano alquanto per dirsi il nome e la genealogia di loro famiglie, come occorse nello scontro fra Achille ed Enea, e mollo più nella pugna fra Diomede e Glauco. Omero poi come fa uccidere in baltaglia alcuno de Greci ovvero de Troiani, ha per debito sacro il tesserne la genealogia, nè più nè meno di quello si facciano tutlavia i Sardi alla bara de' lori defonti. Paria. De the dirann'ettino in fine, poiebè noi parliamo

di montanai, di pastori, di gente di villa?

Antore. Dicon di belle cose del senno, del consiglio, dell'industria e delle alire virti de' padri nel buon governo domestico e del comune. Parlan con enfasi di lor giovinezza, e quanto fosser valenti in eaccia, e quanto vigorosì a domar torelli solto il giogo; e come agii nelle pubbliche danze, e come artili e destri nel gioco del calcio, e quante vittori eriportassero nelle corse de' cavalli, che vi parrebbe esser tornati in Grecia ad assistere ai giochi olimpici, islinici e anliarai; cosi vivaci e auimate sono le immagiui di que'versi.

Innalzano a somme lodi gli anni virili dicendo, che Tenebant non modo auctoritatem, sed etiam imperium in suos; metuebant servi, verebantur liberi, caros omnes habebant: vigebat in illa domo patrius mos et disciplina 1. Fuori di casa poi onorano in loro la vigilanza e il valore, quando a cavallo eo' barancelli guardavan la contrada, armati contro i ladroni che saccheggian le vigne, guastano i condotti delle fontane, vendemmiano i frutti, calpestan gli erbaggi, involano dagli ovili le forme di cacio, furan le vacehe alle masserie, ed i puledri alle mandrie. Gli esaltano per la carità cittadina, per la generosa ospitalità, per l'aiuto prestato agli amici ne' casi avversi, per l'integrità dei giudizii, quand'eran scelti fra gli anziani ad arbitri nelle differenze o nelle contese; per la difesa assunta con grande animo per le vedove e pei pupilli contra la prepotenza o la perfidia de' più forti. Celebrano la loro lealtà ne' contratti ; la loro fedeltà verso il re : la loro riverenza verso i sacerdoli; la loro pietà verso Dio. Siechè ben vedete, amici, che senza essere il Fabio Massimo di Catone, si può can-

<sup>1</sup> Cicer, de Senect, BRESCIANI Vol. IV.

tare al letto funchre anche di un buon pastore sardo: Nec vero ille in luce modo, atque in oculis civium magnus, sed intus, domique praestantior 1.

Boero. E n'avete sì gran ragione, che la santa Scrittura accenna le genealogie ancora d'uomini privatissimi, de' quali parrebbe che lieve conto n'avrien fatto i paesani, se Dio non gli avesse illustrati coll'eleggerli in sua virtù a qualche singolar fatto, siccome dei due artefici scelti a formare il tabernacolo, che l'uno chiama Beseleel filium Huri filii Hur, e l'altro Qoliab filium Achisamech, E parimente di Gedeone, di lefte e d'altri scelti da Dio e levati a Giudici del popolo non lascia mai di ricordare i padri. Ma che dico io degli uomini, i quali, fatti poi padri, entravano nei diritti della paterna autorità ch'era si sovrana ai giorni delle genti per famiglie? Persino delle donne si guardava gelosamente la genealogia; perciocchè di Giudit, ancorchè nobil donna, pur non reina nè figliuola di re, ma vedova e matrona privata, e abitatrice di Betulia, città non grande e di provincia; ed essa femmina non surta dalla tribù di Giuda, ond'uscir dovea il Salvator d'Israele, ma della tribù di Ruben; pur nulladimanco si conservò intatta la tradizione della sua genealogia per ben quindici ascendenti, che pigliavan di molti secoli: Iudith vidua, quae erat filia Merari, filii Idox, filii Ioseph, filii Oziae, filii Elai , filii lamnor , filii Gedeon , filii Raphain , filii Achitob . filii Melchiae, filii Enan, filii Nathaniae, filii Salathiel, filii Simeon , filii Ruben 2.

Autore. I Sardi non van certo sì alto colle stirpe de loro defonti; ma le tradizioni del villaggio vanno però tant'oltre, ch'è una maraviglia l'udir pastori ricordare sì appunto e con tanta precisione sino agli avi degli arcavoli loro, e sempre on qualche nota di laude rimasta nella memoria domestica, come un'eredità più preziosa che l'oro e le gemme dei palazzi cittadini, nei quali havvi molti che più non rammentano il mome del tritavo: quando non fosse per avventura qualche

<sup>1</sup> Cicer, de Seneci.

<sup>2</sup> Iud. VIII.

vecchio staffiere che ne parla ai nepoti, i quali odonlo sbadigliando, o fansene beffe come di cosa sciocca e da rimbambiti.

Paria. Sempre, com'io diceva poc' anzi, appigliantisi al di d'oggi, e aventi il passato a vile, secondo che loro insegna la civilià presente, che fa scuola di maledire per zolici i secoli addietro. Ma gli elogi, che le Prefiche fanno al defunto, hanno strettissimo rispetto coi giudizii de' morti, che faceansi daj giudici egiziani, e deon essere inestimabil motivo di viritù ai vivi. Perocchè ciascun che ode l'encomio delle buone azioni di quel caro estinto, si sente eccitato al desiderio di simil laude, e si sforza di meritaria. Ondechè io vorrei che la civiltà nostra iuventasse almeno alcun mezzo migliore di questo per ispronare gli uomini a giustizia, temperanza, pudore e pietà; e intanto i Sardi l'hanno insin dalle prime età del mondo, e ne sentono tutta la nobiltà, e ne provano tutti i vantaggi, nè il baratterebbono a tutte le dolcezze de' moderni costumi.

Carminati. Non dite soltanto egiziano l'uso di cantare in faccia ai defonti le virtuose geste operate in vita, chè la Bibbia ce ne presenta antichissimi esempii ne' popoli orientali; e i Pelasgi tirreni ci mettono a vedere pinti ne' vasi sepoterali e nelle cave de' morti di chiari esempii. Imperocche, oltre al vedervi rappresentati i poeti che gl'illustravan col canto, e' ci mostran le noblii imprese d'alcun di loro, delineate sulle parretti o scutle sull'arche: e oltre a ciò le corone stesse, di che furon donati per qualche magnanimo fatto che li levò in gloria presso i concittadini, deponevano acano al defunto, quasi testimonio eterno di sua prodezza. Pertanto i Sardi seguono anche in questi elogi a' morti l'usanza delle prime genti orientali, tradotta dai patri loro insino a noi.

Omero poi ci colorisce col divino pennello de' suoi carmi cotesti elogi agti spenti croi, e di più ne adduce le cagioni he' erano, oltre il premio alla bontà del defunto, anche la consolazione e la gloria de' congiunti. Allorchè Mercurio, presa la figura di Polistore, soldato d'Achille, scorgeva il re Priamo che iva al riscatto d' Ettore, fece vista di domandarlo se recaya lanti tesori a salvamento, o se fuggiva la patria, e si

dicendo fece a bella posta l'elogio del figliuolo: di che Priamo fu lieto mirabilmente.

Parlami il vero. In region straniera
Porti tu forse per salvarli questi
Preziosi tesori? O forse futti
Di spavento compresi abbandonate
La città, da che spento è il tu ogran figlio,
Che a nullo Achivo di valor cedea?
Oh chi so' tu? riprese intenerilo
L'esimio rege, chi so' tu che parli
Del mio morto figliuol così cortese?
E chi son dunque i tuto parenti, o caro? (Hiad. XXIV.)

Nozzi. Povero vecchio! qual conforto dovetl' essere il suo, in tanto affanno, udir celebrare sì altamente il figlio? Ed ecco che, a sfogo di sua gratitudine, non sa ritornargli maggior ricompensa, che quella di richiederlo di suo padre e di sua stirpe; sì gran cosa e sì sacra era per le prime genti il vanto de 'padri, come or ora voi dievatle.

Carminati. L'astuto Mercurio, continuando di favellare con Priamo e volendo pur addolcire il fiero cordoglio del paterno animo, l'assicura che, per favore degl' Iddii, il cadavere del figliuolo non è nè l'accerato, nè lurido, nè putrefatto; il

che udendo

Gioinne il vecchio e replicò — ricevi Deh ricevi da me questo bel nappo;

perocchè tanta fu la gioia, che gli rifluiva in petto all' intendere anche questa gioria del suo Ettore, che alle grazie volle aggiungere un dono prezioso, che gli ricordasse di quanta lelizia furon cagione le sue parole al più infelice de' padri.

Autore. Vedete adunque quanta parte dell'antica pietà e cortesia ci conservino i Sardi cogli elogi, che le giovani verseggiatrici cantano mestamente presso il funebre letto dei loro defonti. Io vorrei che alcun dotto dell'Isola raccogliesse quei canti in un libro da farne conserva, i quali tradotti in bella poesia italiana, son certo che garreggerebbero coi canti volgari de' moderni Greci, con si elegante poesia vôlti in nostra favella, poch'anni sono, dal conte di Bagnolo.

Paria. Voi vorreste di belle cose; ma io vorrei che veniste a queste cene de' morti, ch' egli mi tarda un secolo di sedermi a desco, tant' è l'appetito che mi fruga.

Autore. Înnanzi però verrele con noi al funerale, poichè i commensali deono, prima di porsi a cena, esservi intervenuti.

Paria. Che v'è egli di singolare in coteste eseguie?

Autore. Nulla; ma v'accade una singolarità pel civile usar nostro, il quale ha vietato ai congiunti l'ultimo atto delle più dolei e naturali affezioni del cuore, rimovendoli dall'accompagnaré il defunto. Latdove per contrario in Sardegna la moglie accompagna alla chiese a ella sepoltura il marito, il fratello la sorella, la madre il figliuolo come la vedovella di Naim, la quale ebbe commosso alle sue lacrime il divin petto di Gesò Cristo, che picosamente risuscitolle il figliuolo e alle materne braccia il concesse. Similmente veggia mo nella Genesi cotesto accompagnare de morti insino dai primi tempi; et è preclarissimo sovra ogni altro quello di Giuseppe a Giacobbe suo padre, il quale mosse d'Egitto e seguitonne il feretro insino in terra di Canaan, per seppellirlo nella tomba de padri.

Carminati. Il che interveniva eziandio in occidente preso i Pelasgi ausonii, achei e frigii. De' primi si disolterram tulto di i monumenti sculti o dipinti, che ci metlono inanzi agli orchi i parenti che accompagnano i loro estinti, e li compongono lagrimando nel monumento. Degli Achei e de' Frigii parla Omero di continuo; nè ci narra mai la morte de' più giovani eroi, che non aggiunga a maggior compassione, come essi cadder sotto il ferro d' Ettore, di Glauco o di Sarpedon-le, lunge dal vecchio padre o dalla dolce genitrice, che negli alti palagi non chiuser loro gli occhi, nè li copriron di baci, nè li accompagnarono al sepolecro e li deposer piangendo in esso. E della sepoltura d'Ettore ci racconta, che i suol prima l'accompagnarono al rogo, e che, brucialo il cadavere, ne spenser col vino le fiamme.

Queto il faoco, i fratelli e i foli amici Picali il volto di pianto e sospirosi Raccolsero le bianche ossa, e composte In urna d'oro, le coprir d'un molle Chermisino. Ciò fatto, in cava buca Le posero, e di spesso e grandi pietre Un lastrico vi fero, e prestamente Il tumulo elevar, (II. XXIV.)

Berro. Perchè chiamate voi Pelasgi non solo gli Ausonii ed i Troiani, ma pur anco gli Achei? Dei primi sappiamo la loro lunga dimora, e il loro grande stato in Italia; dei secondi ci narrano gli antichi che Bardano trapianiò d'Italia le sue colonie in Frigia e fondò Troia, quantunque indarno se ne ridano alcuni moderni; ma i Greci non eran Pelasgi, anzi cacciarono i Pelasgi dall'Argolide e dalle altre terre, che poi ebber nome di Grecia.

Carminati. Larga e folla quistione getlate in campo, la qualo ci stornerobha essai dal nostro subbietto. Sappiate soltanto, che i Lelegi, i Dorii, gli Eraclidi e l'altre genti che Omero domanda Achei, postochè, guerreggiati i Pelasgi e vinti, rapisser loro la signoria, tultavolta si mescolaron con essi: altri rimasero ancora in istato, tutti poi comunicarono arti, costumi, e forse ance favella e scrittura ggli Achei vincitori. Laonde io appello i Greci Pelasgi, sì perchè confusi con questi, e al perch'ebber da questi, cogli oracoli di Dodona e di Delfo, culti, rili religiosi e costumanze domestiche e civili. In fatti li chiamano Pelasgi nel senso di Virgilio, il quale in pochi versi il noma promiscuamente Achei e Pelasgi.

> Omnes uno ordine babelis Achivos. Ignari scelerum tantorum, artisque Pelasgae. (L. II.)

E il Vico dice che i Greci prima si chiamavan Pelasgi, e alla guerra di Troia fur delli Achei 1.

1 Sc. Nov. vol. 2. p. 75.

Boero. Bene sta. Or son chiaro; nè mi resta a chieder altro oggimai, se non quali ceremonie pratichino i Sardi nel sotterrare i morti?

Autore. Le ceremonie di santa Chiesa, come in ogni altra contrada cattolica. In chiesa si canta la messa, si dicono i notturni, si fa l'associazione al cadavere, indi si porta al cimitero; e si seppellisce colle benedizioni consuele; terminate le quali, il corteo funebre de parenti e degli amici si rimette in via alla volta della casa del defunto, e postisi gli uomini dall'un lato e le donno dall'altro a sedere in un profondo si-lenzio, rotto da soventi sospiri e gemiti, si attende che sien le tavole mosse e apparecchiata la cena.

Nozzi. Oh il Paria già s'acconcia a vedere i triclinii degli Etruschi, vede i commensali posaro il gomito sinistro sui guanciali, e porre il diritto in sul desco, o alzarlo a bere a zampilli dal corno. Vede i tibicini accompagnare in lugubre sunono il canto delle nenie; vede in sui piatelli le fave, la lorta o l'uova; vede persino le papere solto i letti e le mense raccoglier lo miche, e il cane raccosciato e lutto sui più dinanzi star la mirando fiso il padrone. Gli pare infine d'assistere al una cena funebre di Vulci, di Cere, di Chiusi o di Volterra.

Autore. Vodrà certo di molte cose somiglianti; ma come che si seggano o come beano poco monta. Ciò che importa si è l'antichissimo rito delle cene mortuarie, serbato dai Sardi sino al presente, quale il veggiamo ne' primi popoli saisatici, e recato dalle colonie d'Asia coi Fenicii e coi Pelasgi, nell'Ausonia e nell'isole del mare mediterraneo. Ora lo cene de'Sardi non hanno nulla di singolare dagli altri conviti, se non certi gual che gittano acuti i parenti prima di bere; e al giungere d'ogni nuovo messo, specialmente delle fave, della torta, e in aleuni luoghi etzandio dell'os.

Carminati. In soslanza han poi la vera cena de morti, o la cena d'Ecate e de Mani, ch'avean gii antichi popoli, alle quali si ponean le fave, la torta e l'ova siccome cibi consacrati ai defonti. Negl'ipogei d'Egitto e sovra le casse delle mummie hassi le dipinture de c'ibi offerti gdi estinti, ove appaiono sempre le coppe de l'egumi, i taglieri colle focacce e colle torte, e i panierini dell'ova sode. Anzi in quelle mirabili tombe scoperte dal Belzi e dal Champollion, e in altre non poche, si trovarono dopo tre mil'anni e più i corbelli con entrovi l'ova anora intalte. comi lo vidi nel museo di Torino.

Paria. Quand'è così, la cena è maghera di molto, e par proprio cosa più da ombre che da uomini vivi; che in veco coll'erbe non si rimpolpa, e perciò l'ombre sono si scarne e segaligne che traspaiono come il vetro. Ma diteci un po', che fratellanza ha egil l'erbe, le fave e l'ova co' morti?

Autore. Presso gli antichi eran simboli della vita, e adombravano nei legumi e nell'ova il principio generatore, la forza riproduttrice della natura, l'anima del mondo. Delle fave già sapete i misteri pitagorici, e Pitagora gli ebbe dai sacerdoti egiziani, com'è noto. E questo rito delle fave a' morti dee essere. oltre che antichissimo, anche larghissimamente diffuso pei popoli ; da che dopo averlo veduto in Egitto, l'abbiamo nelle altre famiglie asialiche, e in Italia fra gli Aurunci, i Rasenni, gli Oschi, i Laterni, gli Umbri ed altre schiatte che l'apportaron d'Asia. Anzi per tutto occidente i Celti, i Cimbri e gli altri Giapetidi dovettero averlo, dai Runi della Scandinavia insino ai Germani del Danubio e del Reno, che lo vi lasciarono sì radicato, che esso continua insino a'dì nostri com'uno de'più universali costumi. Già che in Francia, Spagna, Alemagna, Fiandra, Russia, Svezia, Polonia, Ungheria, Boemia ecc. ecc. pel giorno consacrato alla memoria di tutt'i defonti si fan doni e limosine, come in Italia, di frutte secche, e massime di fave in minestra, o confettate, o di paste dolci; tutte le quali cose non sono che ricordanze dell'antichissimo rito delle cene de' morti.

Paria. Voi altri filologi vorreste porre in grado anche le fave, incoronandole per reine! Potete accarezzarie quanto v'abbella, na le saran sempre sciocche, anche con tutt' i simboli di che vi piace condirie.

Autore. La cucina de letterati sapete pure che gusta a pochi; perciocchè condiscono i cibi con ispezierie che san di rancido e di stantio. Or dunque per venire alle focacce libitine e alle torte, sapete che nelle cene d'Ecate non mancano giammai; e Cerbero n'è ghiottissimo, e chi volle entrare in inferno senz'esse non potò avventurarsi al passaggio. Sanselo Ulisse, Enea e la poverella della Psiche, inviatavi da Venere irata.

Boero. I Sardi però non dan le cene ai morti; rè le pongono nei sepoleri o sopra le arche, come fuceano i Cananel, i quali aveano per fermo che i Mani, ossiano le anime dei defonti, aliando intorno ai monimenti venissero a manicarsele cogli amici. I Sardi cristiani riteunero l'usanza di cenar l'ova e le fave senza inviare la parte loro ai morti, sicchè spogliarono il rito d'ogni superstiziosa osservanza; nè io avviso che appongano a quella sorta di cibi niun simbolo, come facean certo in antico.

Carminati. Interviene in questo come in cent'altri costumi de'Sardi, di cui non serbaron che l'uso senza la significazione primitiva.

Nozzi. Tuttavia è forte il vederli sì tenaci a durarla; ed anco il mangiare dell'ova ci sa di misterio.

Autore. Egli è il vero; perciò che il rito dell'ova si risolve nelle credenze del panteismo indico e nei misteri babilonesi. egiziani, sirii e fenicii. Gl' Indiani così vicini per la loro antichità alle prime tradizioni di Noè, le corruppero a mano a mano pel germe della sensualità e della superbia. La prima, inchinando l'uomo a godere tutto ciò che lo circonda, deificò l'universo, e formavane il panteismo materiale: la superbia poi, levando l'anima sopra sè medesima, indiolla e ne surse il panteismo ideale. Indi per essi il mondo è una cosa stessa con Brama, Visnu e Siva, ch'è la Trimurti indiana; poichè Visnu, verbo eterno, racchiude il ventre d'oro, il quale contiene in sè, e di sè l'ovo dell'universo. Questo germe luminoso, deposto da Visnu sopra le acque, galleggiovvi per un anno, a capo il quale lo spirito eterno e luminoso spaccollo in due: l'una metà formò il cielo, e l'altra la terra, e di mezzo al tuorlo ne shocciò, in forma di vago fanciulletto, l'Amore, il quale vivifica, unisce e move l'universo. Così ci narra Manù, così il Mantra dei Rig-Veda. I Bramani sacerdoti dell'India, nella festa di Stradda in onore de' morti convengono al funerale convito, ed viv ragionano dell'ovo eterno e di tutti 'simboli della vita, la quale in esso e per esso si riproduce. Il che ci svela appunto la cagione di consacrar l'ovo ai morti, e di usarne alle cene mortuarie.

Parimente in Egitlo l'Ammon Cnef (ch'è l'Agotademone o il buon Genio) ha l'ovo in boera siccome simbolo della potenza generatrice, avvivatrice e riproduttrice di tutte le cose: da poi che il dio Cnef è il geroglifico del nome di Dio protogono, cioè ingenerato e generatore, sorgente della vita eziani one iseno della morte; ond'è che gli Egiziani offerian l'ova ai Mani de' morti, le dipingeano in sulle eustodie delle mummie, e poste ne' panieri le chindean nelle tombe, ove si ritrovarono a' nostri di, e conservansi ne' musei 1.

Ma niuna gente lasciocci sì chiare prove dell'ova rituali nelle cene funebri al pari de' Tirreni. Conciossiachè nei vasi, che si rinvennero nelle tombe toscane, si veggon dipinti i triclinii delle cene de' morti con esso i commensali, che a guisa di chi appella ai testimonii d'aver adempiuto il rito, alzan la mano dalla mensa mostrando l'ovo. Il ehe si vede sovente nel museo etrusco del Vaticano, nel gabinetto dell' Hamilton, nelle dipinture etrusche del Passeri, e nella gran raccolta del principe di Canino. Nè l'uova serviansi soltanto alla cena. ma. secondo l'usanza egiziana, poneansi dagli Etrusci a canto al defonto, e chiudeansi coi vasi, coi tripodi, colle coppe e cogli altri arnesi nel sepolero. Altri eran d'avorio ed altri di finissima argilla vernicata; e gli uni e gli altri incisi o pinti di belli ornamenti e scritture. le quali se leggere e intender si potessero, ci darian forse schiarimenti felici della recondita dottrina. che adombravamo nella religione pelasga,

Boero. Voi che vorreste i Sardi venuti dalle colonie fenicie, non ei toecaste punto di cotesti misteri dell'ovo nei dogmi cananci o fenicii, segnatamente in risguardo ai morti.

<sup>1</sup> Champollion Pantheon egyptien, dopo la tavola ottava all'articolo PHTHA o HÉPHAISTUS, il quale cita Eusebio Praep. Evangel. lib. III. cap. II; e Iamblico de Musteriis, sez. VIII. cap. 8.

Autore. Io li serbava a senno per ultimo, acciocchè ne vedeste più da vicino il riscontro; appunto ragguagliando le cene funebri, che durano ancora in Sardegna, coi culti arcani delle genti fenicie. Con ciò sia che nei dogmi sabei, velandosi al volgo la religione degli astri per simboli, il principio creatore, generatore, avvivatore, conservatore e rinnovator dell'uniso era adombrato dai Fenicii nei misteri d'Adone e d'Astarte. i quali in tutte le varie genti canance, sotto nomi diversi, eran sempre il principio attivo e passivo della natura. Ora l'Astarte sidonia era la Venere celeste, e simboleggiavasi coll'ovo in mano, dal quale uscì l'amore, anima e vita di tutte le cose. L'Astarte adunque, che in sostanza era la luna, insino al plenilunio era adorata siccome la Dea benigna, madre dell'amore, della bellezza, del riso e della giovinezza; ma ne'suoi decrescimenti riusciva in Dea malefica, terribile e crudele, sotto il nome d' Ecate, o nume inferno e della notte. Essa dall'atro seno della morte e dai neri palagi dell' Adonai infernale riappariva poscia di novello ne' cicli giovinetta e festante, allegrando il mondo delle sue lucide corna crescenti : e l'ovo che tenea in mano rigerminava le delizie d'amore. Così la Venere di Pafo era idoleggiata coll'ovo misterioso della vita. La Giunone punica, la Cibele siria, l' Iside egiziana coprian li stessi sacramenti dell'Astarte sidonia 1.

L'ovo adunque rappresentava nelle divinità audrogine degli orientali la forza generatrice e riproduttrice attiva e passiva, a quella guisa ch'era simboleggiata da sè nel lingam indico e nella potenza fallica de' Cananei, de' Pelasgi e degli Egizianii. Ecco perciò i Sardi che ci serbaron l'orme dei culti medesimi nell'ovo alle cene funebri; e quand'eran pagani auco nei segni fallici che vedemmo eretti intorno ai sepoleri de' giganti. Gl' idoletti sardi di bronzo nel museo di Cagliari ci rappresentan parecchie immagini d'Astarte, coll'ovo in mano, e il conto della Marmora ne ragiona sottimente, e penetra neciti arcani del misticismo fencio con arguisvata ecomparazioni.

<sup>1</sup> Vedi Luciano della Dea Sira, Seldeno de Diis Syris, Creuzer la Simbolica, Guignaut Religion de l'antiquité, Champolllon Pantheon egyptien. Laiard Recherches sur le culte de Venus etc. etc.

Paria. Se i villani di Sardegna sapessero gli alti e profondi misteri che inghiottonsi con quell'ova sode, che mangiano col sale alle cene funebri, temerebbon d' indigestione. Figuratevil rompere il guscio dell'universo, masticare il cielo e la terra, ingollarsi bello ed intero l'amore, mettersi in corpo la forza creatrice, conservatrice e riproduttrice del mondo, le son cose da trarne una timpantide orrenda!

Carminati. Ed appunto per cessare le indigestioni delle menti volgari, la sapienza o l'astuzia dei sacerdoti coprì sotto la cortina dei simboli le arcane dottrine della cosmogonia, dell'anima, del mondo e del panteismo, in che li traripò l'umana superbia a prevaricare e adulterare le elerne verità. che Dio avea rivelate ai Patriarchi. Indi gli enimmi, le allegorie, le ambagi; indi le ova, i falli, le serpi, i grugni, i grifi, le corna d'Isi, d'Osiri, di Baal, d'Astarte, di Dagon, di Moloc, di Melita, di Fegor, di Pfa e di tutta l'altra milizia del cielo. Tutte le quali cose altro non erano che il Sabeismo. ovvero il culto degli astri e della natura, in che inabissarono i primi popoli d'oriente, qui adolebant incensum Baal, soli et lunae et duodecim signis : et universae militiae caeli 1. Onde Iddio nella sua giustizia gli sterminò, castigando con esso loro anche gli Ebrei, perchè perfidiosamente abbandonata la riverenza a lui solo dovuta, servierunt idolis Baalim, et Astaroth. et diis Syriae ac Sidonis, et Moab, et filiorum Ammon et Philisthiim 2

Nozzi. Ma per uscire dai reconditi concelli di colai simboli, ne quali c'involsero le fave e l'ova delle cene funerail dei Sardi, egli è certo che anco gli Ebrei, quantunque adoratori del vero Iddio, aveano si le cene de' morti e sì alcuni cibi particolari; imperciocchè in Ezcehiele al capo XXIV sopr'allegato, oltre il cordoglio de'morti: Mortuorum luctus non facies, s'accenna eziandio alle cene e alle vivande funebri: Nec cibes lugentium comedes.

Autore. lo tengo certe costumanze universali delle prime genti, siccome insegnate loro da Noè e suoi figliuoli, come no-

<sup>1</sup> IV. Reg. 4-5. 2 lud. X. 6.

tai di moll' altre. E nelle cene funebri degli Ebrei havvene, a mio credere, più aperto indizio: perciocchè gli Ebrei, secondo gli antichi espositori, alle cene dei morti non apponean che pane ceneroso ed erbe cotte e frutta secche, nè nulla di animato cocevasi e mangiavasi in quelle: onde che sembra rito lolto dai cibi, che si costumavan prima che Ildio, appresso il diluvio, permettesse agli uomini il etharsi de pesci, degli uccelli e degli animali terrestri. Dal che poossi fare ragione, che da prima tutte le genti cenassero nel lutto dei defonti soltanto erbe, frutte e legumi; nè, se non dopo l'idolatria, Vintroducessero le carni sacrificate agli Dei infernati.

Che le cene de' morti fossero in consuctudine alle prime genti, e che le si recassero seco dono la dispersione di Babel, puonne far fede l' uso universale in che le vediamo. Presso i Babilonesi hannosi in Baruch, e accompagnate da sospiri, da singhiozzi e da urla de'commensali; imperocchè, parlando dei sacerdoti di Bel, dice: Ruqinnt clamantes contra deos suos tan-'quam in coena mortui 1. Luciano nella Dea Sira, parlando delle inferie d'Adone, dice : che alla cena funebre i sacerdoti fenicii battonsi e gridano a gola; e ne' dialoghi de' morti fa dire a Diogene: Aggiugni che venga colla tasca piena di lupini, se trovasse qualche cena di Proserpina, qualche ovo purificato o altra simil cosa, Amorrei, Cetei, Ferezei, Idumei, Moabiti, Ammoniti, Amaleciti, Palestini aveano il lutto e le cene dei morti, come gli Ebrei. Vedemmo già degli Egiziani e de' Pelasgi ne'loro monumenti. De'Romani Varrone presso Nonio ci narra che la cena dei morti era d'antica usanza, e però avuta dalle genti osche, sabiue e del Lazio: Ad sepulcrum, antiquo more, silicernium confecimus, idest Perideipnion, quo pransi discedentes dicimus alius aliis: Vale, De' Celti, de' Cimbri e de'Germani s' è ragionato di sopra, come altresì de' Persiani, dei Medi, de' Battriani e degl' Indi. Marco Polo dei Cinesi e de' Tartari ci descrive i cibi apposti ai morti. Delle tribù selvagge del nuovo mondo ci parlano le storie dello scoprimento d' America. Degli Africani antichi sappiamo che seguiano in

1 Baruch VI. 31.

gran parte le usanze egiziane o fenicie, e i viaggiatori moderni ci narrano somiglianti costumi de' Cafri, dei Guinei, degli Ottentoli e degli Angolani. Ond' io conchiudo, che i Sardi continuarono d' usare le cene funebri dai primi abitatori dell'Isola insino a noi, e cogli stessi riti inalterabilmente conservati.

Carminati. Veggo che non parlasto de Greci e de Frigii, perchè volevate ch'io presentassi il Paria dell'ultimo piatto a questa cena de morti, di ch'egli avea sì forte appetito. Or eccovolo appunto in Omero, quando Priamo richiede Achille di soprastare l'assalto di Troia per l'esequie d'Ettore, dicendogli:

Nove giorni al pianto
Consacreremo nello caso: al decimo
Arderemo la pira, e imbandirassi
Per la cittade il funeral banchetto. (Iliad. XXIV.)

Paria. Questo servito è oltremodo zuccheroso, e voi porgestel da ultimo per levarci il mal sapore dell'ova e delle fave, e lasciarci la bocca hen condita, di che vi son tenutissimo. Ma egli è omai fatto notte, ed è meglio torci di presso al cimitero e tornarcene a casa, acciocchè alcun' ombra notturna non esca di sotterra, e voglia accompagnarci e sedere con noi a cena.

## CAPO IX.

## Segue delle usanze funerali de' Sardi.

Il di appresso il lungo ragionare del cordoglio pe'morti, che usano i Sardi tanto mirabilmente conforme e appareggiato a quello de' rimolissimi uomini d'Asia, i quattro amici, usciti di buon mattino per la porta occidentale del castello, scesero ai bei viali degli olmi al rimpetto di Pavarolo. E passeggiato un pochetto per essi, il p. Carminati propose che si continuasso di favellare a quella bell'ombra senz'ire più innauzi. Onde accettato l' limito, o scelta una ripa di minuta e verdissima er-

betta ricoperta, ivi si fur posti a sedere. Perchè il p. Nozzi voltosi piacevolmente alla brigata disse:

Nozzi. Il p. Antonio, come si mette a discorrer pe' costumi dei Sardi, va così sottlimente investigando i riscontri ch' essi hanuo colle prische genti del mondo, ne parla con si alta ammirazione, che chi nol conoscesse iusin al fondo dell'anima, l'avrebbe per lodatore di siffatte suanze pagane; o in questo de' morti, ci pizzicherebbe alquanto di panteista.

Autore. Indio mi guardi, il mio caro Ñozzi, di tanlo errore I lo parlo di coteste usanze come chi dichiarasse una lapida anlica, ch'ei vi lavora attorno con amore, ne studia e chiarisce i sonsi, ne illustra la storia, ne assegna i tempi, ne loda lo stito, em magnifica l'arte; ma non perciò ne guata la religione, ne partecipa il rito, ne riverisce i numi, cui ell'è sacra e devola. Il medesimo avviene ov' io favollo de' sardi costumi: dichiaro e non laudo, narro e non professo; e se alle volte do in certe ammirazioni, egli non è già per la cosa di che favelle, ma si dell'averla i Sardi con tanto inestimabile sentimento mantenuta viva e incorrotta, per sì lunga tratta di secoli, nella domestica e pubblica disciplina.

È però vero futtavolta, ch' io lodo alcune antichissime istiuzioni serbateri dai Sardi; ma ov'elle sieno secondo la sana ragione, o di provata utilità, o chiarissime ed eccellenti manifestatrici di quella primigenia virtù, che informava le menti e i cuori delle antiche genti, le quali viveano in tutto a legge di natura. Che se m' appuntaste perchè, dichiarando alcune assuetudini del lutto de' Sardi, le applicai alle arcane doltrine degli abbominevoli culti cananei, non le ho proposte con questo siccome degne d'encomio; nè attribuisco ai Sardi altra ammirazione, che quella d'aver porto agl' indagatori delle origini de' nonoli un documento assai manifesto di loro stirpe fenicia.

Dico non di meno e sostengo, non dubitare i Sardi a mille miglia che il loro Attito (così dimandan essi questa lugubre octimonia) si riferisca a lando empile ne farti misteri d'unbre-cligione escerata da Dio cogli anatemi de' suoi Profeti: e però non lo reputano illecito. I loro maggiori professavano le vol-fari dottrine degli antichi culti orientali senza peneltrarno i ro-

conditi sensi de' sapienti, siccome s'intervenne a tutte le plebi, che veneravano il simbolo e non il misterio sott'esso celato da' sacerdoti. E però nella scienza arcana le corna degl' Iddii accenavano alla divina potenza, ovvero al dualismo, ovvero ai raggi del sole e al mezzo disco della luna: ma il volgo riputava gli Dei cornuti e adoravali sotto le figure cornute di Baal. di Moloc, di Camos, d'Astarte, di Tammuz, di Meon, d'Iside, d'Osiri, d'Adramelee, d'Anamelec, ecc. ecc. Sotto le turpitudini falliche di Beelphegor, di Adon, di Pfa, di Ourotalt o Dionisio adoravano mescolatamente e indivisamente il Dio creatore, e la natura generatrice ond'eran simbolo: ma la corruttela del cuore umano volse le rozze menti volgari a venerare con que' riti le turpi cose, che n'erano il tipo. Così le divinità androgine, le quali simboleggia ano il principio attivo e passivo dell'universo, avean culti vergognosi e protervi dalle plebi, che si disonestavano in faecia ai sozzi Iddii.

Questo avvenia pure agli antenafi de' Sardi come avveniva ai Cananei, Babilonesi, Egiziani e Siri; ma ai Sardi presendi ciò non importa ricordanza veruna, nè di culto, nè di simbolo, nè di rito, e seguono di adoperare gli stessi modi scuza apporci niuna significazione nè palese nè arcana: e forse leggendo queste mie carte alcuni Sardi, eziandio non incolti, stupiranno non poco a vedere sì reconditi riferimenti colle iniziazioni dei misteri, attenentisi ai dommi, da Dio così solennemente maledeti nell'ira sua

Nozzi. Pur beato a me, che v'ho stuzzicato ov'era il punto; in tali e tante avvertenze ci siete uscito da chiamarcene paghi a buona misural Sento anch'io con voi, che le superstiziose osservanze de'Sardi, circa i loro infermi e i morti loro, non abbiano ai nostri di il minimo rispetto coi domni del dualismo e del panteismo fenicio, quale aveano per certo in antico; e che per conseguente non sia da applicar loro il rimprovero del profeta Osea: Ipsi abatienati sunt in confusionem, et facti sunt abominabiles, sicuti ea quae dilezerunt 1. Boero. Nulla però di manco lo lessi nel vostro libro prelimiare, che i Vescovi dell'Isola vietarono, sotto pena di peccato, alla cattedra loro riservato, il corrotto de' morti qual s'usa oggidì, e voi ci descriveste nel passalo ragionamento: per il che non è a dubitare che i Pontefici sardi l'hanno in conto d'illectio e dannatissimo dalla Chiesa.

Autore. Io stimo che li Vescovi venissero su questi divieti e su queste pene ai lutti delle Prefiche per tre cagioni gravissime.

Paria. Oibò! Di grazia io vi prego. p. Antonio, il sostenere ancora alquanto prima d'impelagarvi in coleste ire cagioni: però che i filologi si mettono in un mare senza lido, ov'entrano a ragionare di che che sia; ed lo che sono impaziente per natura, e mi muolo di voglia di sapere il perchè dai Sardi si chiami Attito il corrotto dei morti, avrei caro che mel dichiaraste prima di farvi alle tre cagioni.

Autore. Siete curioso! Primieramente io non mi credo esser tanto dimorato ne' riscontri, che dobbiate riputarmi interminabile : temo anzi che i dotti di queste materie non mi abbiano ad accusare di trascorrevole, il quale sfioro e passo senza internarmi nel merito delle questioni. Poscia della voce Attito dirovvi ciò che ne opina il conte della Marmora. Vedeste jersera che la Prefica improvvisatrice termina le sue strofe esclamando: Ahi ahi ahi, e l'altre donne facendole eco ripigliano: Ahi ahi ahi? Or in antico in luogo di ahi avran dello atat che era il guaio acuto che mettean i Latini: ed ènne testimonio Plauto in quel suo grido: Atat perii, Hercle, ego miser 1, E siccome nel capo meridionale dell'Isola invece di domandarlo Attitu diconlo Attitidu, così può venire dal grido de' tragici. che esclamavano nel gran dolore brotorot, che pronunziavasi per otototi, come troviamlo nell' Agamennone d' Eschilo. Ed anco in Italia nell'acutissimo spasimo dello schiacciarsi un dito. serrandol nell'uscio, si sbatte la mano, e tutto divincolando-

1 Aulul. III, 1. 8. Bresciani Vol. IV. si e digrignando i denti si grida: ah ta ta ta! Siete voi pago costi?

Paria. A maraviglia. Atat e torotot che il p. Carminati mi fa il viso dell'arme; e guardandomi bleco mi fa una paventosa bravata.

Carminati. Meriterestela, a rompere così il discorso ai cristiani.

Paria. In grazia di quel magnifico parolone ellenico, voi ch'ellenista siete, perdonatemi. Padre Antonio, sferrate pure la vostra barca, e navigate a diletto pel mare delle tre cagioni promesseci.

Autore. Io credo che i Vescovi di Sardegna vietassero sl altamente l'attito de'morti, in prima, per ciò che le Prefiche menano smanie incomportabili coi savii e temperati modi, che ricerca la santa Chiesa nello sfogo degli affetti dell'animo. Quello scapigliarsi, quell'urlare, quel dibattersi e rotolarsi per terra, ha piuttosto dell'imperversare come baccanti, che del composto piangere d'onesta donna cristiana. Il graffiarsi le gote, battersi il viso, squarciar coi denti li drappi, e peggio l'adirarsi, e colle pugna minacciare il cielo, tiene della disperazione e della frenesia dei ciechi pagani, i quali nella morte de' lor cari non expectantes beatam spem, come dice l'Apostolo, tengono tutto perduto, e s'abbandonano a 'crudelissimi e inconsolabili desolamenti. Di che l'Apostolo ammonisce i Tessalonicesi, che si temperino nel lutto dicendo: Nolumus autem vos ignorare, fratres, de dormientibus, ut non contristemini. sicut et caeteri, qui spem non habent. Si enim credimus quod Iesus mortuus est, et resurrexit; ita et Deus, eos qui dormierunt per Iesum, adducet eum eo 1.

Carminati. Egli è appunto per ciò che san Paolo appella sonno la morte de' cristiani, e i defonti stessi non domanda con altro nome che di dormienti, dovendo essi ritornare in spem gloriate, ch' è l'eterna vita in seno a Dio. Or di certo le Prefiche con sì sconcio infuriare prevaricano il precetto dell'Apostolo; ed è dovere che i Vescovi il proibissero anche per sola questa cagione.

Autore. Notale secondamente, che per quanto pur vogliano que' borghesi mirar tutti gli atti di quel gran cordogliare che fanno, siccome ceremonie di domestico lutto, le quali non si mescolan punto coi riti religiosi, con tutto ciò non ponno sottrarsi dal giudizio de' Pastori. Egli è il vero che la Chiesa ha santificato nella sua sapienza di molte pratiche pagane, rivoltandole, dagli usi superstiziosi e profani, a sublimi atti di religione. Così volse gli Ambarvali oschi e poscia romani, nelle Rogazioni. I cibi consacrati ai Mani de'morti, nei primi secoli della Chiesa si recavano ai cimiteri cristiani per uso de' poveri. Le luminarie delle feste di Proserpina, nella Candelaia per la Purificazione della Vergine Maria. Le corone di fiori. onde s'ornava il capo delle defonte Vestali, fur poste di gigli e rese a gloria e divisa delle vergini cristiane. È simile d'assai altri riti delle genti idolatre, che si ragguagliano con quelli de' cristiani. Ma in questo articolo delle Prefiche e di tutto il rimanente del lutto funebre, la Chiesa non volle accomodarsi co' gentili; mercecchè in esse pratiche si contengono allusioni d'abbominande dottrine, quali potete avere iscorto in ciò che vennesi ragionando iersera. Quindi i Vescovi le divietarono e scomunicarono per indegne de cristiani.

Nozzi, Non fosse altro che lo stretto vincolo ch' è in esse col dualismo babilonese, col panteismo egiziano e coll'andro- ginismo fenicio.

Autore. Ne il Vescovi di Sardegna divietarono il solo lutto dei morti, ma eziandio le vane e superstiziose osservanze, che vedemmo in parte, operate per la guarigione degl' infermi: e con esse procurarono di sterminare dall' Isola altri usi idolatrici e superstiziosi. D'alcuni l'ottennero; ma d'altri i Sardi son più tenaci, ne sì leggermente verrassi a capo di svellerli.

Carminati. Se le cose però camminano di questo passo in Sardegna, io credo che si spoglieranno d'ogni antica e patria consuetudine in brevi anni.

Autore. Di già i vecchi delle ville ne videro spente parecchie; e fra l'altre in alcune province del Logodoro quella che accennava al transferre per ignem nel culto di Moloc, e quella dei giardini d' Adone.

Boero. Possibile! Tennero i Sardi, insino a'dl nostri, indizii di quel culto fiero e crudele dei figliuoli di Ammon?

Áutore. Non erano già i soli Ammoniti, che avessero gl' innuani sacrifizii di Moloc, ch' era il culto del sole ed anco della luna; ma sì, sotto nomi diversi, allo stesso Iddio consacravano umane vittime quasi tutte le antichissime genti orientali. Imperocche il Moloc degli Ammoniti era il medesimo che il Mitra dei Persiani, il Baalsames e l'Astarte dei Fenicii, l'Osiri e l'Iside degli Egiziani, l'Oroltat e l'Aliatta degl' Idunei; l'Belo e la Milita de' Babilonesi e degli Assiri, l'Amilca dei Cartaginesi, l'Adade e l'Atargate dei Siri, l'Aglibolo e il Malachelo dei Panirresi, la Dea Sira degl' lerapolitani, la Diana di Taurica, il Chamos de' Moabiti, il Saturno o l'Ercole dei Tiri 1.

E siccome tutte coteste deità del culto sabeo non erano che il sole, la luna e gli astri; così eran quasi pari nel rio de sacrifizii, il quale si riducea quasi sempre al bruciamento delle vergini e de' bambini. Di Moloc (il quale suona re e signore come Baal e Adona) sappiamo che gli Ammoniti avean due modi d'onorarlo e di placarlo. L'onoraruno coll'iniziare a' suoi misteri passando ger la fianma i ligliuoli, ch' è appundo l'initiare filos et filias Moloc di Germaia 3, ei Itransferre per ignem ed il consecrare per ignem, del IV de' Ro 3. Placarono poi il nume col bruciar vivi i figliuoli, in olocausto al-l'idolo crudele: e questo, secondo me, era propriamente il dare de semine suo Moloch, che Dio anatematizza nel Livitico dicendo: Ego ponam facciem meam contra illum, succidanque

1 É sempre da notare che le genti orientali adoravano i Baelino i Iddii loro sotto ambo i sessi; o sebbene avessero nome mascolino, tuttavia erano Androyini, e alora il nome maschile era donnescamente figurato. E ancoche Tamaz e Astaroi, Ostri ed Iside non fosser altro che i sole e la luna tuttavia il Moleco degli Ammoniti, il Degno degli Atolei, il Beelphagur de il Moshiti, il Beelphagur de il Moshiti, il Beelphagur de moshic, emperincipio attivo e nessivo dell'universi.

XXXII. 35.

XVI. 3. XVII. 17.

illum de medio populi sui, co quod dederit de semine suo Moloch 1. E Geremia lo dice aperto: Comburere in holocaustum. Indi il rampognare e minacciar Giuda e Gerusalemme d'aver consecrato excetsa Baal, ad comburendos filios suos igni in holocaustum Baal 2.

L'iniziare pel fuoco e il passare pel fuoco faceasi, secondo alcuni, ponendo due fuochi l'uno di rincontro all'altro, e facendo andare fra gl'intervalli i fanciulli. Eziandio forse affigeasia lletto del tempio una catena, a capo la quale era una specie di grata, su cui posto il parvolo, si lanciava attraverso la fiamma velocemente, e un altro di là colla stessa celerità rimandavalo a chi l'avea spinto oltre. V'ha chi crede che il fanciullo si balzasse oltre la fiamma da un sacerdote del dio all'altro sacerdote, ch'era dall' opposto lato del foco e ripigliavalo in braccio. Altri pio dicono, e più giustamente come vedremo che, accesa la fiamma dinanzi all'idolo di Moloc, i fanciulli i la sallavano e risaltavan più volte, e con questo consocravansi allo tdio.

L'immolar poi i figliuoli a Moloc è controverso circa i modi onde operavasi dagli Ammoniti. Alcuni dicono, traendolo dai sacrifizii mitriaci, che innanzi all'idolo si rizzava l'ara, sovr'essa accendeasi il fuoco, e gittavasi nella fiamma a incenerire il bambino, il cui fumo dall'adipe salia dolcissimo alle nari del terrifico nume. I Rabbini avendo letto che a Mitra (ch'è il Baal o il Moloc, cioè il sole e la luna dei Persiani) si sacrificavano sette vittime in onore dei pianeti, immaginarono che Moloc fosse un'immane statua di bronzo con sette grandi incavi, la quale accesa di dentro, tutta infocasse, e dentro a coteste arche roventi si ponesser vivi i bambini ad ardere e consumare. Altri vogliono che invece accogliesse i bambini in grembo, altri in sulle braccia accoppiate, altri in sulle due palme della mano, congiunte a guisa di coppa o di giomella. Altri avvisano che avesse la bocca spalancata e cavernosa, entro alla quale si buttassero ad arrostire i bambini,

1 XX, 2. 2 XIX, 5. altri finalmente che nel ventre avesse una voragine, in cui si sprofondasser le vittime a carbonare.

Ma Eusebio ci descrive il Moloc dei Fenicii, e Diodoro il Saturno o il Moloc dei Cartaginesi, colle mani aperte e appaiate, e sovr'esse poneausi i hambini; le quali infocate essendo e alquanto in pendlo, non sì losto il misero pargoletto sentia il furore del bronzo rovente, che strinateglisi le carni dava in un guizzo, e tutto rattrappito balzava ai piedi dell'ido, ov'era accollo da una fossa d'ardenti carboni, entro la quale finiva d'abbrustolarsi e incenerire. Aggiunge Eusebio (presso il Calmet) che il Moloc fenicio avea quattro grand'occhi, due in fronte e due nella nuca: quattr'ale gli synutavano a'fianchi, due aperte e due raccolte, e altre due in capo a ventaglio.

Che i Sardi adorassero il Moloc fenicio non è a dubitare, e il gabinetto reale di Cagliari lo testimonia assai apertamente. Imperciocchè ci porge la verace forma di cotesto orrendo iddio in una statuetta di bronzo, la quale dovette esser votiva, o da tencre nelle edicole e tabernacoletti domestici a venerazione della famiglia. Egli è statuato in un visaggio paventoso e crudele; ha due grandi occhiaie incavernate, truci e bieche; un nasaccio arcigno, e un' ampia bocca digrignante e rabbiosa. Ha in capo due pennacchi sparti, due alucce aperte gli sorgono ai fianchi, e due altre sotto le ginocchia. In cambio però d'avere le mani a giomella, come quello d'Eusebio, stringe nella sinistra uno spadone, e tiene il braccio destro disteso, afferrando in pugno una grata in pendlo, la quale formasi di nove spranghe ingraticolate in quadro e a spicchi. Ond'è apparente che il sacrifizio infame faceasi arroventando la graticola e ponendo sovr'essa il bambino, il quale raggrinzate le carni e dato un altissimo strido, dal pendio delle sbarre cascava in un bragiere sottoposto, ovvero in una fossa d'accesi carboni, ove consumavasi nella fiamma.

Oltre a questo idoletto, disegnatoci dal conte della Marmora, al numero LI del suo allante delle antichità sarde, havvene altro somigliante sotto il numero LII, il quale al viso truculento e pauroso aggiunge due gran corna in fronte, un mazzo di ceraste nella man ritta, uno scettro forcuto nella sinistra, ed ha su per le gambe avvinghiati due serpenti. Costui ha il ventre figurato d'un gran muso con bocca isquarciatissima, e di dietro su per le schiene sono incise alcune fiammelle, indizio aperto che lo Iddio s'arroventava, e com'era candente gittavaglisi, per quella boccaccia del bellico, il bambino in corpo a friggere ed arrostire.

Paria. E durano ancora i vostri Sardi a fare di si saporose carbonale e arrosticciane insino a' presenti di? Le son cose da non sentirle narrare senza fremito e indignazione.

Autore. Questo addimostra di qual rabbia arda il demonio contro il genere umano, il quale, non pago di stornare gli uomini dal cullo debito a Dio, per far adorare sè medesimo, condusse quelle fioritissime genti orientali de primi tempi del mondo a incrudelire e straziarsi in onore di lui anco in vita, per indi gemere e stridere con esso nel fuoco eternale d'inferio, ove grideranno: Nos insensati l ambulando vias difficiles cademno nella geenna penace! Del resto gli antichi Sardi eran volti alle atroci religioni che vi recaron d'Asia; ma venuti per Cristo alla luce di verilà, spensero i fuochi crudeli di Baal-Moloc III.

Paria. E che ritengon eglino adunque di quest' orribile culto?

Autore. Serbarono ancora le iniziazioni del fuoco; ma a guisa dell'altre pratiche fenicie, senza più avere il minimo concetto d'esse. Conciossiachè, all'aprirsi di primavera, nei villaggi dell'uno e l'altro capo dell'Isola s'accendono di gran tuochi in sulle piazze pe firti'ij e come la fiamma è più sollevata e lucente, ecco i fanciulli saltarvi per mezzo a più giunti; e tauto durano a questo gioco, insin che, data giu la fiamma, rimangono i carboni. È intanto i libicini suonan la lionedda a guisa d'un ballo pirrico; e questa è una ricordanza delle iniziazioni per igame ai misteri di Molo.

Narravami un qualificato Calaritano ch'egli, essendo fanciullo, ruzzava coi garzoni del villaggio, e saltava così destramente per mezzo l'allissima fiamma, senza abbronzare un capello o la peluria delle vestimenta, tant'era rapido quel trapassare del salto. Ora però quella festa si va smettendo nell'Isola a sollecitazione de parrochi, anche per gli accidenti che occorrono alle volte, che il fanciullo, soffocalo d'aura ardente della fiamma, vi caschi in mezzo e si rosoli tutto; ovvero a qualche branello sdruscito de calzoni e della camicia s'appigli il fuoco e arda subitamente, cocendosi le carni o guastandosi gli occhi.

Carminati. Forse i Cananei nelle consecrazioni a Moloc transserebant, per ignem i figliuoli, sacendoli saltare ignudi, a ciò che li corpi loro tocchi per tutto dalla sacra fiamma si purificassero come al contatto del nume; ma certo i bambini si passavan di mezzo ad essa per mano altrui, chè tanto suona il transferre; ne credo che li palleggiassero gittandoli l'un sacerdote all'altro attraverso la fiamma; ma presili pei piedi o per le braccia gli attraversassero rapidamente pel fuoco, cantando alcuna orazione, e facendo loro di poi alcune incisioni in sulle carni: poiche si stigmatizzavano di diversi segni, sia in ossequio de morti, sia in dedicazione di sè agl' Iddii.

Boero. Ciò rimaso fra i prischi popoli si universal rito e solenne, che il Signore vietollo severamente agli Ebrei dicendo loro: Non incidetis carnes vestras, neque figuras aliquas, aut stigmata facietis vobis. Ego Dominus 1. Ne l'usanza è ancora perdula presso i selvaggi dell'America e dell'Oceania, sollo il

nome di Tatuagio.

Autore. Altresì nell'Africa centrale l'adoperano auche i negri; perciocchè noi abbiamo in Propaganda l'alunno Sanlamaria, rubato da piccolino nel Sennaar e venduto in Alessandria, il quale ha tutto il viso, e le braccia, e il petto inciso, e

tagliuzzati mirabilmente.

Paria. Deh usciamo di questa beccheria e di questo fuoco, per carità, chè quel Moloc mi sa d'arsiccio, e mi par sentire gli strilli, i vagili e i mugli di quelle povere creaturine arrostite. Voi, p. Antonio, ci toccaste dei giardini d'Adone : oh via spacciatevi dai carboni, e conduceteci un tratto a spaziare alquanto

1 Lev. XIX. 28.

negli orti, e toltici al fumo, respirare una boccata d'aria chiara e serena, che ci rallegri il cuore attossicato e ristretto.

Autore. Degli orti d'Adone non è a parlare innanzi d'esporre alcune cose risguardanti il culto, che i popoli fenicii assegnavano a questo Iddio. Adone, il signore per eccellenza, non era in ultimo che il sole, considerato come vivificatore della natura universa; e fingeasi marito d'Astarte, o sovrana Iddia del cielo, la quale non era altro che la luna, ossia la Venere celeste de Greci. In Adone adombravano adunque i Fenicii la prima luce sorgente della vita; ovvero la potenza produttrice delle cose: e in Astarte, che piglia lume dal sole, e da esso lume le qualità delle varie influenze salutari alla vita delle terrestri sostanze, adombravano il principio passivo dell'universo. Indi le plebi, nelle crasse lor menti, foggiarono gli abominevoli riti d'un culto, che condusse le alte e arcane dottrine de'savii antichi a simboli lutulenti e stomacosi, che il somme e vero Iddio tanto acerbamente dispettava ed esecrava nelle sacre Scritture.

La scienza secreta de sacerdoli, adorando in Adone il sole, alludeva co'suoi riti a' segni astronomici, i quali riduceansi agli accessi e recessi zodiacati del sole, cioè ai salimenti di lut verso il Cancro, e ai discendimenti in Capricorno. Onde le feste funebri di verso il solstizio inveralae, e le giulive verso il solstizio estivo: le prime avean lacrime e lutto, gemiti, urli e smanie disperate e furenti; le seconde gioia, danze, suoni, tripudi inestimabili e pazzi.

Pel volgo poi Adone era il marito d'Astarte, giovine bello, luminoso e festivo, il quale essendo un giorno alla caccia sul Libano, sbucato all'improvvista un rio cignale, co imorsi l'uccise, e travolto dalla gonfia riviera, scomparve. Di che Venere-Astarte feramente dolorosa, lacrimando, e i bei capelli strappandosi, e graffiandosi le gole, corse tutta la terra per rinvenirlo. E non venendole fatto, scese insino al profondo inferno, ove trovollo amato e accarezzato da Proserpina, reina del buio averno. Venere tanto fece, tanto pianse e pregò, che la tetra iddea, mossa a compassione, venne a patti d'averlo seco in inferno sei mesi, e poscia risurto a novella giovinezza, per gli altri sei mesi avesselo e godesselsi la primiera sua sposa.

Chi non vede in questo rito le lunghe notti vernali simboleggiate per la morte, e li protratti e lucidissimi giorni di primavera e d'estate per la giovinezza e vigoria dell'esultante Adonc? Con simigliante culto festeggiavansi i misteri d'Iside e d'Osiride in Egitto, d'Ati e di Gibelo nella Siria, di Dionisto d'Aliata in Idumea: le quali cose tutte riferivansi alle deficienze e agli.acercescimenti solari nelle tre stagioni, in che dividean l'anno le prische genti.

Or, a lasciare da canto le molte e diverse pratiche che accadeano in queste sacre d'Adone, le quali mi rivocherebbero dal soggetto di che favelliamo, le donne fenicie aveano in usanza, in sullo scorcio di Maggio, di porre nell'atrio, o dietro alle porte dei templi d'Adone, parecchi vasi, entro cui seminavano orzo e frumento. Questi cotali vasi eran di vimini intrecciati, ovvero di scorze d'albero accartocciate, o cesti di creta: la terra soffice e ben condita e largamente annaffiata facea germinare in pochi di il grano, il quale salendo lussureggiante in un'erba verdissima e folta, formava di graziosissimi cesti, E tali vasi e tal verzura domandavansi dalle Fenisse i giardini e gli orti d'Adone. Venute al solstizio di Giugno le feste adonce, e fatte dalle donne nella vigilia le cene e il corrotto e il compianto della morte del giovine Iddio, il giorno appresso ornavano festevolmente i vasi con veli di bisso, e drappi di porpora, messi a divisa di nastri a varii colori, e fra mille sconvenevoli riti celebravano il risorgimento del nume. Appresso le misteriose processioni, a mano a mano che le sacerdotesse d'Adone rientravan danzando nell'atrio, gittavano e spezzavano a'piedi del Dio il giardino o vaso verdeggiante di frumento; il che fatto menavan balli a tondo intorno ai fuochi sacri al nume: e in diversi altri giochi, e conviti, e simposii tutto il restante giorno consumavano insino a grandissima notte. Cotesta religione maculata d'ogni turpezza appigliossi eziandio e contaminò le tribù d'Israele; onde pare che appunto di ciò le biasimi e le rimorda in nome di Dio onnipotente il profeta Isaia, dicendo: Quomodo facta est meretrix civitas fidelis! ... Confundentur ab idolis, quibus sacrificaerunt, et erubesectis super hortos quos elegeratis! E. Ealtrove indignatismo il Profeta dice: Ecce Dominus in igne veniet, et quasi turbo quadrigae eins: reddere in indignatione furorem suum... et multiplicabuntur interfecti a Domno, qui sanctificabuntur, et mundos se putabant in hortis post ianuam?.

Nozzi. Io non ho potuto a meno di non istupire meco medesimo, considerando più volte l'abisso inaccessibile dell'umana miseria, in occasione della religione delle antiche genti pagane, le quali, ripudiato il rero Iddio creatore e signore del cielo e della terra, gyrum stellarum, aut solem et lunam rectores orbis terrarum Deos putaverunt 3. Nè certamente nel loro inganno poteano fuori di Dio appigliarsi a più degni e mirabili oggetti; tanto è lo splendore, la bellezza, il decoro di quegli astri luminosi; e tali e tanti sono i benefizii, che il dì e la notte coglieano dalle spere celesti: Species caeli gloria stellarum: mundum illuminans in excelsis Dominus 4. Il sole poi, vas admirabile, opus Excelsi, in quo posuit tabernaculum suum, il quale esce il mattino pe' cieli tamquam sponsus procedens de thalamo suo, exultans ut gigas ad currendam viam suam, attirava coll'ammirazione la riverenza e l'omaggio degli uomini, ignari della divina Maestà, ch'è sorgente della luce di sì bell'astro. Onde che: Viderunt solem cum fulgeret, et lunam incedentem clare, et laetatum est in abscondito cor eorum, et osculati sunt manum suam ore suo 5. E in ciò poteano esser degni di compassione, se il culto, prestato al sole, alla luna e alle stelle, fosse stato un intimo concetto del cuore, accompagnato dall'adorazione esterna di prostramenti, di baci, di laudi e di suoni di cetere e trombe.

Ma no. Il culto del sole, della luna e delle stelle, che sono astri si vivificanti, si amorevoli e cortesi, e d'influssi così dolci e benigni, fu dalle prime genti, certo per diabolica istiga-

<sup>1</sup> I. 21. 29.

<sup>2</sup> LXVI. 15. etc.

<sup>3</sup> Sap. XIII. 2.

<sup>4</sup> Eccl. XLIII. 10,

<sup>5</sup> lob. XXXI. 26. 27.

zione, rivolto a riti crudeli di sangue, di bruciamenti, di torture e di morte. Ed oltre a ciò, essendo quei nobili luminari in così alte regioni locati, e di luce tanto pura, chiara e celeste doviziosi, il culto di tanto splendore, sottilità e candidezza fu riposto nella più villana bassezza che immaginare si possa: fu simboleggiato nelle più laide tristizie, negli atti più inverecondi e nei segni più bestiali, in che possa cadere il sozzissimo dei giumenti; di guisa che se quei mirabili astri avesser occhi, gli averian chiusi o copertssi la faccia per non mirare cotanto empie abbominazioni. Quelle luci sì pure, create da Dio come ancelle a' servigi dell' uomo, le quali sono di tanta bellezza, che Iddio disse al suo popolo: Sta in guardia, ne forte elevatis oculis ad caelum videns solem, et lunam et omnia astra caeli, errore deceptus adores ea, et colas quae creavit Dominus Deus in ministerium cunctis gentibus, quae sub caelo sunt 1: quelle luci sì pure vedersi adorare in terra con sì brutto e vituperevole culto! E le stelle, che così fulgide e scintillanti, dederunt lumen in custodiis suis; et laetatae sunt; vocatae sunt, et dixerunt; adsumus; et luxerunt Ei cum iucunditate, qui fecit illas 2; le stelle si vider da quelle carnali nazioni fatte ministre di tanto scellerati e puzzolenti misteri! Talmente misero e stolto è l'uomo che ei rivolge la luce in tenebre, la nobiltà in bassezza, il cielo in fango.

Autore. Non vorrei tuttavia che con queste giustissime considerazioni pensate per avventura che di somiglianti ignobilità di modi e contaminazioni di riti fossevi rimasta pur ombra ne popoli di Sardegna; che sarebhe inganno grande e da non si comportare fra gente di sì sana fede, di sì onesti costumi e di sì diritto giudizio. Mentre i Sardi eran pagani, più e meno saranno stati iavolti nelle licenze medesime che portaron da Asia i loro maggiori; ma venuti alla chiarità della Chiesa di Cristo non ritennero de primi errori che alcune rimembranze, spoglie di maliziosi intendimenti, e più a maniera di feste popolane, che di ceremonie religiose.

<sup>1</sup> Deut. IV. 19.

<sup>2</sup> Bar. III. 34.

Boero. Sappiamcelo già: e se nell'uso d'alcune commetton fallo, è inganno d'ignoranza e null'altro.

Autore. I Sardi adunque ritennero delle Adonie il Comparatico di san Giovanni, che così domandan essi un certo cotale innocente impalmarsi che fa un uomo e una donna il dì di san Giovanni di Giugno con alcuna ceremonia, la quale 1 Sardi non sanno onde più si derivi, ma che vedrete originata dalle sacre d'Adone. La cosa avviene così. In sul terminare di Marzo, o a'primi d'Aprile, un uomo del villaggio si presenta a una donna del vicinato, e le chiede amichevolmente se per quell'anno fosse contenta d'essere sua Comare, ch'ei si offrirebbe a Compare assai volentieri. E siccome la famiglia della donna tiensi onorata di questo comparatico, la sposa risponde piacevolmente: che sì, di buon grado. Allora, in sull'uscire del Maggio, la futura comare, presa una grande scorza di sughero, e ravvoltala a guisa di vaso, vi pon dentro un pane di terra ben accomodato e leggeri, e sopra vi sparge un pugno di grano. Il terren soffice, posto al sole, annaffiato di spesso, accarezzato e curato con amore, gitta prestissimo un'erbicina, la quale piena di sugo e di vita cresce con rigoglio. infoltisce ed incespa in meno di venti di tanto, che per la vigilia di san Giovanni, ai ventitrè di Giugno, è già fatta una larghissima e freschissima ciocca. Allora quel vaso piglia nome d'Erme ed anco di Nenneri, nome sardo, che forse allude ale nome fenicio d'orto, ond appellavansi i vasi d'Adone.

Venuto il giorno di san Giovanni, l'uomo e la donna riccamente vestiti ed accompagnati da un lungo corteo, preceduto da putti e giovinette festanti, movono alla volta d'una chiesiuola fuor del villaggio. Ivi giunti, s'arrestano in sul prato,
gittano il vaso contro alla porta, ove si spezza. Indi con gran
teizia si mettono in cerchio as sedere, e mangiano ova frittellate con erbe, mentre intanto i tibicini suonano colla lionedda
allegri conserti, e si mesce il vino in un bicchiere, ove ognum
bee, passandolo a maniera di brindisi l'uno all'altro. Il che
com'è compiuto, ciascun pone la mano su quella del vicino e
canta modulando: Compare e comare di san Giovanni; e
al van ripetendolo giulivamente lunga pezza, interponendoyi il

suono delle tibie. Come il canto dà giù, s'alzano, e così in cerchio impongono una carola, che danzano alla gagliarda molle ore insino a sera.

Ma il comparatico che fassi in Ozieri, ha nuovi particolari, che rispondono più da vicino colle feste dell'Adone di Bibli. Imperocchè le fanciulle, accartocciato nel mese di Maggio la scorza di sughero a maniera di vaso, e la terra postavi, e il grano seminatovi, come si è dello dianzi, attendono che il seme favoreggialo con tante cure pulluli e vigorisca sì subitamente, che pel di ventitrè di Giugno sia tutto rigoglioso e cespito. In sulla sera vestono il davanzale della finestra di vaghissimi drappi, e sovr'essi ripongono il bel cesto, ornando il vaso d'un ricco zendado chermisino e cilestro, e per tutto intorno v'appuntan graziosi pastri di varii colori, parte a svolazzo e parte a nodi e rosoncelli, e vi piantan banderuole e fiammelle a divisa di belli compartimenti. Sopra il cespo dell' Erma poneano per lo passato ancor una statuetta o fantoccio di tela in abito muliebre, ed altri foggiavanlo di pasta, pari a quello ch'esponeasi in antico nelle feste ermali: ma la Chiesa vietollo sì rigorosamente, che ora s'è tolto affatto cotesto simulacro.

I leggiadri del villaggio vanno di brigata a mirare i vasi e il paramento, e altendon le donzelle che seendono in sulla piazza a giocondare la festa. Ivi è acceso un gran falò, intorno al quale fanno gazarra e spiccan salti; ma coloro che vogiono essere compari di san Giovanni, operano il rito così. L' uomo si pone da un lato della fiamma, e la donna dal lato opposio, e si dana la mano prendendo ciacucuo un de' capi d' un bastone: indi passanlo e ripassanlo avanti e indietro tre volte per la fiamma, onde avviene che tre volte ognun d'essi pone rapidamente la mano nel fuoco. Appresso questa ceremonia il comparatico è suggellato; dassi ne' cembali e danzasi a grande ora di notle.

Carminati. Per bacco! se non è questo il transferre per ignem, l'initiari Baal del Profeta, io non veggo qual altro rageguaglio deasì avere per rato e fermo: che qui ogni cosa concorre alla evidenza de' fattil. Ity l'orto d'Adone è quale ci vien de-

scritto dagli antichi, e insino al gittarlo e romperlo s'è conservato; e l'ornarlo di drappi e di bende a varii colori; e il seminarlo di Maggio, e il fare la festa in Giugno. Ivi è la cena funebre, fatta dopo lo spezzar del vaso, rito che adombra li squarci fatti dal cignale in sì bel corpo, figurato nel vaso infranto : la freschezza delle carni di Adone appassita, nel verdissimo cespo, che rotto il vaso, sparsa la terra e mancato l'alimento, avvizza, giallisce e dissecca. Nella cena funebre eccoti l'ova coll'erbe, ch'erano i messi rituali di que' conviti. Appresso il lutto vedi la letizia de' canti, l'armonia delle tibie, la festività delle danze, la ceremonia del fuoco, e persino il comparatico. Il quale accenna forse al Suchoth Benoth del quarto dei Re 1, sopra del quale potete consultare il Seldeno 2, e Baruch profeta al capo VI 3. È in vero più modestamente di quello che si facciano i Sardi non potea ritrarsi cotal rito babilonese o fenicio.

Paria. Ma che diascol di nome dann'egli i Sardi a sì profana ceremonia! Che v'ha egli a fare, in grazia vostra, quel povero san Giovanni colle feste d'Adone?

Autore. Nulla del mondo. Ma da poi che, come vedesle, le Adonie si celebravano nel solstizio d'estate, ch'è verso il ventun di Giugno, così i Sardi, falti cristiani, ritenner la festa; e cancellate tutte le turpitudini, e resala onestamente gaia, chiamaronla Comparatico di san Giorenani, che cade pochi di appresso il solstizio, e secondo il calendario giuliano era proprio il solstizio estivo. Ciò deve testificarvi altamente l'ostinatezza di questi popoli a manelnere le conseududini nazionali.

Non per tanto dopo sì lungo corso di secoli, che le feste del fuoco e del comparatico si confiunaron di sollennizzare nell'Isola, ora si vanno, se non intralasciando per ogni luogo, almeno intermettendo in parecchi villaggi, che n'avean radicatissimo uso. Aggiungete di vantaggio, che i Vescovi comandarono sopra i simulacri d'Adone, che si togliessero via dai vasi del frumento: ossia per ciò ch' erano di qualche segno fallico rei

<sup>1</sup> XVII.

<sup>2</sup> Cap. VII. sint. II.

<sup>3 42. 43.</sup> 

a vedere, ossia per cancellare ogni ombra idolatrica in essi figurata e composta, ancorachè non più dai Sardi avvertita per tale.

Nozzi. E ciò di certo fu con soavissimo intendimento da sol qualche anno ordinato dalla Chiesa, la quale guarda alle disposizioni de popoli; e come le cade in buona occasione, propone il rimedio. Se l'avesse vietato due o tre secoli addietro, forse la gente sarebbe stata ritrosa e pervicace a non dismettere quel fantocci, che al presente più docile rigelta appieno.

Boero. Non v'esca della memoria, Padre Antonio, che avete a favellare della terza cagione, che mosse i Vescovi a disdire il lutto delle Prefiche ai morti.

Autore. Così so ne persuadessero i Sardi, com'egli è santamente disdette e già da non piccol tempo dannato dai Vescovi a colpa da non si prosciorre in sacramento dai semplici sacerdoti, avocandola al proprio tribunale. E ciò perchè, oltre le due cagioni anzidette, che rendopo i lutto delle Prefiche contrario allo spirito e alla purità della Chiesa, havvi per terzo un altro disordine più reo di terribili danni ed offensioni pubbliche e private. Conciossiache egli si convien avvertire; che non essendo infrequenti nell'Isola gli omicidii, eziandiò agli uccisi fassi il corrotto ne' modi accennati di sopra.

Il defunto è posto nella hara, e sovr'essa talora è distesa la camicia insanguinata: e se le ferite sono in luogo patente, si lascian così grommate e livido sotto agli occhi de' parenti e degli amici. Se l'uccisore lasciò piantato il pugnale in seno all'ucciso, e quel pugnale s'appende a capo del cataletto con tutto il sangue, ond' è cruento. Le piagnone poi vi fanno attorno un guaire, un gemere, un ruggire di lionesse ferite, e come tigri si disquarciano i veli, e si graffiano i visi, e digrignano i denti: gittan fuoco dagli occhi, anelano e sbuffano dalle narici; mandano spuma e bava dalla bocca; i petti gonfiano, e ansano, e balzano in guisa di furibonde. Gli astanti a tale tragedia si sentono il dolore mutare in rabbia atroce, che li punge alla vendetta.

Ne la scena finisce qui: ma fattosi un mortal silenzio, salta in piè l'improvvisatrice, e tutta branditasi, e serrati i pugni, e fatta in viso come fiamma, dà in una poesia prima patetica e triste, indi concitata, odiosa e crudele. Imperocchè la giovinetta, fattasi sopra il volto dell'ucciso: - Deh, esclama battendosi in fronte, deh, bravo garzone, come giaci freddo e spento, tu ch'eri dianzi sì riboccante di vita, di valore e di forze! Quegli occhi così sfavillanti ed altieri, quella fronte così baldanzosa, e quel sembiante così onesto e franco, or son coperti dal velo della morte, squallidi, allividiti, affilati ed atri. La tua bella e folta capelliera, che lucida e ondeggiante ti pendea sulle spalle, or è tutta arruffata e brutta di polvere e sangue. Ov' è la snellezza delle tue gambe, la quale vinceva, quand'eri in caccia, la velocità de' tuoi veltri? Ov'è la vigoria delle tue braccia, e la robustezza maravigliosa delle tue mani, onde afferravi, come con rigidissime morse, le corna de' tori fuggiaschi e li tiravi alle torme? Tutto è venuto meno, tutto è intirizzito: tu sei cadavere. E chi t'ha morto? Non fosti già assaltato di fronte, chè il traditore vigliacco al solo tuo aspetto, a un tuo solo sguardo, sbigottito di paura, ti si sarebbe involato dinanzi. Ma dall'aguato, col favor delle tenebre, ad inganno e perfidia quel poltrone t'ha dato il colpo: e non in petto, e ron in faccia, ma dopo le spalle; e vistoti cadere, pur fuggissi tremando. Tu, lion generoso, mentre andavi altero, e ruggivi, e squassavi la giubba, mettevi lo sgomento in quel cuor di coniglio. Tattese al varco, ti lasciò sdraiare, e sicuro nella tua fortezza chiuder gli occhi al sonno. Quando non vide i tuoi occhi di bragia, e le terribili ugne stavan ristrette e inguainate. allora ti ferì di lontano. Ma non t'indegnare di questo, chè corta sarà la gioia di quel vile. Su, si tolga dal feretro quella camicia insanguinata: mira, o padre, che quel che fuma è sangue del tuo figliuolo: prodi garzoni, mirate ch'è sangue del fratel vostro: congiunti ed amici, la macchia del casato non si lava con lacrime; lasciate queste alla madre e alle sorelle; il sangue, il sangue solo del suo nemico e vostro la lava. Detto questo, la furiosa poetessa si tace; guarda bieco i circostanti, freme, si ravvolge nell'ammanto, e tutta con esso si nasconde la faccia.

BRESCIANI Vol. IV.

Che accade? Sempre con sì fiero parlare si 'infiamma l'ira, l'odio, il furore e la brama della vendetta. Di sovente poi occorre che ribollendo i sangui a quel dire, i congiunti e i consorti dànno in grida disperate; e brandite le armi escono impetuosamente di casa, e piombano addosso all'omicida o ai parenti di quello. Indi pugne e stragi; indi il villaggio diviso in parti; sdegni, insidie, odii perpetui.

Carminati. Voi avele dijinio una scena omerica dello più forti e crudeli. Non vi par egli udire il Pelide, dopo il compianto, fatto dalle ancelle sopra il cadavere di Patroclo, ruggir come leone ferito, e minacciar vendetta atrocissima? E dire a Teli, che si brigava di calmarato:

> madre, îl dolore Nê la vita, nê d'uom più mi consente La presenza soffiri, se prima Ettorre Dalla mia lancia non cade trafitto, E di Patròclo non mi paga il fio. (Il. XVIII.)

E ascoltando il gran pianto che faceano i Greci e le lodi che davano all'amico e le esecrazioni che gittavano ad Ettore che l'avea morto, Achille ritorna ad infuriare:

L'intera notte dispendean gli Abhivi Sovra il morto Patròclo, e prorompea Fra Joro in pianti sospirosi Achille, La man tremenda sui gelato petto Dell'amiro ponendo, e cupi e spessi I gomiti mettea, come tat volta Ben chiomato lione, a cui rapio Il cacciator nel bosco i lioncini. Crucciato il fiero del suo tardo arrivo, Tuttia socore la valle, e l'orme esplora Del predator, se mai di ritrovario In qualche lalo gli riesca: e orreado la rivo.

Anche un altro orribil tratto, che mostra quanto quelle funebri ceremonie irritino gli sdegni, abbiamo nel canto XXIII. Imperocchè tornati i Mirmidoni dalla pugna, in cui Ettore fu ucciso, Achille, prima di sciogliore i destrieri dai carri di guerra, gli ecciò ad onorare il cadavere di Patroclo.

> Disse, e tutti innalzar ristretti insieme Il funebre lamento.

Ma che avvenne? A questo nuovo pianto sorge più fiera la rabbia in petto ad Achille, il quale

Dell'amico su cor : Salve, dicea, Salve, caro Patròclo, anco sotterra: Tutto io voglio compir che ti promisi. D'Ettore il corpo al tuo piè strascinato Farò pasto de' cani, e alla tua pira Dodici capi troncherò d'eletti Figli de' Teucri, di tua morte irato. Disse, ed opra erudel contro il divino Ettor volgendo il suo pensiero, il trasse Per la polve boccon presso al ferètro Del figliuol di Menezio.

Autore. Certissimo che la Chiesa, madre sì dolce e animata dallo spirito di carità e di perdono, non può patire, che in
luogo de santi conforti, ch' ella dà in nome di Cristo a diligere i nemici, altri con velenose declamazioni e con aspri detti
inflammi gli esacerbati animi de' parenti alla vendetta. Ogni
cosa nell' Attito sarlo concorre a stimolar le più crude passioni d'amarezza, d'i ra, d'odio, di ranocre e di rabbia. Di che
avvengono gli assalimenti e le tragedie che infaman l'Isola
presso gli strani e desolan le famiglio ne' villaggi; e in quel
primo bollore degli animi traripano in vendette inumane, in
ispietatezza enormissime. Quante volte ne scannano il nemico
trattogli il cuore, il recano alla bara dell'ucciso, quasitrionfo di sua vendetta ? Ovvero mozzocil i cano, e afterrad

pe' capelli ne portano a casa il teschio, e dicono al morto: -Vedi, allegrati, che non vai solo al sepolcro. Vi fu alcuno sì furibondo, che precisamente come Achille a Ettore, afferrato l'ucciso avversario pei piedi, trascipollo fino al feretro del congiunto: altri ne inchiodò i quarti in sui canti della villa; e, mentre io era in Sardegna la terza volta, intervenne che un parente dell'ucciso, uscito forse sdegnosamente dalla stanza dell' Attito, corse alla foresta, ove sapea che il micidiale era ito a far legna, ed ivi coltolo all'improvvista, con un trafiere sgozzollo. Nè pago a tanto, trinciò quell'infelice, in molti brani; e postili nelle bertole (che son due grandi bisacce così appellate dai Sardi), e messovi sopra di molta frasca, avviò il cavallo verso la casa dello sbranato. La moglie veggendo entrar nel cortile il ronzino così solo, e avvisando che il marito badasse alquanto a venire intrattenutosi cogli amici, prese il cavallo per la cavezza, e legollo ad un arpione. Indi fattasi alle bisacce, tolse via la frasca, e visto carne, e creduto che il marito n'avesse compro dai pastori per insalare, seguitò, miseral a trarne, sinchè giunse alla testa. Diè in un grido; lasciossi cadere l'amato capo di mano, ed ella medesima, smarriti gli spiriti, venne meno e vi cadde sopra per morta.

Nozzi. Queste atrocità metton ribrezzo: è se il lutto delle Prefiche induce alcuna fiata a sì esorbitanti scelleratezzo, ben hanno i Vescovi a scomunicarlo con penali decreti. Perciò che nomini, buoni per altro e temperati, ma rozzi e caldi di grandi affetti, non hanno mestieri che altri li trabocchi in un furore, che li renda malvagi e dispietati.

Paria. Pure io intesi raccontare, che ove intervenga alcuna occisione per rissa o per vendetta, l'uccisore tutto da sè fugge per salvarsi dal giudizio della Corte, e dall'ira dei congiunti.

Boero. Egli è appunto come voi dite, ed è gran ventura che succeder possa a cessar maggiori danni. Io seppi di molti, che, commesso il malefici, si shandiscono coll'esilio gittaudosi alla montagna, ove menan vita profuga e in lunga miseria duranta per molt'anni, sinchè ovvero periscono di stento, ovvero sono uccisì a tradimento dai nemici che stan loro pertinacemente alla posta, ovvero cadono in mano della Signoria, e piombano in un carcere, in che scontan la contumacia, e pagano il fio di loro vendette.

Autore. Degli sbanditi e delle cagioni, che il più delle volte movono i Sardi a commettere gli omicidii, sarà migliore che noi favelliamo di proposito un altro giorno.

Carminati. Secondo che vi piace; ma intanto di queste fughe per omicidii, abbiamo antichissimi esempii ne' santi libri, ed anco in Omero: il che solea avvenire quando le genti, pel diritto eroico, non avean legge che punisse le ingiurie personali, es il saciavano alla vendetla privata dei capi di famiglia. Il che durò per molti secoli presso le prime genti; e i Sardi, anche in ciò tenacissimi, quantunque soggetti in ogni cosa ai regii statult, in questo della vendetta s' attengono alle costumanze antiche della podestà naturale de' padri, considerati come re o tutori delle vite e dell' onore delle famiglie.

Paria. Dio nell' infanzia delle umane società, ebbe ordinato a Mosè la città degli asili, ove potessero ricoverare coloro che commesso, anche senza malevogienza o a caso, alcuna uccisione, erano cerchì a morte o dalla giustizia delle leggi, o dall'ira dei congiunti dell' ucciso.

Carminatí. E de bandití omerici ne abbiamo parecchi e ragguardevoli casi, pei quali si vede qual era il diritlo eroico della vendella privata, per sottrarsi alla quale fuggiano a salvamento ne monti inaccessi, ovvero andavano erranti in istrani paesi, e navigavano a lontanissime terre. Ed è commovente, e assai al proposito nostro quel passo del decimoquinto della Odissea, in cui Teoclimeno supplica il figliuolo d'Ilisse di raccordo sopra la sua nave. Imperocchè avendogli detto Telemaco, ch'egli iva in cerca del padro, tenuto dai fatti lontano dalla patria, gli rispose.

> Il pari a' Numi Teoclimeno: anch' io Lungi erro dalla mia, dacchè v'uccisi Uom della mia Tribu, che lasciò molti Parenti e amici prepossenti in Argo. Delle lor man vendicatrici uscilo, Puggo, e seguo il destin, che l'ampia terra

Con piè ramingo a calpestar mi tragge. Deh sulla nave tua, me supplicante Ricovra, e da color, che vengon forse Sui mici vestigi, tu, che il puoi, mi salva.

Nozzi. A chi ha sl fatte opinioni in capo, ch'egli spetti alla famiglia di castigar l'offensore de'congiunti, il lutto de'morti, qual fassi in Sardegna, è un gittar zolfo sugli accesi carboni; e stupisco come sostenessero sì a lungo i Prelati dell' Isola a sbarbicarlo di maniera, ch'egli uno vi dovesse già da più socoli innanzi rimanerne vestigio.

Autore. Si ch l'Fate di svellerlo voi, se vi basta la vita, da poi che li Vescovi con tutto lo zelo e la sollecitudine pastorale non ci vennero ancora a capo, e peneranno iddio sa quando di consolarsene appieno. Già scrissi altrove quant'ebbi in su questo soggetto da monsignor Pinna, vicario generale della diocesi di Nuoro; il quale narrommi, che ad ogni corso di posta ricevea fasci di lettere tant'alti, nelle quali venia richiesto da' confessori della facoltà d'assolvere dal caso riservato coloro, che le Prefiche chiamato aveano al cordoglio de'loro defonti.

Paria. Ma perchè tanta pervicacia? io non so finire di maravigliarmene con quanto me ne porge la buona indole dei Sardi: chè par incredibile in vero come non si risolvano di rivocare si reo costume.

Autore. Oh qui sta il nodo; che lo si reputino reo, quand' essi per contrario hannolo in conto di cost gran cosa e onoranda, che il non farla sia vituperare il morto, o venirgili mono di quella pietà e di quel parentevole ossequio, che strettamente gli si dee pel decoro di tutta la casata.

Boero. Ove parlasi de Sardi e delle opinioni e usauze loro intorno alle ceremonie funchri, egli si dee uscire affatto da'nostri pensieri e dai nostri affetti, e travalicare un lunghissimo ordine di secoli, per formarci una verace idea delle prime genti del mondo, appo le quali la divina Provvidenza gittò colla pietà i primi semi delle future nazioni. E questa pietà, che aveva per primo obbietto Iddlo colla religione de sacrifizii,

si volse nell'ordine naturale ed umano ai padri, ai congiunti e agli amici colla religion dei sepoleri. L'amore intensissimo che nutriano pe'lor cari, e il dogma dell'immortalità dell'amima, che fu sì universale in tutt' i popoli, fece loro considerane la carne, che la circonda, siccome cosa scare a e quasi divina: intanto che il primo culto dato agli uomini, si fu pei morti J. Ed era così confitta quest'altissima persuasione melle menti delle antiche famiglie, che lddio, per torre si possente motivo d'idolatria agl' Israeliti, volle che li cadaveri fosseno avuli per cosa, impura; e chi toccavali, e persino chi assisteva ai funerali, fosse per impuro e contaminato ricevuto sì fattamente, ch' egli era necessitalo di lavarsi, di mondarsi, ed ogni vestimento mutare e purificare.

Carminati. Ciò torna assai manifesto nel concetto, in che le prime genti aveano i loro defonti: essendo che gli amayano e riverivano di si mirabile forza, che non sapeano piangerli dogliosamente abbastanza. Dal che veniano non solo le ceremonie funebri, che si descrissero, attorno al cadavere; ma più oltre, quasi a divini oggetti, costumavano di bruciare incensi, di lustrare colle acque sacrate, di libare coi vini, di prostrarsi e porre le dita alla bocca, adorando alla guisa che si faceva agl'Iddii. Inoltre celebravansi giochi di lotte, di corse a piedi, a cavallo e in sulle bighe, appunto come nelle feste di Giove, di Nettuno e d'Apolline. Se ne invocavano le anime. si porgea loro saporosissime vivande e squisitissimi vini; e poscia i fochi domestici, loro, come a Dei Indigeti o Lari, si dedicavano; e le immagini scolpite nei tabernacoli famigliari si riponevano, con sacrifizii a tempi e modi statuiti, religiosamente colendoli e venerandoli. Onde nulla mancava ai morti perchè fossero Iddii.

Paria. Voi non amplificate punto rettoricamente; e quanto ci venite dicendo vedesi nelle opere funerali, trovate ne'sepolcri egiziani e iirreni. Tutti cotali segni della deificazione del morti sono dipinti e scolptii negli anditi e nelle sale de' Faraoni, de'sacerdoti, de 'guerrieri e de' privati nelle neeropoli che

1 Sap. XIV. 15.

ci ritrassero i nostri viaggiatori in Egitto. E de Tirreni abbiamo vasi e celle con dipinture, che ci metton sott' occhio le osservanze funebri de compianti, delle cene, de giuochi equestri, degli onori divini: anzi havvi insino i tripodi e gl' incensieri; le pile e li sgomberelli per le lustrazioni, i cultri pe'sacrifizii, le patere per le libazioni. Le quali cose, trovate ne' monimenti etrusco-pelasgi, si conservano ne' musei loscani e del Vaticano I.

Nozzi. So poi si leggono Omero e Virgilio, si ritrae aperto, che la pietà delle vetustissime genti inverso a'loro defonti era giunta tant' oltre, che il mancare ad alcuna di coteste ceremonie rituali riputavasi cosa iniqua e crudele; e aveasi per indubitato cho le anime ne patissero oltre misura nelle stanze inferno, e se ne rammaricassero inestimabilmente come di violata religione, che gittava maledizioni e vergogna sopra i congiunti e le stirpi loro avvenire. Una delle più aspre e fiere minacce, onde gli antichi insultavano a'nimici, si era quella che, tolta loro la vita, avrianli, senza il conforto degli onori funebri, gittati ai campi a nutrire uccelli e cani. E tale e tanta era la pietà verso i morti, e n'eran cultori sì solleciti e gelosi, che dono le battaglie accanitissime i vincitori accordavano tregua e sicurtà a' vinti, acciocchè venissero in cerca de' loro uccisi; e trovatili, e carreggiatili insin dentro il vallo degli accampamenti, ivi bruciavanli, e con solennità e pompe funeree onoravanli d'un comune sepolero. Il qual pio costume si vede essere continuato nelle guerre per molti secoli dopo gli eroici: e sarà sempre lacrimevole in uno e pietoso a leggere ciò che descrive Tucidide nelle eseguie, fatte ai morti nella guerra peloponnesiaca dagli Ateniesi. Che se alcuno di quelle prime genti fosse morto lontano dagli amici e dai congiunti, ovvero affogato in mare, ovvero divorato dalle bestie feroci, nulladimeno in famiglia faceasi il corrotto, come se il cadavero fosse ivi presente, ed ergevaglisi il sepolcro a memoria.

Carminati. Appunto. E però leggiamo in Omero che Menelao, saputo da Proteo della morte d'Agamennone, lontano es-

<sup>1</sup> Vedi anche l'Introduzione alle dipinture del vasi greci di J. V. Millingen.

sendo dall'amato fratello, volle onorarlo anco lontano. E narrando la cosa a Telemaco ospite suo, gli dice:

> Eressi anco al german tomba, che vivo In quelle parti ne serbasse il nome. (Odiss. IV.)

Ma nel libro undecimo si seerne qual santa cosa fosse in quelle prime età di cordogliare i defonti, con solenne pompa di coremonie lugubri e di sepoltura. Mercecchè Elpenore, socio d'Ulisse, essendo sprovvedutamente caduto dal tetto del palagio di Circa, e tutto infrantosi e morio, Ulisse, che nol sapea, partissi di là navigando, senza averio nè pianto nè seppellito. Laonde Ulisse narra, che sceso da poi egli in inferno per consultare Tiresia.

> Primo ad offrirsi a me fu il simulacro D'Elpenore, di cui non richiudea La terra il corpo nel suo grembo ancora.

E segue, come quell'ombra infelice, raccontandogli della sua caduta e della sua morte, piangeva e raccomandavaglisi caldamente, dicendo:

Or lo per quelli, da cul lungo vivi, Per la consorte tua, pel veocchio padre, Che a tanta cura t'allevò bambino, Pel giovano Telemaco, che dolco Nella casa lasciasti unico germe, Ti prego, quando io so che alla Circa Isola il legno arriverai di nuovo, Ti prego che di me, Signor mio, vogil Là ricordarti, ondi sono resti, como Della partenza spiegherai le vele, Senza lacrime addietro e senza fomba, Et uvongoli per questo al Numi in ira.

Autore. I Sardi che tante osservanze ereditarono dai fondatori di loro colonie, sortirono altresì quella d'onorare i morti,

e ne seguiron le ceremonie per tanta distanza di secoli insino a noi, con quella perseveranza che ne vedete voi stessi. Che se i Nuraghes sono sepoleri dei primissimi coloni dell' Isola. come han vista e pare dimostro dalla somiglianza con quelli di tante antiche genti; hassi pei Nuraghes testimonio sfolgoratissimo dell'osseguio, in ch'ebber sempre la memoria de' loro estinti : misurandolo dalla grandezza di quelle moli, e dalla moltitudine maravigliosa che ne eressero in tutta quant'è lunga la Sardegna. Che se v'aggiugnote i sepoleri terragni, detti dei giganti, e i sepelcri a spelonca nelle rupi de' monti, potrete dire a buona ragione, che l'Isola è una grande necropoli delle più antiche famiglie del mondo. Che se oltre a ciò i sepolori furono sempre considerati come foedera generis humani, perchè vincolo e centro delle prime società, che interno ad essi rannodavansi, e questa pietà fu madre nelle prime genti di tutte le morali, economiche e civili virtù; si prova e convince che la Sardegna fu altamente nobile di civiltà vetustissima, di cui sono argomento quei monumenti, i quali vennero sempre riputati antecedere i tempi storici. E forse dalla forma de'Nuraghes principalmente puossi riputare, che le famiglie, unite in ordini civill, in Sardegna si formassero in sin dalle prime trasmigrazioni asiatiche; e sieno coetanee od anche anteriori ai regni di Sicione e d'Argo, oltre ai quali non procedono le tradizioni d'Occidente.

Avvertite ancora, che le prime genti non aveano altro tiolo solenne della proprietà de' fondi, che i sepoleri, i quali erano appo loro i fonti delle signorie delle terro, che pei sepoleri divoniano inviolabili e sacre. Indi, come si disse altrove, giganti si nominavano i siguori delle terre; per diche evoriano i sepoleri de' padri ivi piantavano lor dimora e magioni, e i figliuoli che veniano erano detti figliuoli della terra o giganti; cole ivi geniti o indigeni, chè tanto vuol significare giganti.

Noi, ancorchè il sistema feudale sia tolto in Italia, pure non di mance abblamo in Piemonte viva e perenne tuttavia. I usanza di domandare i nobili col nome di loro terre, onde niuno dirà la famiglia de Faussoni; ma sl. secondo il eastello che posseggono, uno si chiamerà di Montalto, l'altre di Clavesana, o Lovensito, o Beinasco, o Germagnano, i quali tutti hanno ceppo nella famiglia Faussona, a nazi spesso sono fratelli o
germani. E come alcuno di qued casalo muore, quantunque
in Torino dimorino, pure si conduce il cadavere a seppellire,
al castello di sua signoria. Il medesimo corre per la nobiltà
di Sardegna; chè l'antichissima famiglia Manca, p. o., dà ai
suoi rami il nome a chi dell'Asinara, a chi di Valiombrosa, a
chi di Villaermosa, a chi di san Placido, a chi d'altre terre ocastella dell' Isola. Così tante altre preclarissime famiglie del
regno, le quali tutte si chiamano da' Marchesati, Contee e Baronie, di che nell' Isola son signori, ed ove per lo più hannole tombe gentilizie e si fanno seppellire.

Laonde se, com'io diceva, i sepoleri rendeano sacra e inviolabile la terra su cui posavano (che per ciò anco i Romani seppelliano i morti nei proprii fondi per renderli religiosi col monimenti 1), sarà a dire, che gli antichissimi Sardi avean consacrata l'Isola intera, tanta è la copia de' sepoleri di che la sparsero per ogni dove; onde chi dice che l'Isola, prima d'esser appellata dal nome greco d'lenusa o Sandalotide, fu detta con nome fenicio Cadossene, cioè sandalo sacro, dovette aver l'occhio alla consacrazione che riceve a d'sepoleri.

Paria. Sia con vostra pace; ma che vuol ella si fatta diceria de sepolori coi divieto che fecero i Vescovi di Sardegna di continuare il lutto pe morti alla guisa che fanno i Sardi, e colla durezza loro di non li voler obbedire?

Autore. lo credo che ci abbia a fare notabilmente. Non voglio già con questo purgare i Sardi dell'ostinalezza, ma sì bo voluto farri considerare, che quando un popolo appose ad un suo vecchio costume il concetto di pietà e d'onore, riesce malagevolissimo il rimoverlo da quello. I Sardi, che buoni e pii furon sempre, ebbero queste ceremonie funebri in conto di debito, richiesto da quella religione domestica e da quell'onor parentevole, che non esca dai confini di buon cristiano. Pur li travalicano in quelle ceremonie funebri, non ostante che I Vescovi lentano di rivocarti al dovere; e questi bon fanno,

<sup>1</sup> V. più volte il Vico nella Scienza Nuova.

e spero che a poco a poco i Sardi si porgeranno più arrendevoli e sommessi ai benigni e santi desiderii de Pastori.

Carminati. Intanto considerati questi costumi nell'aspetto istorico (che solo noi ricerchiamo in questi dolci nostri intertenimenti), io non posso mal levarmi di qui senza ammirer l'indole di questi popoli, che tante e sì chiare origini delle antichissime costumanze ci serbarono intatte, a dottrina di coloro che amano di conoscere appieno la prima civittà delle genti; e con essa viemeglio intendere i santi libri de' Profeti, che sì di frequente partano de' costumi domestici e sacri dei Fenicii, dei Siri e dei Palestini.

Nozzi. Così il p. Anlonio avesse potuto soggiornare più a lungo nell'Isola, ed aggirarsi in tutt' i villaggi, e notare tutt' i modi loro, ch'io son certo della ricchezza riposta, ch'ei potrebbe ritrarne a pro di colesti studii.

Autore. Egli s'appartiene ai Sardi l'adoperare a questo nobilissimo scopo: e sorgerà, io lo spero, alcun magnanimo che si voglia dedicar tutto e per molt'anni a si bella impresa, che tornerà di tanto lustro all'Isola, e di tanta utilità alla scienza.

FINE

# INDICE

----

| Dei costumi dell'Isola di Sardegna comparati cogli<br>chissimi popoli orientali. | anti- |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Introduzione                                                                     | 3     |
| Alla contessa Eleonora Solaro della Margarita, nelle su                          |       |
| nozze col barone Giovanni Cantono dei marchesi d<br>Ceva                         | 55    |
| PARTE PRIMA                                                                      |       |
| Capo I. Descrizione dell' Isola di Sardegna                                      | 59    |
| Capo II. Dell'indole e della complessione de' Sardi                              | 90    |
| Capo III. Degli antichi abitatori della Sardegna                                 | 102   |
| Capo IV. Delle cagioni perchè i Sardi tennero sì ferme per                       | r     |
| tanti secoli le costumanze primitive                                             | 117   |
| Capo V. Degli antichi monumenti, onde i Sardi si presumon                        | ,     |
| d'origine fenicia.                                                               | 134   |
| Capo VI. Dei Nuraghes di Sardegna, vetustissimi edifitii d                       | i     |
| gran sassi naturali ed informi                                                   | 166   |

### PARTE SECONDA

| Capo I. Ospitalità de' Sardi                 |      |     |     | pag.   |
|----------------------------------------------|------|-----|-----|--------|
| Capo II. Del vestire de' Sardi               |      |     |     | . n    |
| Capo III. Del vestire muliebre               | ٠.   |     |     | . »    |
| Capo IV. Della vita pastorale e d'altre us   | anze | : d | ome | stiche |
| de' Sardi                                    |      |     |     | . 2    |
| Capo V. Di molte usanze patriarcali de' Sara | ĸ.   |     |     | . n    |
| Capo VI. Delle usanze maritali de' Sardi .   | ٠.   |     |     | . »    |
| Capo VII. Delle usanze funerali de' Sardi .  |      |     | ٠.  | . 10   |
| Capo VIII. Segue delle usanze funerali de' S | ardi |     |     | . 10   |
| Capo IX. Segue delle usanze funerali de' Sa  | rdi  |     |     | . ж    |

cole83126





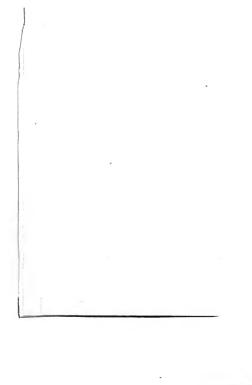



#### IMPRIMATUR

Fr. Hieronymus Gigli Ord. Praed. S. P. A. Magister.

#### IMPRIMATUR

Petrus De Villanova Castellacci Archiep. Petrae, Vicesgerens.

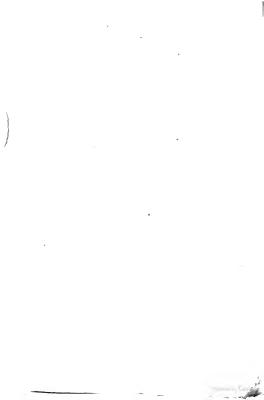



# IL QUINTO VOLUME

# CHE SI STA STAMPANDO

CONTERRA

Riviste di libri contemporanei. Dialoghi sul Paganesimo. Narrative. Ragionamenti etnografici. Il Museo Campana. La Ven. Maria Cristina. L'Altare di Boulogne. Giustina Serlupi.

## PREZZO

DEL PRESENTE VOLUME

PEI SIGNORI ASSOCIATI

 Per le 452 pagine
 Lire 4,52

 Per le due tavole litografiche
 , 30

 Per la covertina
 , 15

 Per la posta
 , 36

Totale . . . . Lire 5,32



